

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com



James Wyllie Guild.

. 

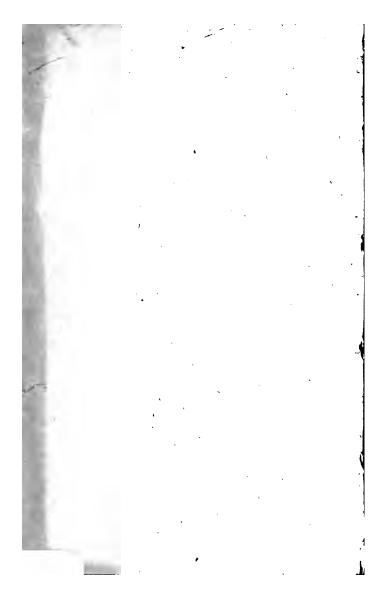

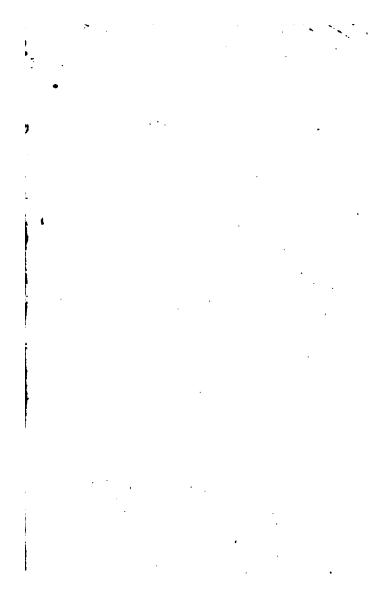

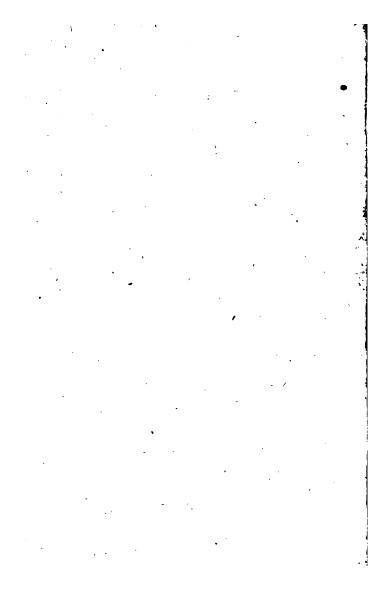

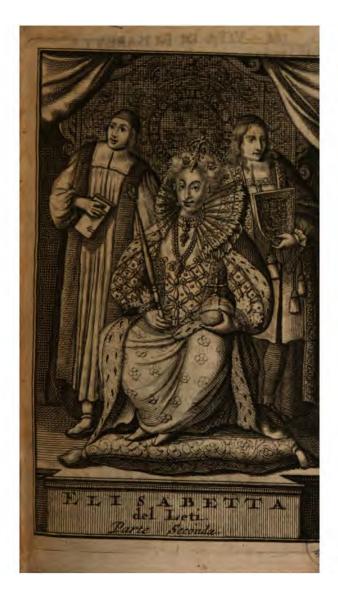

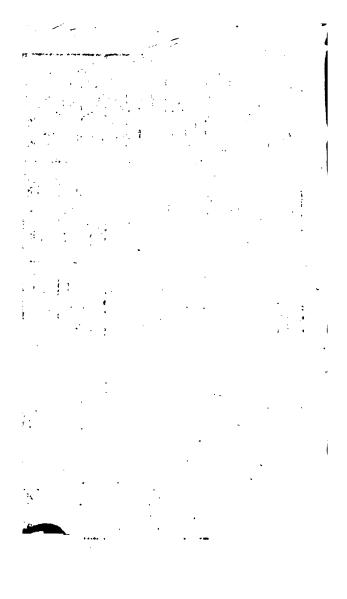

# HISTORIA

OVERO VITA DI

## ELISABETTA,

REGINA D'INGHILTERRA.

Detta per Sopranome la

### COMEDIANTE POLITICA:

Scritta da

### GREGORIO LETI

Parte Seconda.

Arricchita di molte Figure.



AMSTERDAMO;
Appresso Abramo Wolfgang.
M. DC. LXXXXIII.

Reference - St glast 2-11-35 29936

## HISTORIA

DELLA

### R E G I N A

## ELISABETTA.

SCRETTA DA

GREGORIO LETI.

PARTE SECONDA.

### LIBRO PRIMO:

In questo si trattano tutti i Successi più degni d'annottattione, dal principio dell'anno 1573. sino al fine dell'anno 1584.

A Stragge di San Bartolomeo haveva molto afflitto gli Holandesi già riso-Ambas-luti di scuotersi il giogo Spagnolo, e ciatori d'abbracciare la Risorma della Chiesa, men-degli Hollantre indeboliti gli Ugonotti, vedevano suanir desimi le speranze che haveano concepito d'haver Londrae di tempo in tempo la loro assistenza. Maturato dunque lo stato della loro sortuna, e A 3 delle

delle difficoltà di venire à capo de' loro disegni senza una prepotente assistenza, col parere del Prencipe de' Orange loro Idolo, deliberarono di spedire Ambasciatori alla Regina Elisabetta, & a questo fine vennero scelti li Signori Nortwyck, Guglielmo di Ni-velt Gentil-huomo, Teodoro di Meborgh Configliere d'Holanda, e Leonardo Calembroot Giurisconsulto famosissimo. Arrivati in Londra, non havendo in fatti patente d'Ambasciatori, vennero ricevuri come Deputati d'uno Stato Soprano, con honori cost decenti che diedero occassione di strepitar molto agli Spagnoli. Passati all' udienza della Regina gli rappresentarono dalla parte del Prencipe d'Orange, e del loro Corpo in quale stato erano stati ridotti dalla severa, e crudel maniera di trattare del Rè di Spagna, e del Duca d'Alba suo Governatore in Fiandra, pregandola di volere abbracciare i loro interessi, per havere assai di raporto con quelli della sua Corona, contro ad un Prencipe che volea inghiottire il Mondo tutto. La Regina in publico non li parlò che in termini generali, e nella promessa di-abbracciar con piacere la loro protettione per riconciliarli col Rè Filippo; ma in segreto, e per via di Daniele Regers suo Consigliere si esibà d'un amicitia più stretta, & ordinò al medesimo Rogers di passar corrispondenza, per inani-

\$573.

PARTE II. LIBRO I. 7
inanimirli sempre meglio alla loro intrapre1572.
sa; e così inanimiti due di questi Deputati
restarono come residenti in Londra.

Altramente ne usò però con quei della Rocella. Il Rè Carlo IX. vedendo cosi in-Assedio debbolito il Partito Ugonotto (ò vero il suo della Roccel-Configlio per Lui) e d'Huomini, e di Ca-la, edi pi, deliberò di spogliarli della ROCELLA, San Serche come si è detto nella prima parte gliela havevano rapito per sorpresa, e se n'erano resi Signori, e come questo sù uno degli Asfedi più riguardevoli successi in Francia dà lungo sempo, sarà bene di toccarne qualche particolarità. Gli undeci di Febraro di 'questo anno il Duca d'Angiò Generalissimo della ispedittione cominciò l'assedio con una Armata di 50. mila Combattenti, e 60. Cannoni, con tutto il fiore de' Grandi della Corte, dell'una, e l'altra Religione, cioè il Rè di Navarra, li Prencipi di Condè, e di Conty, il Delfino figlivolo del Duca di Montpensier, li Duchi di Guisa, d'Aumale, di Nivers, di Longaville, edi Boglion; il gran Priore di Francia, il Conte de la Rochefoeaud, e più di 4000. Nobili. Molti furono gli Ugonotti in questo grande Esercito, fingendo di farlo per testimoniare zelo al Rè, mà in fatti per procurar destramente qualche impedimento, & in oltre per cercar mezzi di darli avisi di quello si andava deliberando

1573. di fare contro essi Roccellesi nè mancarono di farlo più volte, che fù veramente la ragione, più che il loro valore (mi perdoni la loro memoria) che li rese cosi fieri nella difesa, poiche per altro sarebbe stato quasi impossibile di poter resistere così lungo tempo come fecero, con una ostinattione, forse non mai più intesa nell'Europa, sino à quel tempo; nè mai la Francia haveva armato, e posto in Campo nel Regno istesso un' Armatapiù numerola, e più fiorita: da che s'argomentò, quanto fosse importante al Rè d'havere tal Piazza: dovendosi in oltre sapere che nel tempo iftesso il Signor di Sciattre, Luogotenente del Rè nel Barri con un' altro Esercito affediava Sanserra, quali Abitanti non furono meno ostinati nella difesa per sette mesi continui.

Soccorfi negati gina.

Quello ancora che rese così costanti nella difela i Rocellesi, su la certa speranza che hadalla Re- veano concepito che la Regina Elisabetta non fosse per abbandonarli, sia per interesse di stato sia per quello della Religione. Non lasciarono ad ogni modo di premerla con le loro instanze, havendo al primo aviso della vicinanza dell' Elercito Reggio, spedito in Londra li Signori d'Anguillier, e Vicenzo Mereau Rocellesi, per rappresentare alla Regina la necessità che vi era di non lasciar perdere agli Ugonotti, una Piazza così importante qual'

#### PARTEII. LIBROI.

qual' era la Roccella. La Regina che amava 1573; molto il risparmio in ogni cosa fuori che nelle Magnificenze, e nelle fastosità, delle quali ne potevano godere i suoi occhi, persuala, & informata, che il foccorrere iRocellesi con piccioli aiuti, cio sarebbe un mantenere, e non guarire la piaga, & mandar soccorsi nicessari al bisogno converrebbe ingolfarsi in una spesa delle più intolerabili, e bastevole à straccar l'affetto del suo Popolo, e forse inutilmente, già che la Francia havea risoluto di far l'ultimo sforzo per venirne à capo; deliberò di starsene spettatrice dell' opera, havendo ricevuto per primo con fredda udienza li Deputati sudetti, facendoli dire perconclusione dal Segretario di stato Cecil: che non poteva rompere il suo giuramento cosi solennemente giurato alla Francia, col trattato di Lega, e confederattione trà le due Nattioni, e già di fresco confirmato, mache però non lasciarebbe di far porgere voti al Cielo per la loro conservattione.

Ecco tutto il soccorso che diede Elisabetta Reccela' Rocellesi. Ad ogni modo si sparse la voce lesi come che segretamente havesse assistito il Conte di assistiti Montgomeri (altri fcrivono che havesse solo finto di non vedere) di qualche poco di danari, e di Huomini acciò procurasse qualche follievo alla Città assediata. In somma questo Signore ch'era uno de Capi principali degli -Ugo-

1573. Ugonotti, trovandosi dalla parte di fuori, noleggio un numero di Vascelli Inglesi per il tempo di tre Mesi, cioè dieci, ben muniti; & unitili con 45. altri Vascelli Roccellesi, e Fiamenghi, in tutti i quali vi erano 1500, Conbattenti; o vero 2000. come scrivono altri; basta che con questa Flotta s'avanzò il Montgomeri sino a Chefdebois, vi cino alla Roccella, mà la Flotta del Rè essendosi avanzata al suo passaggio sù constretto di ritirarsi verso Bella Isola nell' imboccatura del fiume Loira, che saccheggiò, e ruinò come fece anche del Castello; ma temendo di non esser prosegvito, e sorpreso, si ritirò nel Porto d'Udinton nella Provincia di Cornovaglia; che diede poi il sospetto maggiore che questa ispedittione s'era maneggiata col consenso, e qualche picciola sossistenza della Regina; comunque sia riusch inutile.

Carlo IX. che havea sposato un' anno priBlishet- ma Elisabetta figlivola dell' Imparador Masa invitata ad
esse Mad'una figlivola nata li 27. d'Ottobre dell'
anno 1572. venne stimato à proposito dal
suo Consiglio di mandare ad invitare la Regina Elisabetta, per voler servire di Madrina
alla nata fanciulla; insieme con l'ImperadriceMaria Ava della Regina, e con Filiberto Emanuele Duca di Savoia, she dovea servir di

P2-

### PARTE IL LIBRO I.

Padrino. Questo invito non fù che un spatio- 15.73. so pretesto, poiche havendo risoluto la Cor. te di tener la mano quanto più fosse possibile. all' ultima destruttione degli Ugonotti, e dovendosi venire a fatto d'Armi, & alla violenza d'una guerra, non mancando gli Inga. lesi per esser loro interesse, di soccorrerli, farebbe stato ottimo mezo quello di stringere sempre più l'amicitia con Elisabetta, e rannodare di meglio in meglio il Trattato. A questo fine venne spedito in Londra con. una superba Ambasciata Alberto di Gondi, Conte de Rais, gran Favorito della Regina Caterina, havendo condotto seco più di 200. persone tra Gentil'huomini e Corteggiani di servitio. Arrivò in Inghilterra il Conte nel fine d'Agosto di questo anno; e trovò la Regina in Cantorberi, dove s'era portata per l'invito fattogli il Parker, Arcivescovo di Cantorberi, primato del Regno, e Capo del Configlio, il quale corrispondendo all'humor fastoso della Regina, in fatti fastoso havea risoluto di celebrare il giorno della sua nascita, cioè d'Elisabetta, & Essa presente nel Palazzo della sua Metropoli, con quanto di più maravigliolo potesse inventar l'Arte senza risparmio; & in fatti in tal giorno 7. Settembre si crede che havesse speso questo Arcivescovo tutta la sua ricchissima rendita d'un" anno, in Comedie, Musiche, Balli, Fuochi

12. VITA DI ELISABETTA.

artificiali, e Festini; & Elisabetta hebbe à caro che l'Ambalciator Francese fosse spettatore di tali magnificenze; & in fatti ammirate tali maraviglie, ne fece il rapporto alla. Corte in Parigi con tali parole; Chela Corte Inglese era un Teatro, che oscurava con l'arte la natura, la Regina la più legiadra Comediante del Mondo; e l'Inghilterra un Compendio di tutte le bellezze dell' Universo, O: un Tesoro di tutte le Gemme più pretiose della. Terra.

8574,

Ma Pasquino parlò d'altra maniera in Roma, essendosi lasciato dire, che la Regina. Elisabetta bavea fondato una Religione, cheserviva di Comedia al suo humore. Il Nuntio. del Papa ch'era Monsignor Grassi fece grandissimo strepito in Parigi di questa risolutione della Corte, rappresentando quanto fosseindecente, e di disprezzo alla Santa Sede, che da Prencipi cosi Christianissimi, e protettori della Fede s'invitasse per una funtione cost: sagra, una Prencipessa heretica, e scomunicata dal Papa. Ma questa gran colera si quietò. al quanto, allora che s'intese che dalla Regina Elisabetta s'era fatta scelta della persona di Paolo di Somerset, Conte di Werchester primo Pari del Regno, che dalla Corte di Roma veniva stimato molto intercsato al Partito · Catolico, benche in apparenza fingesse il neutro, come fatte havea altre volte Elifabetta. edi.

PARTE II. LIBRO I. 23
e di cui veramente era molto favorito, & uno 15704
di quei cheaspirava alle sue Nozze. Condusse
seco il Somerset più di 300. Persone di corteggio e trà questi più di 130. Nobili, nè
poteva farsi comparsa più superba. La ceremonia del Battesimo si fecc li 12. di Febraro,
presentigli Ambasciatori Procuratori del Duca Filiberto Emanuele, e dell' Imperadrice
Maria, essendo stata nominata la Bambinette Maria Elisabetta, Si sà il conto che questro Battesimo costasse ad Elisabetta trà la ricettione del Gondi, la missiva del Somerset
eli regali fatti alla Bambina più di cento mila
Doppie.

Successe un caso che turbò al quanto gli affari, s'erano uniti li Corsari Francesi, e Fiamenghi nel disegno di far la preda del Vascel-Gondi lo sopra il quale era il Conte Ambasciatore glisbet con la suagente, & in fatti nel ritorno l'affa-ta nella lirono, elo combatterono in modo, che fumicinia un miracolo che scappasse il Conte dalle lor. Mani trà un dilluvio di Cannonate, & archibuggiate. Sdegnossi gravemente Elisabettanell'intendere tale insulto, & ordinò subitoa Guglielmo Holstock suo Commissario della Flotta Reale di ritenere in sequestro tuttili Vascelli Francesi, e Fiamenghi che si trovavano ne' Porti d'Inghilterra: mà il Gondi. che si trovava in Londra operò in modo che sodisfatta Elisabetta si contramandò l'ordine. Rif-

Rispetto all'assedio della Rocella, e nel veder cosi grave la persecutione verso di loro s'erano quasi sconvolti da per tutto gli Ugonotti, & i Prencipi del Sangue ch'erano dalla lor parte l'incitavano sempre più alla ribelbellione; nè mancavano di far passare caldi offici con Elisabetta, per farla risolvere ad abbracciare la loro protettione; ma la rettorica Italiana del Gondi hebbe maggior forza, (e non meno la sua inclinattione al risparmio delle spese) essendosi lasciata persuadere che la stragge contro gli Ugonotti, e la guerra contro di loro non havea havuto ombra alcuna di Religione, mà il tutto era stato mosso per pura necessità di stato, cioè per estirpare la congiura ordita dal Coligni, e suoi complici contro la Corona. Che il Re era fermo nella sua risoluttione d'osservare puntualmente gli Editti fatti in favore de suoi Suditi della Religion pretesa Riformata. Che la loro debolezza nella quale si trovavano doveva farli più tosto pensare ad humiliarsi al loro Rècon una buona pace, che di voler cozzare con una cattiva guerra. Che il Rè suo Signore la pregava, di none baver riguardo alcuno alle preghiere di tale-Gente, che di continvo la stimolavano di soccorsi, e che si lamentavano senza raggione, transportati da una vana chimera di spavento, vin oltre di fare in modo, per non far torto alla confederattione giurata di freseo, che al-

cune

PARTEII. LIBRO I. 15
eune de' suoi non l'appoggiasse di assistenza, mà 1574
che più tosto l'esertassero all'ubbidienza, &
alla pace, con l'assicurarii che saranno per
trovare la loro quiete, più tosto nella elemenza
del Rèche nelle loro Armi.

Non volle Elisabetta incaricarsi dell' obligo si risolve di passare Offici con gli Ugonotti, per non neggiat impegnarsi troppo avanti negli interessi degli segietauni, e degli altri. Le verità è che havendo mente la inteso già sin dall'anno passato che nell'Eusopa tutta dove si trovavano Protestanti o di kanza, o di passaggio si mormorava contro di Lei, che intenta a' suoi piaceri, & alla sua maniera di vivere tra li fasti trascurava quello era di maggior gloria alla sua Corona, e di molto beneficio a luoi interessi, poco curandoss della causa comune dell' Europa, e della particolare in favore de' Protestanti. Di modo che per levar questa cattiva impressione che contro di Lei s'andavano concependo, risoluta di non volere in conto alcuno aggravare i suoi Popoli della spela d'una guerra funesta contro la Francia, pensò che sarebbe ottimo mezzo, di far persuadere segretamente gli Ugonotti à voler rendere la Rocella, & accommodarsi col loro Rè, assieutandoli che non mancarebbe dalla sua parte di passare offici, per qualche vantaggio al trattato, come in fatti lo fece. Il Conte di Montgomeri haveva promesso che rientrando nella Rocella

cella, disponerebbe gli spiriti alla pace: mà il Signor della Noue che n'era il Governatore, e che pure haveva ricevuto l'esortattioni da Elisabetta, volle haver l'honore appresso il Rè di farne egli stesso il Trattato, e cosi uscito lo conchiuse, quanto più vantaggioso elissi pessibile come qui sotto.

gli fù possibile come qui sotto.

Che il Rè con la sua solita clemenza permet-

teva agli Abitanti della Rocelia, di Mon-Trattato talbano, di Nimis & altre Città che si tro-Ugonot-vavano nel Partito attuale della Religione pretesa Riformata, Libero esercitio della loro Religione, & agli altri nelle loro sole Case, nelle quali li Gentil-huomini che godono dritto di giustitia potranno far celebrar la loro cena, e solennizzare il Battesimo, & il Maritaggio secondo all'uso della loro Chiesa, senza scandalo e senza maggiore Assemblea, oltre li Parenti, e domestici che di dieci persone, intendendosi il detto Esercitio probibito all' infanza della Corte, due hore all'intorno di questa, come ancora nella Città e giuridittione di Pariggi e due leghe all' intorno di detta Città. Ogni quelunque persona di detta Religione pretesa Riformata sararimessa, eristabilita ne suoi Beni, & offici con una generale abolitione, & ampioindulto di tutto quellosi è passato. Tutte le sentenze, tutti i Decreti, & Editti dati contro quei che bavevano portato le Armi per la difesa della loro Religione pretesa.

### PARTE H. LIBRO I.

tefa Riformata, s'intendono scancellati, anul-1574- x

lati, e di niun' effetto, ovalore.

Di questo Editto restò esente la Città di Sano Risolve forra, à causa che durava ancora l'assedio, ma in ta di mabreve con la resa si dechiarò compresa. In tanto situssi. Elisabetta sia che le fatiche del Governo gli molestassero troppo l'animo. Sia che temesse che non fosse per essere disprezzata da' suoi Popoli nel considerarla senza heredi, osia che si andasse persuadendo che li Prencipistranieri cominciassero à farne poco caso, e che considerandola Donna imbelle, si collegassero ad intraprese contro il suo Regno, ba-Îta che portatasî nel suo Consiglio, dechiarò la fua risolutione di volersi maritare, non già per compiacere alla carne che l'haurebbe fatto prima, ma perche lo giudicava di beneficio a' suoi Popoli, edi vantaggio al suo Governo; poiche un Marito, e fanciulli era un grande antidoto nello Stato contro ogni forte di Veleno, e d'apprensione. In oltre temeya che i Puritani siano Presbiteriani, che s'erano separati della Religione Vescovale, sia Anglicana disgustati delle Ceremonie, e del fasto di questa Chiesa d'Elisabetta andavano ogni giorno eccitando torbidi contro queì dell' Episcopato, credendo che impedivano la Regina a soccorrere gli Ugonotti di Francia per esser anche loro Puritani, onde spesso facevano correre libelli diffamatori, non folo con-

contro Cecilio, Bacon, & altri Configlieri, ma contro la Regina istessa, chiamandoli tutti traditori della Stato, e come questo male si fortificava, sù nicessario sare rigorosi Editti, che quasi nulla sacevano, di modo che il miglior rimedio cra quello di appoggiarsi al più tosto ad un marito.

Diffancovata.

Questa proposta venne ricevuta, & applaudita da due soli voti, per essere il Consiglio segreto d'Elisabetta, oltre à due, & ambidue Prelati tutto composto di suoi Favoriti, almeno di quei che aspiravano alla pretentione delle Nozze con la Regina, e come questa havea sempre havuto una particolar destrezza,. d'haver numero di Favoriti potenti per assicurar meglio li suoi interessi, e di fare in medo che deludendo tutti, nissuno si accorgesfe dell' inganno, e che ciascuno sicredesse il. maggiore nelle gratie, ch'era una delle principali ragioni, che veniva qualificata del ti-tolo di Comediante politica. In somma non vi fù alcuno di questi che non disaprovasse la risolutione di Elisabetta, per due massime, Puna, perche sposando un Potentato Straniere in che vi era la maggiore apparenza, tutta la loro auttorità (come si è accennato altrove) veniva à diminvirsi. & à perdersi, e forse ingelosito il Rè Marito, haurebbe possuto far di loro qualche Scena tragica. La seconda ragione era nel persuadersi ciascuno che quan-

PARTE II. LIBRO I. to più si prolongavano le Nozze d'Elisabetta, 1176 tanto maggiormente si avanzava la loro fortuna, e si straccacca la patienza di quella, e che divenuta più vecchia convenivagettarsi nelle braccia d'uno di loro, e ciascuno credeva d'esfer questo tale. Allegarono dunque per disfuaderla, che tanto ch'essi sossisteranno nella gratia, non vi era da dubitare che fosse per esser disprezzata, essendo loro cura di sostenerla, già che tutti i loro Beni, tutti i loro deside. rii, etutte le loro speranze, consstevano nella fua sola conservattione. Che gli occhi de suoi Popoli s'andavano sempre più rischiarando nel gran lume delle sue virtu, che li rendeva i cuori pieni di zelo, e d'amore, chetutto si augumentava, quanto più viveva. Ch'essendo la sua anima reale, e reali li suoi spiriti, come discendeme da una lunga serie d'Avi gloriosissimi, ta suavita non poteva che continuare, e terminare gloriosamente in mezzo alle Glorie, agli applausi, & alrispetto di tutti i suoi Suditi che già erano tre Lustri che baveano imparato ariverirla.

In somma adulati dalla Regina. Non mancavano d'adularla, aggiungendo una ragio-Alterane, che non era del tutto da disprezzarsi cioè. gioni.
Che sua Maestà non peteva dubitare che immenso non sosse l'amore del Popolo verso di
Lei, e maraviglioso il concetto del suo gran
Governo appresso le Nattioni stranieri;

📆 👫 all' incontro sarebbe dubbioso l'esito , 🌝 il successo de quello fosse per fare un Marito, e forse potrebbe rinversar la Religione, e quella tranquillità de' Popoli, che con un Governo cost ammirabile havea ella sostenuto; 🗢 ecco inquietato il suo spirito, quel Regno che tanto amava, e dissipata quella gloria della quale si trovava investita. Veramente questa ragione fece qualche breccia nel fuo animo, ad ogni modo non lasciò di rispondere, che d'ordinario si disprezza anche il Sole, quando comincia a cadere nel suo occidente. Ma li fuoi Adulatori non mancarono di portar rimedio anche in questo con la risposta, che bifognava ésser senza giudicio per disprezzar ques raggi salutari d'un gran Sole, dal quale erano stati cosi bene illuminati , per imbrogliarsi la mente, nel considerare la mossa, e confusa luce delle più picciole Stelle, che nascono, e muoisne in un tempe istesso.

Toccante questo particolare il Signor Finch, ch'era stato sette anni Ambasciatore nodano in Constantinopoli, e Cavaliere curiosissimo, trovandomi in discorso con Lui un giorno in una Casa di Campagna vicino à Londra, aplansone. partenente al Concelliere suo fratello, mi assicurò che la Regina Elisabetta havea preso una cosi grande idea di Franceso Duca PALANZONE, che credeva al ficuro dispofarlonel 1574. non ostante la inegualità cofi

gran-

PARTE II. LIBRO I. grande degli anni, & il rifiuto che ne havea 15744. fatto prima, & al sicuro che l'haurebbe sposato, non ostante l'opposittione di quei ch' erano nel favore, senza le trame ordite dalla Regina Ceterina, Madre dell' Alanzone: & ecco in breve rutte le raggioni. Già nel fine dell' anno passato era partito per Polonia, dove erastato eletto Rè Henrico Duca d'Angiò fratello di Carlo IX. e questo nel tempo istesso si trovava assalito da una infermità, che testimoniava lunghezze, e che s'andò crescendo in modo che nel Mese di Mar-20 del 1574. venne creduto disperato di vita, se non fosse per brevi mess. Elisabetta persuasa che il Duca d'Alanzone, non havea la Religione Catolica che nella scorza, e ch'era facile di ridurlo ad un' intiera risoluttione essendo suo Sposo, d'accommodarsi con essa Lei nella Religione, stimò che queste sue Nozze potrebbono essere un vero stromento di scacciare dalla Francia il Papismo, e Lei vedersi con due Corone nel Capo, le prime del Mondo; già che l'uno fratello era in Polonia, e l'altro moribondo e senza maschi; di modo che si vedeva manisesta l'apparenza, che in breve fosse il Duca d'Alanzone per esser Rè.

Haveva nodrito questo Duca in Inghilterra Impediri alle persuasive di Carlo suo fratello, e di suo da Cateconsiglio, e col suo danaro un buon numero rina. di Partiggiani, quali non aspiravano ad altro.

#574 che à vederlo Marito di Elisabetta, e glielo havevano posto talmente nel capo, e nel cuore, che segretamente s'era dechiarata con quello che credeva più confidente dell' Alanzone, che gli sarebbe riuscito di gran piacere se il Duca volese risolversi di fare un viaggio in Londra; & al sicuro che se fosse venuto l'haurebbe sposato; e già il Duca s'era disposto di partire, ene havea chiesto la licenza al Rè; mà in questo si conobbe la destrezza, e sagacità della Regina Caterina sua Madre, la quale non ostante che haveva prima fatto conoscere grandi premure per queste Nozze, vedendo poi molto mutato lo stato delle cose, prevedendo che tali Nozze potrebbono riulcire meste, e lagrimevoli alla Francia, sia che fosse avisata, o che se lo andasse imaginando; non potendo credere che il suo figlivolo si rifolvesse ad un viaggio con tanta spesa in tempi simili, per solo piacere, non solo impedì che il Rè non gli permettesse la licenza, non solo diede segreti ordini, acciò si spiasse da per tutto, per impedire che non si dasse alla fuga; ma di più adoprò tutte le lufinghe Donnesche e Materne per impedirlo, dell'esecutione del suo disegno, di fare il viaggio in Londra, e ne ottenne l'intento, dopo havergli allegato trà le altre ragioni, che tal viaggio non poteva riuscir che fuer di tempo per esser troppo fresca la memoria del sangue degli Ogonotti, che s'era

PARTE II. LIBRO I. 23
Worfato in Parigi, & i quali haurebbono possu-15746
to seminar per tutto, e sospetturlo, che dopo
haver fatto una Tragedia cosi crudele nelle
Reggie Nozze in Pariggi di Francesi, che
andava in Londra per rappresentarne un' altra più funesta nelle sue nozze con Elisabetta
del sangue degli Inglesi. E cosi suani il suo vi-

aggio, & il suo Maritaggio.

Carlo IX. dunque dopo una lunga malatia di otto e più Mesi, se ne passò all' altra Esequito vitali 30. di Maggio, giorno della Penteco-del Rè flà, gli Ugonotti malcontenti con giustitia, Casto. per il sangue che nel Regno di questo sparsero, hanno scritto cose horribili della sua morte, oltre che molti assicurano sfacciatamente che la Madre Caterina l'havesse auvellenato, per il suo desiderio che haveva di far regnare Henrico suo figlivolo; ma io non pretendo entrare che in quelle cose che sono della mia Historia. Viene ammirata con gran stupore l'attione della Regina Elifabetta. Questa havendo ricevuto l'aviso della morte del Rè Carlo, nel punto istesso spadì Ambasciatore in Parigi per la visita di condoglienza, con la Regina Madre, ordinò che le gli celebrassero sontuose esequie nella Chiesa di San Paolo ch'è la Cathedrale, 'all'usò però della Chiela Anglicana. Per primo venne tutto il Tempio vestito di nero, e nel mezo un luperbo Catafalco, tutto ornato di Arme, & Insegne di

Francia. La Regina vi fiporità in personaper terra vestita discornaccio à Strascino, con le Guardie con insegne Lugubri, seguita, e preceduta da 14. Vestovi, e da più di 60. Grandi del Riegno, che conduceva ciascuno nella sua destra una Dama della Corte con strascino. Il concorso del Popolo su innumerabile, per esser accemonia nuova, che i Protestanti saccino esequie à Catolici. Sovra il Catatalco vi era una statoa che rappresentava il Corpo morto di Carlo. La Regina si fermò nel suo Trono sino che si dissero non sò che preci, siano preghiere, se orationi all'uso Anglicano, se poi se ne ritornò incognita, conservando lo scorruccio per tre Mesi.

Prima di passare più oltre voglio aggiunge-Guerre re qualche particolorità che conviene alla nocivili in stra historia. Veramente il Rè Carto morì in accesseda un tempo che tutto il Regno era scommosso Blisber- nelle più torbide guerre civili di Religione,

nelle più torbide guerre civili di Religione, e che mediante la condotta di Caterina fua Madre, fiorivano li fuccessi in favore della Corona. La Regina Elifabetta (che in fatti haveya volontà di sposato) havendo inteso che il Duca d'Alanzone era stato distuaso dalla Madre, al suo viaggio di Londra, & alle sue Nozze, come Donna, e per conseguenza impossibile d'essere sente della vendotta in punture di sal natura; aggiuntasi in usere qualu che buona massima di stato, esti Religione di die-

PARTE II. LIBRO I. Adiede ad incitare segretamente per via de' 1574più affidati Partigiani del Duca d'Alanzone, sempre con promessa delle sue Nozze, le Guerre civili. CATERINA Regina lagacissima, accortasi che l'Alanzone suo figlivolo, s'era lasciato persuadere à tentar di rendere la sua auttorità molto maggiore con l'abbracciare alla suclata il partino della Casa di Monmoranzi, che sosteneva quello degli Ugonotti, temendo qualche sua disgratia nel Governo, e quella de' Catolici nel Regno, si fortificò con una stretta unione fatta con li Signori di Guisa, gran Partigiani della Religione Romana, e che haveano già scoperto: la trama, & il disegno de' Montmoranzi cioè, di mettere tutto il Governo nel potere del Duca d'Alanzone, di far conchiudere le Nozze di questo con Elisabetta, e di dar l'ultima mano ad una Riforma generale della Chiesa nel Regno, come s'era fatta in Inghilterra.

Fù dunque dato carico dalla Regina Cateententi
rina, che sosteneva tutto il Governo appoggiata da' Guisi, ad alcune Reggie Guardie,
ac altre Militie d'imprigionare il Maresciallo
Damville della Casa di Montmoranzi, che si
trovava nel suo governo di Linguadoca; ma
bebbe la sortuna d'essere avisato a tempo per
salvarsi con la sugastuori del Regno; ma non
bebbe la stessa fortuna il Maresciallo suo fratello che sù ritenuto prigioniero nella Città di

Pa\_

Parigi insieme col Maresciallo di Cosse. Il Duca d'Alanzone, & il Rè di Navarra vennero arrestati prigionieri, e custoditi con buone Guardie ciascuno nelsuo proprio appartamento; furono ancora arreftati akuni domestici dell' Alanzone, e trà li quali il Conte di Coconac; & il Signor de la Mole, claminato, e confessato il tutto hebbero la testatagliata. Il Prencipe di Condè scappò dalle mani di quei ch'erano venuti per arroltado e se ne fuggi in Germania; con li Signori di Thorè, e di Meru, ambidue fratelli della-Cafa di Montmoranzi. Il Come di Montmorunzi, col Colombieres, & altri Ugonotti. de' principali fe ne passarono nella Normandia dove raunato un' Efercito prescre San Loo & altre Fortezze. Il Duca di Guila corfo conl'Escreita Reggia l'incelzò in modo, che inbreve li disfece con la prigionia del Montgomery, del Colombieres, o 50. altri Capi, condotti nella Baltiglia. Il Conte di Montgomeri vonne condannato in breve alla teltu d e questo fù quello che havea ucciso in giostra. Henrico II. articolo che servi di premura alla fpa morte.

Henrico terzo rao Re-prile, e di Maggio, nel fine del quale come in del fic detto i pirò il Rè Carlo I X. Caterina spedi fegretissime lettere con la maggior diligenza che si sosse posse o relinare a' Corrieri,

PARTE II. LIBRO I. in Polonia per darne aviso à quel Rèsuo figli-1575. volo, acciò fenza perdita di tempo, e fenza rivelarlo che a ben pochi domestici se ne venisse per le poste à pigliar posesso del suo Regno hereditario, come fece, e parti con una destra segretezza molto celebrata nell'historie. Acclamato dunque il nuovo Rècolnome di Henrico III. e capitato in Lione il primo di Novembre, quivi venne à raccorlo la Regi-. na Madre, conducendo seco, ma custodiri il Duca d'Alanzone suo figlivolo, & il Rèdi Navarra, che da Henrico vennero subito cordialmente abbracciati, e rimessi nella loro libertà, havendo ricevuto da questi proteste caldissime di fede e di ubbidienza, e con i medesimi se ne passò verso la Provenza, dove il Maresciallo di Damville con l'Essercito Ugonotto faceva alcuni progressi di danno alla Corona, & in questo mentre si procurò di portarvi il rimedio possibile. Capitò al Rè la nuova mentre era ancora in Avignone della morte del Cardinal di Lorena. Prelato di grande auttorità nella Corte, e di gran credito tra Catolici; onde con raggione disse la Regina Caterina nell' intender tal morte, Oh Dio che gran breccia alla Chiesa Romana, e che gran vittoria per gli Ugonotti. Elisabetta anche Lei si lasciò dire, Che gran fortuna per gli Veonotti in questi tempi.



Arrivato in Pariggi HENRICO, nel pri-15733 mo Configlio che vi tenne, venne delibera-Ambafto di spedir una Ambasciata alla Regina E- atore ad lisabetta, sia per incensarla in conformità del Elisabetfue humore con tali fegni di stima che si faceva di Lei, come ancora per tentare qual fosse il suo pensiere nelle Nozze con esso Rè Henrico, la Regina Caterina disse il suo parere con tali parole: Questa domanda sara inutile, perche le sue inclinattioni sono per il Duca & Alanzone, che sarebbono meste alla Corona; tuttavia approvo che il Remio figlivolo la facci domandare, servendo siò ad infinuargli la stima che di Lei si faceva. Ma la maggior parte credevano che le l'haveva rifiutato da Duca, non lo rifiutarebbe da Rè. Venne icelto per tale Ambasciata Henrico di Borbon. Duca di Montpensier, Prencipe soprano di Dombes; che come uno de più ricchi Grandi del Regno, Conduste seco un Corteggio di più di 30. Perlone, con un fasto reale. Elisabetta lo fece accogliere, non come Ambalciatore, ma come le fosse stato fratello del Rè; ma havendo poi quello in una udienza particolare con Elisabetta proposte le sue Nezze col Rèsuo Signore, questa gli rispose. Signer Duca non è mio pensiere di maritarmi, ma occorrendo il fatto, amo meglio di pigliare un Prencipe per farlo Rè, che un Rè per farmi Prencipessa, e quelta su l'ukima rifolut-

1975. Ioluttione che diede al Duca, e con che partise prima d'arrivar in Parigi, s'intele il matitagio del Rè con la Prencipefia Lodovica di Lorrens.

Dalla fua parte Elifabetta fpedi un' Ambal-Elita- ciata non meno pompola, e di gran splendore

betta al fotto il colore spatiolo enicessario di congre-Francia, tulare il Rè del suo cuvenimento alla Corona e del suo Maritaggio. Mà lo vero scopo su per procurare la libertà de' Marescialli di Monmoranzi e di Cosse;& in oltre per penetrare quale fosse la dispositione della Regina Caterina, e del nuovo Rè verso le sue Nozze con il Duca d'Alanzone. Elisabetta pretendeva con questo di givocare una Comedia alla Corte di Francia, e Caterina un' akra à quella d'Inghilterra: ingannandos insieme queste due Regine l'una l'altra; poiche Elilabetta fingeva grande, e stretta amicitia con la Francia, acciò sommersa in un tal letargo, non potesse penetrare i suoi intrighi segreti nel sostenere nel suo seno la guerra di Religione, enel propagare il numero degli Ugonomi. Caterina all' incontio più d'Elisabetta senza alcun dubbio (lascisi quel che dalla giusta passione degli Ugonomi. · si scrive contro quella Regina) scaltra e più di Lei pratica & esperimentata, ne' più scalecost. intrighi di differenti Governi: andava cercando di dare qualche esca all' Inglese tavorevole agli interessi della Francia acciò coli adescata. o intricata nelle reti della fua pelca delistesse

qc,

PARTE II. LIBRO I.

ì

de' suoi disegni di turbar la Francia. Che mi- 1575. fera condittione è quella de Prencipi di non poter vivere che con un enere diverso dal loro naturale. Che flate lagrimevele è quelle del lore spirito di non poter regnare senza inganni, nè more che trà le inquietudine delle mussime di flato più frandolenti. Che disgratia alla loro conscienza di non poterla reggere, che con li foli inveressi di dominure, che non sono mai disgiunci dalle frodi. Se di queste frodi, di questi inganni, di queste massime, di queste miserie, di queste disgratie, si rrovò mai investito Prencipe alcuno lo lascio considerare al Lettore; ma questo è certo che la Regina Caterina in Francia, & Elisabetta in Inghilterra, si può dir che sono state le Maeltre'le più perfette nella imperfettione istessa.

La premura che faceva alla Madre il Duca si premono la d'Alanzone per le sue Norze con Elisabetta, Nozze e quella diquesta nel far vedere il suo desiderio del Duca di contrattarle, dava chiaramente à conosce-zone. re che tra questi due vi si passava segreta intelligenza. Discorsosi dunque nel Consiglio sea greto del Rè, sopra à quello che doveva ria spondersi ad Elisabetta, così parlò Caterina. Sire, co amato Figlio e Signore. so non hò mai creduto, che di danno alla Corona il mastrimonio d'alcune de' mici siglioli con la Regima singlese, e per questo dia che conobbi la magnena, vi sono andata pertanda estacoli:

Ba enol-

25.75. e molto più sarò per farlobora. Non credo che sia intentione di Elisabetta di sposare il Duca d'Alanzon suo fratello e mio figlivola, ma ben si credo suo difegno di sevirsi di questo mezzo, per turbare la quieta del nostro Ragno, col softenere il Partito degli Ugonosti, nel quio. le bavendo cenosciuto dispesto desto mio Figlio lo và nodrando di tali speranze, aeciò nel suo. animo accendesse tanto più l'inclinettione sua verso gli Ugonotti, quali rinvigeritie rinforzati, si burlerà poi del Duca, edi Noi. Sono dunque io di parere che si premano con l'Ambasciatore le Nezze del mio Figlio fratello di V. M. con Elisabetta perche al securo che non caderà al sue consenso questa Regina, e cadendo trovareme santi pretesti nella condittioni, che ci romperemo dell'obligo di dar la libertà che tanto preme de' due Mare scialli prigionieri, e gli imbrogliaremo lo spirito nelli occupationi di quello de ve fare sopra à queste Nozze, in maniera che non penserà che poco, ènulia alla protettione degli Ugonotti; assopita in oltre dalle lufinghe che tanto ama, nek vedersi adulata dal nostro affetta, edal nostro desiderio per un tale parentato. Oltre che nodriremo di vento l'ambitione del Duca per queste Nozze. Aggraditesi queste massime, il Rè non si trattenne che di questo suo desiderio di vedere accomplite queste Nozze, e con tali memorie sene ritomò l'Ambascia,

PARTE II. LIBRO I. 33 tore. Nozze che per non effere scritte nel 1575-Cielo, non hebbero alcun' effetto soura la Terra.

Sentasi hora un caso curioso. Francesco di Euve-Brienna dell' illustre Casa di Luxembourg, nim haveva chieko in matrimonio dopo haverla tarti. correggiate più di due anni, la Prencipessa Lodovica e gia stava sul punto di concludere la promessa, allora che venne domendata dal Ré. Hora trovandoli assistente nelle Nozze di questo, Henrico stendendogli la mano gli disc,mio Cogino io bò sposato la vostra Favorsa ta voglio che voi hora sposiate la mia. Et intendeva parlare della Signora di Castelnovo, Damigella della Regina, che veramente il Rè baveva con tutta la passione amato; rispose à tal proposta il Luxembourg, Sire sente gran piacere che la mia Favorita habbia rancentrato co si gran fortuna : ma in quanta alla propofla di sposare la Favorisa di V. M. la progo di darmi del tempo à rispondere. Rispose il Rè, son contento, evi concedo un mese di tenepo; Replicò il Luxembourg, non domando che tre sols giorni. La matina dunque preparati i fuoi Cavalli con alcuni suoi domestici, si portò per le poste ad Hourede Grace, dove imbarcatoli se ne palsò in Londra. Elisabetta hebbe à caro di vederlo, e da Lui intendere questa historia; ma havendosi lamentato il Rè, che Elisabetta (lamenti portati all' Am-Bs bascia-

balciatore Inglese) riceveva nella fua Corte, quei suoi Suditi che l'assrontavano nella sua lo pregò di ritirarsi come sece, e cosi se ne passo in Germania, ben'e' vero che in breve poi ritornò in Francia.

Capitorono in Parigi quattro Ambalciatotia la pa-co con gli ri de Cantoni Suizzeri Protestanti per com-Usonor- gratulare il Rè, e per procurar di guadagnare lo Spirito della Corte ad un favorevole aecommodamento con gli Ugonotti, Alla-Regina Elifabetta era molto differente che si continuaffero la Guerre civili, che si facesse una pace vantaggiola: ma havendo inteso che il Duca di Pastrana, Ambasciator del Rè Filippo in Patigi, portava ostacoli grandi alla pace, acciò con quelta non fi rinforzafferoquei che fostenevano con piacere i Rubelli in-Fiandra diede ordine al suo Ambasciatore. par dare un contrapelo à tali Massime, che accoppiatoli con quei de' Suizzeri, vedessero di cercar qualche mezzo per un favorevole erattato, in favore degli Ugonotti, e già il Rè Henrico cadèva alla risoluttione di farla, con condittioni non cosi mediocri, ma gli-Ugonottiche si lentivano spalleggiati, edentro. e di fuorie che haveano esperimentato, che poco se gli osservava da' Reggi la promessa; chiedeano Articoli cosi fieri, ch'eraimpossibile alla Corte di poterglieli concedere; di modo che Elisabetta setisse al suo AmbasciaPARTE IL LIBRO L

basciatore, di comporeggique con la Corte, e 3576. de lassiare andare il Torrente al suo Corso.

Era passato al Governo di Fiandra già sin Inviato dall' anno pussato richia mato il Duca d'Al- in Lon-dra dal ba alla Corte, Don Luigi de Requelens, Rèque-Gran Comendatore di Gastiglia, d'humor sens. moko conterio a quello del suo Anticessore. Quelto Signore haveva già spedito nel suo arsivo, per complimentare la Regina Elisabetta, e per farla afficurare della fua ottima dilpolictione nel vivere con questa Maestà in una ottima corrispondenza, e reciprocamente ricevè un simile complimento dalla Regina. In tanto havendo intelo che quelta non guardava più mistire, e che mostrava manifesti indizidi volere abbracciare la protettione de' Fiamenghi, gli mandò nel fine di quelto anno 1471. Giovanni de Bois Signote de Champigni Procurator Filcale Reggio; mà infermetele quelto Signora, rispetto ad una grantempella sul Mare non pote passare all'udien-24 che li 12. di Febraro dell'anno seguente, e nella quale espose, che sua Eccellenza pregava sua Maestà dalla parte del suo Rè, non solo di non voler ricevere alla sua udienza il Signor L'Aldegonda, che veniva di capitare in quella Città dalla parte degli Holandoli ma di più di voler scacciare da' suoi Stati tutti i Rubelli del fuo Prencipe, quali fidati all' appoggio di fua Maestà, incitavano sempre più i loro Com-

VITA DI ELISABET TA. 1576. patrioti alla ribellione. Rispose à queste in-Itanze la Regina, che veramente gli vennero fatte c on gran premuta, Che non poteva in conto alcuno sodisfare à tale domanda per esser cosa non solo contro i dritti delle Genti ma dell' humanità istessa. Che già haveva dato la protettione a quei mesobini el erano sugiti dalla tirannia del Duca d'Alba, e ristabilitisi nel suo Regno li riconosceva come suoi suditi, di modo che non poteva ne per legge humana, ne divina abbandonarli, ma che però haurebhe impedito che non portassero alcun disordine agli interessi della Spagna. Che sino à quel panto non havea pensato di dar la protettione agli Hollandesi mavedendo che questi disperati stavano sul punto di gettarsi nelle mani de Prancesi, che sarebbe di gran pregindicio à s**aoi** interessi, e de' fuoi suditi, per queste stimava suo dovere di pigliar le misure dovute. Et in quanto al Bignor d'Aldegonda, essendo questo venuto con altri Deputati, per informarla della pace che si manegiàva in Breda, nonpoteva per questa ragione negargliudienza.

Rifolu In capo à tre giorni diede Elisabetta udienverso gli zmall' Aldegonda con gli altri Deputati, qua-Il pregarono infrantemente sua Macstà che nel Holannome di Dio si volesse risolvere ad abbracciare apertamente la loro protettione poiche non potendo refistere soli contro alla potenza d'un cosi gran Monarca, e non volendo ritomar

deli.

più .

PARTE II. LIBRO I. più fotto al dominio degli Spagnoli farreb- 1576bono obligati di precipitarli in qualche rifoluttione che non poteva riulcire che di grave pregiudicio all' Inghilterra. Non piacque questo tuono di voce alla Regina, naturalmente gelofa, e non volendo dall'altra parte 'impegnarsi ad una manifesta protessione che l'haurebbe ingolfata in grandissime spete. Per final risoluttione gli venne della Regina permello, di poter col·loro danaro tirar Huomini, emonitioni da' suoi Stati, da che potevano argementare che quelto era un scalino all' intiera protettione che seguirebbe col tem--po. Di più scrisse Lettera disommo zelo, e molto compita al Prencipe d'Orange, & agli Stati d'Holanda, e di Zelanda; con terma

fiere che haveano di darfi alla Francia. Dino hora che se mai Elisabetta givocò Co- Nozze media ad alcuno sopra alle sue Nozzo, lo fe- dal Rece questa volta col Requesens. Questo era quesens. stato mandato dalla Corte di Spagna, non tanto col pensiere di governare li Pacsi Bassi. quanto che con l'intentione di poter colpire alle Nozze con Elifabetta. Per primo fe lo perfuadevano come era in fatti un Signore d'humor tranquillo, nemico d'ambitione, ottimo Catolico, e di somma fede verso il suo Rê & esten-

promessa ò di procurargli una pace vantaggiola, ò vero di shracciarsi da senno alla loro protettione, e fece ciò per distornagli dal pen-

1476. chando la Regina in quelche età non habriby be polluto leideliere un marito più manurol, s più grave, per vivere il resto de' suoi giodni in ripolo, & esensarsi da quei tumulti di sapo che gli davano le gelofit delle cofe efterne; e quelto farebbe stato l'unico mezzo di dar la pace alla Fiandra. Per far riufcir quelle Nozze non solo s'impiegatono li Confidenti di Spagna, me li più famoli mercanti che haveano ordine di prometter somme grandi a quei che vi si impiegastero. Elisabetta non mancò di givocar la sua Comedia; col dar grandi sperenze di un felice este, non conaltro disegno, che di rendere in questo mentre molle il Commendatore nella guerta d' Holanda, che sapeva benissimo che il molto sigore haurebbe ingelosito, e dato afflittione mell'animo à quella che pretendes sposere ; & in fatti giocò assai bene il lue Personaggio.

ï

Mentre cosi ondeggiavano gli affari il gran del Re- Commendatore affalite da una grave febre quesens maligna, che vuol dire lo stesso giorno che il Champigni ritornato di Londra, gli fece rapporto della risposta ricevuta dalla Regina Elisabetta, & il terzo poi se ne passò all'altra vita. cosi violente sù il male; scrivono alcuni che trà le smanie dell'atrocisà della febre. fù intelo esclamare più volte, qualla fulsa fenabelle d'Inghilterra m'hà ingannato, 🗢 io deluso da suoi inganni bo mal servito il mio

Fren-

PARTE IL LIBRO L Prencipe, credono che foste morto accomito di 1173 dolore nel veder ch' Elifabetta giocava la Co. medina Lui, & al suo Rè, e che rioscivameglio di quello essi facevano. Quali nel tempo iltelfo che vuol dir cinque marzo perde la vita per una caduta di Cocchio Chiappino Vimili Fiorentino, che nell' Armi era la seconda persona dopo il Requesens, e Comundante veramente di gran grido, e valore, ma' eltre modo empio, e libidinolo, havendo per costume di dire che le Religioni, e le Femine dovevano effer libere, acció che ciaseuno bavesse la libertà d'assaggiarne molte, e di musarne fresse. La morte di questi due capi principali sospele molto gli affari degli Holandesi. Per il Vitelli sù fatto il seguente Epitasio.

O Dem omnipotens crassi miserere vitelli , Quem mors prævemens non sinit esse Bovem.

Corpus in Italia est, tenet intestina Brabantus,

Ast Animam nemo; Cur? quia non babuit.

Per un Trattato ò mal' espresso, ò male sconesceguito che s'era conchiuso trà le due Nat-si placationi Inglese, & Holandese, e Zelandese, nosuccessero scontentezze, con consistattioni di Vascelli, di Mercantie, con la ritentione,

146. e presa di molti ostaggi, che al sicuro si stimasi va, che fossero le cose per inagrirsi con molto danno degli interessi comuni, trovando molto straordinario Elisabetta che quei Popoli che haveano tanto bisogno della sua assistenza, che volessero andar del pari in certe cose da riguardava il comercio sul Mare; & al sicuro che sarebbe arrivato del male, se con la. fua prudenza il Prencipe d'Orange, non vi. havesse portato ildovuto rimedio, inviando. in tutta diligenza suo Inviato per iscusare l'erzore di quello s'era passato, & all'incontro la Regina che non trovava di suo interesse di testimoniar sdegno, ò vendetta contro gli Holandesi, per il pericolo che vi era che non cadessero in qualche disperattione di darsi alla Francia, non messe gran disficoltà à placarsir, ecosi datisi gli ordini, e Commissari per trattare sopra i disgusti vertenti, restò tutto accommodato.



In questo mentre capitò ne' Paesi bassi Dongio Don GIOVANNI D'AUSTRIA, che Fiandra dal Rè Filippo era stato mandato per Governatore, e con tanta segretezza ch'egli stesso ne portò la nuova, essendo passato per le poste sempre incognito per la Francia; sperando gli Holandesi grandi vantaggi, imaginandosi molti che gli potrebbe cader nel pensiere il dilegno di rendersi soprano, & à che sarebbono caduti quasi tutti d'accordo non desiderando in generale che d'esser del tutto liberi dal Governo Spagnolo; mà altri s'ingelosivano temendo che Don Giovanni non passasse legretamente corrispondenza con Elisabetta per il loro sponsalitio; e che in questa maniera, fosse quel Paese per cadere nella dipendenza dell'Inghilterra. S'accrebbe questa gelosia nel petto di quei che logliono fate aforismi nelle Massime, dalla risoluttione di Don Giovanni di spedire alla Regina Elisabetta, Don Antonio Enriquez suo Primo Gentil'huomo di Cammera, per avisarla del suo arrivo in quel Governo, con ferma riloluttione di passare un'ottima, e sincera corrispondenza con sua Maestà, e di facilitare la buona unione per la libertà del comercio trà le due Nattioni. Qual Gentil'huomo venne con honori, e con legni di tanta stima accolto, che poteva facilmente dar da penlare à tutti che vi fosse nascosto dilegno di Nozze. Si COD

PARTEIL LIBROL: sonfirmò maggiormente un tal sentimento, 1874, allora che videro la celerità con la quale Elifabetta spedì il Cavaliere Booth, ch'era suo confindentissamo, per sendere il reciproco complimento della visita, e per congratular Don Giovanni del suo arrivo à quel Governo, e del suo gran desiderio di vivere in una perfetta amicitia; e questo Cavaliere okreagli hononiesteriori, & a' regali, bebbe sino à tre conscrenze segrete con Don Giovanni, e sientede che de questo articolo cominciarono gli spegnoli che non mancano mai di gelolie, e di sospetti ad ingelosissi, & à sospettare che Don Giovanni tenesse segreta corrispondenza con Elisabetta, che poi gli causò finalmente la morte.

Non vi è dubbio che al fuo primo arrivo si desiDon Giovanni non portaffe seco una calamistratto ta, sia rispetto al suo valore, ò al gran conta, sia rispetto al suo valore, ò al gran conta sia rispetto al suo valore, ò al gran conta sia rispetto al suo valore, ò al gran conta sia rispetto al suo valore, ò al gran conta sia parte i cuori di tutti, e già tunti s'andavano disponendo per procurar qualthe homorevole trattato con Lui, ma in quotio mentre capitarono alcuni Vascelli che da
spagna conducevano soo. Soldati Spagnoli è
per ransorzo degli altri che vi erano: cosa che
tarbò melto il petto de' Fiamenghi, e sconvolse del tutto, il toro spirito già che non haveano altro ogetto principale che quello di
lumir del tutto de' Pacsi Balsi gli Spagnoli,

2376. & in questo cadevano d'accordo, e Catolia ei, e Protestanti. Gli Holandesi ne portarono i loro lamenti à Don Giovanni, e nel terripo istesso mandarono Deputato alla Regina, la quale haveva ricevuto dalla Corte di Spagna parola, che non si mandarebbono altri Spagnoli: Elisabetta offesa di ciò, nè scrifse à Don Giovanni dal quale vogliono che ne ricevesse in segreto, tal risposta, Madama stimo troppo V. M. per nascondergli il segreto del mie Cuore, questo non dipende da me, mà dal Re mio fratello, e Signore. Et in fatti Don Giovanni hebbe il sospetto, che il Rè mandasse questi Spagnoli cosi scelti per tenere in freno le sue attioni, essendo vero chehavevano ordine di non allontanarssi dalla sura persona, sotto colore di custodirla, ma forse per tenerla come prigioniera...

Estiabet. La Regina al primo aviso che gli venne ta ne sai portato dal Signor d'Aubigni, ch'era stato fedito dagli Holandesi ne scrisse à Don Giovanni, & havendo inteso da questo che non dipendeva da Lui, fece subito partireper la volta di Spagna il Cavalier Smith per pregare quel Rè di voler richiamare da' Parsi bassi gli Spagnoli, poiche non facendosi ciò sarebbe stato un mezzo di render più aspra la ribellione de' Fiamenghi; mà il Cavaliere non hebbe altra risposta che equivoca, e generale. Ma sarà bene di sapere che appeara haveva spirato

PARTE II. LIBRO I. rato il Requesens quando ammutinatisi si 1576; Valloni, e gli Spagnoli, per mancanza della paga, saccheggiarono la Città d'Anversa, dove fecero un ricchissimo Bottino, che fil la causa che gli Stati di Brabante, di Fiandra. d'Hannaut, e.d'Artois congregatisi in Gant conchiusero il trattato di pace (lalva dalla parte di questi l'ubbidienza verso il Rè) con gli Stati di Holanda, e di zelanda che havea. no per capo il Prencipe Guglielmo d'Orange, conchiusero pace insieme, con la condittione di scacciar unitamente gli Spagnoli dal Paele, & Elisabetta si offri di passare sopraciò li suoi offici, come sece con il Rè Filippo.

Intesosi ilsentimento del Rè Filippo di non segli do voler permettere l'uscita di Fiandra degli Spadanaro gnoli, e vedendo gli Holandesi li preparati in presto vi grandi che faceva Don Giovanni per la Campagna, trovandosi molto sprovisti di danaro, da potersi provedere alla disesa, spedirono in Londra il Signor de Suevengens, che giunto & havata savorevole udienza rappresentato lo stato delle cose, pregò instantemente la Regina in nome degli Stati, e del Prencipe d'Orange di volergli prestare cento mila Lire Sterline, per sette o vero otto Messi, e per sua sicurtà gli darebbono obligattioni di suo gusto. Elisabetta che amava il risparmio, e che non volea volontieri mandare

#\$74. il danaro fuorà del Regno - non diede rifpo-Radinegativa, ne affirmativa, forle per pigliar le miture con il luo Configlio, & in timto face considere all Invisto il fuo giafto fogeno che haveva d'ester malcontenta degli Stati, e del Premipe d'Orange, per havere informationi à ballanza, de legren mattre che andavano facendo conta Conte di Frant cia, pregandolo di volerli far sapere che per Lei sarà sempre parricevere altre tanta gelosia di veder Francess, che Spagnole in Frandra, se che farebbe ogni suo sforze portener giruni; a gli altrilontani. Non lasciò ad ogni modo dirilolvera per l'imprestita, havendo essenti. vamente rimesso allo stesso Inviato, e due altri Deputati con Lui la fomma di 40000. lire sterline, ela promessa di fargli capitare il reftoprima di tre meli in due pagamenti.

Con la lagues dellectea della Regine Cateir na de Medici ficonchinte la piace del Re fuo
figlivolo can gli altri Prencipi maleontenti,
cioè il Duca d'Alanzone, se il Duca Monepentier, che in quanto agri altri non fe ne faceva cafo, con quella pace vedendofi fone il
Reggio partito, e quello degli Ugonotti deboliftum, rettò deliberato d'afficurare la Religione Catolica, e d'abelise quella degli Ugonotti, non oftante, anzi per la fteffa ragione
che n'erano Capi principali, e fautori il Rè
di Navatra, se il Preneipe di Condè. A

gue-

Blois.

PARTE II. LIBRO I. 47
questo fine venne convocata la Raunanza de-1577gli Stad del Regno nella Città di Blois, dove
portati la Corte con tutti i Grandi, e gli altti Vocali si fece l'apertura dell' Assemblea li
sette di Decembre, e nella quale restò conchiuso, che per l'auvenire non sarà permesso
altro esercitio libero in qualunque luogo del
Regno, che quello solo della Religione Catolica Romana, è in oltre che ascuno non pottà haver parte alla successione della Corona di
Francia, che quei soli Prencipi che prosessa-

nodetta Religione Catolica. Peccegrandillimo strepito quella legge, equello tanto pri che nel mese di maggio dello itesso operasse anno contribuendo le instanze della Reginara. Elifabena s'era fatto dal Rè un' Editto che fù il primo dall'euvenimento in poi alla Corona, colquale fi prometicua l'esercitio libero della Religione precesa Riformaca senza alcuna refrintrione di luogo, o tempo; & il vedet poi in cosi Breve tempo abulifit, con un'altra legge cost sigorosa non poreva che scommovere lo spirito di tutti. Di più non vi sù alcuno che non penetraffe il difegno d'una cosi fatta tifuluttione, d'efcludere dalla Corona quei che non professavano la Religione Romana, non effendovi altri primi, e legitimi heredi, che Henrico Rè di Navarra, & Henzico Prencipe di Condè, ambidue dechiarati Ugonotti, & ecco la veta ragione. Henri-

1577. co Duca di Guisa, che fatto Capo del Partito Catolico cosi potente, reggeva il Consiglio, la Corte, il Governo, e lo spirito del Rè, e della Regina Madre come le soprano di tutto tosse. Questo vedendo il Rèsenza figlivoli, la Regina sterile, li Prencipi del sangue, heretici (così egli li qualificava) deboli e screditati, si lasciò persuadere dall'ambittione di potere aspirare alla Corona, nè vi era che potesse portargli ostacolo che li legitimi dritti di successione del Navarra, e del Condè, & à questo fine procurò la loro esclusione col prertesto di Religione. In somma come Elisabetta haveva raccomandato gli interessi degli Ugonotti alla Corte, e che dalla Regina Caterina era stata assicurata per via dell' Ambasciatore, che non vi era alcun disegno di far mai alcuna guerra di Religione, e che dell' Editto in favore degli Ugonotti del Mese di Maggio se glien'era mandata copia, come se per sua considerattione si fosse fatto, venne dal Rè di Navarra, e dal Condè pregata di volersi impiegare acciò si risolvesse altramente di quello s'era fatto in Blois, nemanco di farlo, essendosi ottenuta qualche moderattione di poco beneficio al generale degli, Ugonotti, mà ben si d'utile agli interessi del Navarra, e del Condè.

Conte Per rientrare hora alle cole più particolari d'Essex della nostra Historia, è da sapersi che sorse ad Elisa-

## PARTE II. LIBRO I.

Elisabetta un' altro Favorito, e dirollo. Con 1577. la morte di Valcheio d'Evreux Conte d'Essex; seguita già nell' anno passato, entrò all' heredità di questo Contado, ROBERTO D'E-VREUX, che nel garbo, nelle fattezze, e nello spirito haveva poco uguali nel suo tempo in Inghilterra. Quelto Cavaliere s'era fermato lungo tempo ne' suoi viaggi d'Italia, di Francia, d'altre parti dell' Europa, & in oltre come persona particolare non haveva havuto l'occasione di farsi vedere troppo allo spesso nella Corte; mà divenuto Conte d'Essex cominciò à far figura tale, che diede facilmente nell' occhio prima, e nel cuore poi di Elisabetta; e basta che questa medesima confessò più volte, ad alcune sue Dame domestiche, che haveva amato il Conte d'Arondel per interesse di Religione, il Conte di Leicester rispetto agli oblighi grandi che gli haveva, il Conte di Somerset per esser meglio servita nel numero de' Favoriti, e per havere il piacere di veder scherzzare la gelosia trà gli uni egli altri, ma che di vera inclinattione d'amore non haveva mai amato che il Conte di Devonshire, wil Conte d'Essex, & ècerto che mostrò Elifabetta gran passione, e tenerezza d'affetto verso questo Signore, poiche di sua propria inclinattione, non havendo ancora esperienza che ben poca lo dechiarò suo Consigliere Privato, e fegreto, gli diede la chiave della

ftan-.

to VITA DIBLISABETTA,

Favore; e successivamente in breve spatio di tempo lo areà Cavaliere dell' Ordine, Maggiardomo maggioro, Gran Maresciallo della Corona, e Cancelliere dell' Università di Cambridge; e sinalmente gli diedol'ultimo sance, che non concesse mai ad altri, cioè um Guanto della mano destra, per portarlo comer socco nel suo Cappello, e che in fatti, portò sempra; e basta che in quei tempi nom pou teva una Giovane amoreggiata da un'Giovine con intentione di spontalizio dar segno maggione del suo amare, che il presente d'un Guanto l'Essex si vide; così avanti nella

Nozze grarie del Conte di Leicefire. marie

grarie, cominciò à maturare da torsi la gelosia che gli dava il Leicester Favorito primario, e troud favorevole l'occasione, poiche questo Signore riccordandosi del proverbio Italiano, che mavo amersaccia il uscchio, accorredi dall'altra parte che non viera
più speranza di Nozze par Lui con Elisabetta,
mon volendo privassi più de' piaceri matrimoniali prese la risoluttione d'accasarsi, e diede
gli occhi lopra la persona della Contesta d'Essen, che veniva d'esser vedova, del Zio del
sudotto Conte accennato, il quale non mancò d'accendere il suoco nel petto del Leicester per queste Nozze, havendolo trà le altre cole sesteggiato, e passeggiato per tre gi-

PARTE II. LIBRO I. 50 omi in una fua Cala di Campagna, dove vi 1577, era la Contella fua Zia, onde accrebbe talmente l'amore, che glidiede segreta parola di Mattimonio, non volendo far le cose publiche, per poterne prima havere il beneplacito d'Elisabetta, che veramente il Leicestre, ne credeva indubitabile il consenso, consideratos l'ingresso al Pavore del Contedi Essen.

· Male cole riulcirono molto diverse, poithe sene ben lungi che la Regina dassell suo consenti-procura mento, allora che il Leicesser gliene purlò, i figina la messe in resta il pensiere di portar disturbo à conuca. mli Nozze, non sapendo quello dinsi questa Conte, conoscendo benissimo che la Regina fiscreiva di Lui, e degli altri per faro una Comedia del fuo Maringgio. Et in fatti fu tempre la massima di Elifabetta d'haverpiù Favoriti, ecialcuno in stato di poter pretendere alle sue Mozze, ficura d'effere in quellamaniera meglio servira accendendosi ogni uno il zelo, fotto una tale speranza ; e questo tece che vedendo il bilogno elte havevà del Leiteller remendo che quello pallato à Nozze fi dasse troppo agli amori matrimoniali, e con il qualitrascurasse di corregiana con quella affidirità come ellà desiderava, si diede à sat l'altimo sforzo per portare impedimento a tali Nozze. Ma come? Il Conte era divenuto fortennato diamore verso la Contesta; la parola era già draz il Conte d'Effex ferviva di tramezzano

ſe-

legreto, & in oltre ad andar disponendo la Regina al suo consenso; mà ostinata questa non voleva sentirne parlare, essendo anche passata al rigore, di fare intendere alla Contessa di ritirarsi suori di Londra mezza giornata, in una sua Casa di Campagna, & al Conte di non allontanarsi dalla Corte. Con tutto ciò questo Signore perduto il senno nell'amore, si dechiatò di voler più tosso perder la gratia della Regina, che desistere della sua risoluttio-

ramente haveva gratie, e bellezze Angeliche,

no di spasar la Contossa.

11 Conte d'Essex incitava la Zia, che ve-

à scrivere, spello affettuole, e vezzole Lettere, al Conte, & à quelto di continuo l'andava, plimolando con quelle parole, piango la sua, disgratia Signor Conte, di non potere ottenere l'insanto dalla Regina, peiche al sicuro sarebbe fessioissimo con la mia zia, e faceva quelto perche era sicuro che sposandola perderebbe.

Lui-lolo al Favore; ò vero à Lui solo restarebbe Lui-lolo al Favore; ò vero à Lui solo restareb la presentione delle Nozze con Elisabetta, la quele non vi furono rappresentationi che non facesse al Leicester per rimuoverso da tal

penfiere di maticarii con elibitioni di trovargli Meaze, più vantaggiole; & in oltre fece. pròpogre altri Mariti alla Contella. Ma quan-

de i Marnimoni sono scritti ne decreti del neielo invano se ne portuno gli ostacoli dagli

Huo-

Si conchiudo**no**.

1577.

PARTE II. LIBRO I. 33

Huomini sovra la terra. Il Conte postosi à 1577. Cavallo una matina, portatofi nel luogo dove era la Contessa, quivi all'uso d'Inghilterra, con un solo Predicante senza strida, si fece lo sponsalitio, e si consumarono le Nozze, e poi la matina seguente ritornato in Londra, poîtosi inginocchioni innanzi la Regina gli confelsò quanto si era passato; 'e già s'era disposto à vedersi disgrattiato, e cosi se l'era persuaso anche il Conte d'Essex, con tutto ciò si vide un'effetto tutto contrario, poiche la Regina fattolo levaregli diffe, Conte io non voltevo impedire queste nozze per mio interesse, ma per il vostro: e gia che voi stimate che sidno per riuscire di vostro gusto, voglio compincervi ad aggradirle, per farvi vedere che il mio affeito verso di Voi è stato più tosto per levostre che per le mie sodisfattioni. Ricevutosi questo consenso il Conte fece celèbrare publiche Nozze, mà havendo invitata la Regina gli venne risposto voglio bene che voi godete folo, ma ionon voglio goder con voi. La verità è che questa Regina hebbe cosi gran displacere di queste Nozze, che non pote vedet mai di buon' occhio nella Corte la Conteffa.

Ma à propolito di questi amori, e Nosze soperti del Conte di Leicester che scommossero l'ani-della Camo di Elisabetta, la Corte nel vederla cosi sittà di appassionata verso i mezzi di distornarii, e ta. nell'impedire al Conte l'intento, & elecut-

tione

2377 tione del suo dilegno, non trovando ragione al cuna valevole dalla quale potesse esser mosta. Però si cominciò à persuadere che nel peuo della Regina vi picchiasse col sno Martello la gelolia, e che per conleguenzanon folle lam casta quanto bilognava col Conte, ma che si serviva di Lui come d'un vero Amante, che se questo fosse si poteva fare che il Cortenav ne havesse ouenuto i primi fiori de piaceri, che lo hò difficoltà à credere; la verità è che come Elifabetta haveva un' aria, e certe manigre di procedere di Comediante spiritosa, c che con i suoi Favoriti si rendeva troppo intrinseca, e troppo familiare, restando tal volta chiula con uno di questisino à tre hore, non era possibile che un tal naturale & una tal condotta andallero elenti di gravi lospetti ; che pure si dissipavano tal volta, poiche Esta non li polto portava la sua inclinazione ad amare uno sino al grado di Favorito, che l'ammetteva nel maneggio di tutti gli affari, e nel Configlio segreto del suo Gabineno, onde le Dame, & i Corregiani nel vederla chinila alla fina Stanta con un Favorito non ardivano auvicinarsi, nè sospergre sorte alla bunna fede che trattalle con le stello gravi estati del Governo. Almi differo che questa Regina non era in fatki sensuale, në haveva aluro humore che di traffullaris qualche hora del giorgo, con uno de Moi Favoriti in discoust amorosi, o con qual-

PARTE IL LIBRO L qualche tatto di mano, che nè meno pollo 1577. credere per eller cola impossibile, che una Stoppa fina, s'auvicini tanto dal fuoco senza bruciarsi. Più volte ancora hò letto che questa Regina fosse stata Hermafrodita, e che però conoscendos incapace alla generattione, non stimava di soo vantaggio il maritarsi, già che non era stimolam alie Nozze che per la sola consideratione d'haver figlivoli; di modo che sieura di non poter generare senza arrischiarsi di rendersi incatenata con un Marito, del quale non poteva faperne l'efsto, li contentava d'inalzare al favore un' Favorito, che poteva farlo anche padrone del suo sexosenza alcun pericolo di scandalo. Milord Arlinton contrario a' sentimenti che corrono di questa Regina tragli Inglesi che sosse stata sempre calta, mi disse un giorno nel suo Gabinetto mentre discorrevamo sopra al mio disegno di far la vira d'Elisabenta, le precise parole, Haverete grave difficeltà di risolvere historicamente il punto della sua Castità, poiche ingrandi troppo li suoi Factoriti, è cen lero si rese troppo sumitiare, per crodere che potesso vonservarsi casta con loro, che per Lui era persuaso, che Elisabetta conoscendo benissimo di non poter havere fightweli, non havendo bisogno di Marito, per quosta ragione, si contentava digodere un Favorno con seurezza. Di quefo quila affirmo, enulla nego; la verità è che

76 Y LTA, DI ELISABETTA,
77 fu appassionata in eccesso, verso li suoi Favoriti, cosi nella scelta, come nell' ingrandirli, e nella familiarità.

Per passare hora dagli amori alle cose poli-Trattato tiche dico che vedendo Elilabetta che à nulla betta e profittavano le sue massime di lusingar Don gli Stati Giovanni con le speranze del suo Matrimonio, è che al contrario accortosi quesso che se

Giovanni con le speranze del suo Matrimonio, c'che al contrario accortoli quello che le gli voleva givocare una Comedia, havea cominciato à tramar pratiche contre di Lei, con i Partiggiani della Regina di Scotia, sua Prigioniera, fi dispose à portar rimedio al male nalcente, prima che s'avanzalle oltre, & à quello fine conchiuse un Trattato di confederattione con gli Stati d'Holanda; e il mosse a tal risoluttione la Regina, per essere stata avisata che i Francesi premevano una Lega tra quella Corona, egli stessi, che sarebbe stata di sommo pregindicio agli interessi dell' Inghilterra, onde si diede potentemente a distornarne i dilegni con la promella d'ellere Efla apparecachiata a confederarli congli Stati, e questi che trovavano meglio il loro conto con l'Inghilterra, the con la Francia spedirono nel fine di lettembre in Londra, Carlo Filippo de Croy Marchele di Havre, Adolfo di Meet, kercke, e quattro altri quali conchiusero con i Commilari della Regina il Trattato, che fu rattificato, li 7. Gennaro del 1578. il di cui contenuto era una promella reciproca di soltePARTE IL LIBRO I.

nersi gli uni gli altri, cioè Elisabetta gli Stati 157% con 5000. Fanti, e 5000. Cavalli, pagati dagli Stati dal giorno che s'imbarcheranno in 'Londra; all'incontro che occorrendo che la Regina fosse assalita per mare gli Holandesi faranno obligati di foccorrerla con 40. Navi di guerra delle più grosse, pagate dalla Regina istessa, dal primo giorno che faranno vela verso l'Inghilterra. Quelto fu l'Articolo più essentiale con molte dovute circonstanze. Ecome non dubitò Elisabetta che dal Rè di · Spagna non fosse per eller qualificata protettrice de fuoi Rubelli, a causa della conservattione della guerra ne Paesi bassi, publicò un manifesto in sua discolpa, e spedi in Madrid il Cavaliere Tomalo Vilkel. Segretario del fuo Configlio, per informarne più in particolare il Rè Filippo, e per informarlo della necessità che l'havea obligato à tale lega con gli Hollandefi; gettando tutta la colpa fovra la persona di Don Giovanni, che in modo alcuno non havea voluto ricevere i suoi buoni avisi di scacciare da Fiandra tutti gli Spagnoli ma di più s'era dato à tentare con i Partigiani della Regina Maria qualche ribellione nel fue Regno; perfiftendo vivamente che fossero ama mosse poiche non solo era dell'interesse comune, ma del fervitio d'esso, Re Filippo.

Con il corso della Regina, e del Prencipe d'Orange, gli Holandesi chiamarono al loro

gua.

Governo l'Arciduca Manias, rimedio di niun valore à quella grande infermità del Pacie. una Tre- In tanto che ritornavano le risposte di Spagna, inconformità degli offici che havea mandato a fare Elisabetta, questa si affaticò molto appresso gli Stati, e Don Giovanni, per la conclusione d'una sospentione d'Arme, alla quale concarreva volontieri l'Ascidues, con gli Stati, ma Don Giovanni fiero della vittorla ottenuta a' Gemblaers non volle intenderne parlare, inanimito in oltre dall'ordine ricevuto del Rè Filippo di continvat vivamente la guerra, non havendo voluto profire le orcechie all' Inviato Segretario Vilkersi, dendagli in risposts che haves havus sempre qualche opinione della Regina Elisabetta, ma che bona cominciava à conofcere ch'era propria a far ba

Comediante can gli altre, e la Regina can fe fesfa , hevendo più lusingha O inganni , che buone Mussime, e buone Fede. La qual cosa riferita ad Elifabetta, prese ciò à niso col dire, Rifegna nodrir gli Huemini sucende à quelle

ricerca la love natura. Certo è che Don Giannai hebbe grandi Monedi pensieri verso le sue Nome von Elisabetta, Giovana che li dumatonopiù d'un' mano, ma conoleiumo che quella Regina gli volena givocare una zi. Comedia come havea fatto con gli altri, che però cominciò ad aboreira, & à procurare Agrere alliftenne di Roma, e della Cafe de'

Guiti

cella, disponerebbe gli spiriti alla pace: mà il Signor della Noüe che n'era il Governatore, e che pure haveva ricevuto l'esortattioni da Elisabetta, volle haver l'honore appresso il Rè di farne egli stesso il Trattato, e cosi uscitto lo conchiuse, quanto più vantaggioso gli sù possibile come qui sotto.

Che il Rècon la sua solita clemenza permetteva agli Abitanti della Rocella, di Mon-Trattaro talbano, di Nimis & altre Città che si trocon gli Ugonot-vavano nel Partito attuale della Religione

pretesa Riformata, Libero esercitio della loro Religione, & agli altri nelle loro sole Case, nelle quali li Gentil-huomini che godono dritto di giustitia potranno far celebrar la loro cena, e solennizzare il Battesimo, & il Marisaggio secondo all'uso della loro Chiesa, senza scandalo e senza maggiore Assemblea, oltre li Parenti, e domestici che di dieci persone, intendendosi il detto Esercitio probibito all' instanza della Corte, due hore all'intorno di questa, come ancora nella Città e giuridittione di Pariggi e due leghe all' intorno di detta Città. Ogni quelunque persona di detta Religione pretesa Riformata sararimessa, eristabilita ne suoi Beni, & offici con una generale abolitione, & ampioindulto di tutto quello si è passato. Tutte le sentenze, tutti i Decreti, O Editti dati contro quei che havevano portate Armi per la difesa della loro Religione pro-

157**5**-Ale flandro Far**n**est. Governo (econdo alle Lettere del Rèche furono aperte, ma inbreve venne poi confirmato. Quelto nuovo Governatore sapendo benissimo che illuo Amicessore haveva irritato moko l'animo d'Elifabetta: appena prefe il posesso che spedi in Londra il Cavalliere Ricconi, per complimentarla, & assicurarla ch'era il suo vero disegno di passare ottima corrispondenza con sua Maestà, e che cercarebbe le occassioni di facilitaria, anche verso il Rèsuo Signose. Aggradi moko Elisabestal'Officio i e lo stello giorno che hebbe unienza il Ricconi nominò il Barone Rossey, con ordine di partir subito come seceper Brusclles, non folo per corrispondere alla congratulatione, mà di più per farlo pregare in fuo nome di volersi affaticare per pacificare quel Paele col Rè Catolico. Mà cali proposte enano apparenti, perche in legreto nou deliderava che la guerra i non affendo suo interesse di vedere il Rè Filippo posente & inpuce, e con quei difegoi grandi che haveva in Francia con la Lega Catolica, de Signori di Guila: & in fatti premeva il Famele penuna paco, ò per una Tregua, se in tanto fornina in legreto danari agli Hollandeli acciò continuallero la guerra. Di più ellendosi ribellara la Città di Gand, e fortificatali da se stessa col scacciare somo vari pretesti gli Ecclesialtici, senza volerst dechiarage qual fosse veramente il beo ďÞ

PARTE IL LIBRO I/ dilegno. Elifabetta accendeva il fuoco la not-157% te per render più grave la rivoka, e poi il giorno fingeva col mezo del suo Ambasciatore di trattar la pace, e di volerla proteggere in quelto che foffedi più giento per unirla al fao pri-Rino stato. In oltre il Prencipe Casimiro di Polonia, seffendo paffato in Inghilterra per far qualche Levata in accrescimento delle Mil. litte che haveva condotte in favore del Rè di Spagna, protestò agli Statidi non haver parl tealcunain quelto, e pure chiudeva gli occhi aquello che l'altro faceva; poiche in fatti voleva giocar la Comedia ad ambi le parti; incitando ancheigli Spagnoli alla guerra, anche allora che pareva più intenta à procurat la pace degli Stari con ta Spagna, molti de qualife lo andavano perfuadendo, per la raggiose, che quella Regina non amava d'Impegrandi e di softenere le spese grandi d'una guerra: Commeque su al ficuro che fi-fete consicere, everlo gli Spagnoli, è verlo gli Hollanden una vera Comediante politica, poiche presipitava, inalzavá, prometteva, moltrava zelo di pare ad ambili parti, e con -ipiù deltri inganni rendeva attoce lempie più il fuoco dell' Armi; onde hebbe raggione Palquino dirilpondere interrogato chi faceva la guerra ne' Paeli balli, Elisabetta.

Surva molto nel culore del Pontefice Gregorio MIDIL la convertione del Régno d'In-

2479- ghikeerra al suo antico grembo della Chiefa Missione Romana, e come intento ad arricchire i suci diGesuiti non si curava d'impiegare altri mezzi che quelghilterra. It delle Messe, e simili sustraggi dava di consi. nuo ordini in tutte le Chicke acciò s'implotaffe il foccorlo divino. Se in tanta che facet fare processioni facea vedere il suo rele al Concistoro dove discorreva alle volte le harte intiere, sopra alle disgratie dell' Inghisterra. Cominciava già molto à riempirsi l'Ordine de' Gesuiti, ch'eranato pochi anni prima, e confirmato del Pontefice Paolo IV. edigno. fto Ordine fr faces conoscere divotissimo Gres. gerio, di modo che si lasciò persuadere che questi Padri che giuravano per loro quarso voto di affaticarsi ad una Millione perpetua fossero soli capaci di questa Impresa, & à queto fine institui una Missione per il Regue d'Inghilterra, tento di Geluiti non olianto che nel Regnoistello vierano più di 400. Millio. mari d'altri Ordini Fratefehi. Balta che vedens do finalmente che dagli altri non fi faceva grata frutto, deliberà dico di dar quella Commi-Sinne a' Geluiti Inglesi; està cola marariglio. to, the fe me trovarono 64. capaci, fia dell? Inglinkerra, fia della Scotia, à sia dell'Islanda, equesti vennero provisti di Patenti, ed altri fussidi? Il Padre Roberto Person venne dechia i to Provinciale della Missione; & i Padri Edmonde Campian, e Guglielus Chrackton Capi

PARTEFI, LIBRO I. 63
Capi principali; e coli disposti e provisti par-1572tirono alla sfilata gli uni dagli altri, vestiti da
Secolari per la volta d'Inghilterra, e con le
industriose Cabale delle queli non ne mancano mai questi Padri si dindero all' Opera.

La Regina venne auvisata del cutto ogni modo come la maggior parte di quelti Lore Padri erano apparentati con le principali Fa-ti. miglie del Rogno, non solo Caroliche, ma Protestanti istelli, e che in altre era stattinformata che da' Prencipi Casolici fi considerava moko questo Ordine, non volle di primo lancio suscitarli persecuttione; nè render verso di loro cosi rigorole le perquisitioni, fingendo di non sapere quel che chiaramente vedes, già che haves dato gli ordini niceffari per spiare le loro arcioni, conosciuti in buona parte benche con abiti Secolari. Prefero una Calaper la Stanza del Provinciale, e per loro Holpitio, tre Leghe discosto della Città di Yorr, per effer quella Provincia pella maggior parte abitata da Catolici; ben' è vero che con l'ubbidienze, a Commissioni del Proje vinciala andavano correndo per tutto il Regno, due à me per Provincie, riuscendo di gran beneficio a' Catoligi, e distandalo a' Protestanti, poiche di tempo intempo tiravano fudridella Mandra Calviniana qualche Pecorella, è qualche Agaelle, etal voha qualche Caprone, per introdurlo nell' Qvile Papale:

ota VITA DI ELISABETTA,

rsso. pale: in somma ò con la forza del loro zelo,
ò con la destrezza del loro procedere si guadagnarono in tal maniera l'affetto de' Popoli,
che scavallarono il credito di tutti gli altri Frati che haveano la Missone innanzi a loro.

In questo mentre occorse un caso molto finistro per questi Padri, Venne accusato un banditi, tal Guglielmo Parri Catolico, e gran Partieperche giano de Geluiti, d'haver voluto uccidere la Regina, onde convinto da due Testimoni all'ulo d'Inghilterra, fù condannato alla Forca, encl punto istesso ad esser mezzo vivo suentrato. Dico che fù convinto all'uso d'Inghilterra, dove bastano due Testimoni per convincere di delitto li principali Milord, Oltre il Parri, fu ancora acculato, e convin-to da due Testimoni; il Padre Chreskon suo -Confessore per haverlo afficurato, e consigliato nella Confessione, Che l'ammazzare un' Heretica scomunicate dal Papa, che cost accorndelmente perseguitava la Chiesa di Chrifto, non solo era peccato, ma di più, non poteua farfi un Opera più di questa accetta Iddia. Fù creduto generalmente da tutti l Catolici, e vogliono ancora d'alcuni Protestanti, che questa fosse stata un' inventione & à quelto fine suggeriti ii Testimoni, per havere un spatioso pretesto di bandire dal Regno li Geluiti, che in fatti facevano gran be-

ne al Catolici, e gran male al Protestanti, ol-

PARTE, LL LIBRO I. tre che si temeva che non fossero per sulcitare 1580 qualche ribellione tra Popoli in favote della Regina Maria. Che fosse tutto ciò inventione si tirò dall'argomento, che il Gesuita negò d'haver mai ne parlato, ne configliato il Parri di cosa simile; e questo sossenne che non havendo havuto mai pensiere d'uccidere la Regina, non poteva per conleguenza confellarli una cosa che non pensava di fare, e le confessioni esiendo segrete, come poteva venire il fatto alla cognittione de Testimoni . Etco come si parlava. Comunque sia il Parii, & il Gefuita fe ne andarono all' altro Mondo per la Strada della Forca; e dal Parlamento (Pitabili un bando con severissime Leggi contro i Gefuiti, acciò lotto pena della vita non ardiffero metter piedi nel. Regno, condannati alla stessa pena quei che li ricevessero, o che fapendolo non lo rivelallero, come meglio 16 diremo più fotto.

Per la morte del Rè Sebastiano successa in Marocco nel combattere contro li Mori, eri rotto-pallato al Règno di Portogallo il Cardinale Regio di Portogallo il Cardinale Regio di Portogallo il Cardinale Regioni, e con rimanti la considerato il Cappello, e presa la Corona considerato il Cappello, e presa la considerato della c

Egli i suoi giorni. Filippo II. ch'era il più forte, se non il più Legitimo tra Pretendenti, assicurato da' suoi propri Legisti, che à Lui apparteneva di dritto quella Corona, mentre i Commissari destinati à decidere per la successione visitavano le altrui raggioni in Lisbona, Filippo gli fece intendere che per quello roccava alla sua parte bavea risoluto di spedire. in Portogallo un Netaro di spada , con trensa mila Testimoni di Moschetto, per farme il Comtratto, e la dovuta decisione, & in fatti vi spedì il Ducad'Albacon 30000. Soldati, che in breve tempo scacciato Don Antonio bastardo, molto fostenuto dal Popolo, dopo disfatta la sua gente, & obligatolo alla suga si rele poseflore del Regno in nome del ReFilippo, che in breve s'inviò in persona allavolta di Lisbona, dove fece la sua superba entrata.

Gelossa. Quanto restasse sorpresa Edisabetta d'un tascaple aviso, non saprei esprimerio, scummossa
prensione di tutta nell'animo, nel veder, che mentre tanElisabet to sudava, e con tante spese si assatzava per
sostener la guerra in Fiandra col disegno di
smembrare quelle Provincie dalla Corona del
Rè Filippo per indebolirlo, che se gli moltiplicassero le forze con l'aggiunta del Regno
di Portogallo alla sua Corona; ne poteva sar
di meno à non cadere nell'ultima gelosia, &
apprensione; s'imaginava un Rè formidabile.

PARTE II. LIBRO I.

le, persecutor crudele della Religione Prote-1580stante; unito strettamente con Roma, desideroso divendicarsi contro di Lei rispetto alla proterrione ch' Essa dava a' Fiamenghi, che quantunque legreta, pure gli era allai manifelta; & in oltre lo confiderava tutto pieno di pretentioni sopra l'Inghilterra, rispetto al suo Matrimonio con Maria sua Sorella, & all'investitura che se gli andava promettendo dal Papa; di modo che cosi sorpresanella perplessità di pensieri stimò nicessario di contribuire più che mai acciò venille discacciato da' Paesa bassi, mà però non trovò à proposito di scoprirsi manisesta nemica del RéFilippo, ma di fingere neutralità con gli altri & amicitia con Lui, onde con belle maniere e con seprece promesse di Nazze, andò stuzzicando Francesco de Valois, Duca d'Alanzone: acciò se ne pasasseal comando dell' Armine' Paesi bassi, col grado e titolo di Duca di Brabant, e Conte di Fiandra, & havea premuto il Prencipe d'Orange, & gli Stati, per riceverio come tale non trovandoli altro mezo per liberarli dall' oppressione degli Spagnoli; di modo che invaghito il Duca di una Signoria cosi riguardevole, & afficurata d'assistenza dalla Regina se ne passà in Fiandra con 12. mila Combattenti; & in tanto Elisabetta spedi Ambasciatore per congratulare il Rè Filippo del suo nuovo acquisto d'un Regno,

degli

2580 gno, che bella Comedia anche questa? Ma come vedeva nicessario che godessero Transto qualche ripolo gli Ugonotti in Francia, che infavoreil Re Filippo cercava di distruggere, ene sug-Ugonot-geriva l'elecuttione al Duca di Guisa, prima della partenza dell' Alanzone fece da questo accompagnare gli offici che passava da sua parte il suo Ambasciatore appresso il Rè Henrico, acciò si volesse accommodare con i poveri Ugonotti, trovando la Corona meglio il suo vantaggio nel proteggerli, che nel molestarli in una continua gu rra, di modo che restò risoluto che sarà scelto per luogo di conferenza il Villaggio di Flex appartenente al Conte di Gurion, vicino di Santafede, dove si conchiuse un Trattato li 26. di Novembre di questo anno 1580, trà il Signor Duca d'A-lanzone, & il Re di Navarra quello rappresentando il Rè, e questo il Corpo degli Ugonotti. Fù dato questo impiego all'Alanzone per contentare la Regina Elisabetta, & à que-Îto fine Egli l'abbracciò ancora. Veramente Elisabetta rese un gran serviggio agli Ugo-notti in questa occassione, poiche non po-teva sperarlo più vantaggioso, stante la natu-ra degli affari; essendoli stato accordato escrcitio libero da per tutto, abolitione di tutto quello che s'era fatto da' Parlamenti contro il Trattato di pacificattione: Ti stabili una Camera di Giultitia bipartita: fi rele libero il traftraffico, & il comercio; e benche fossero stati obligati gli Ugonotti di rendere alcune Fortezze che possedevano, con tutto ciò trovarono materia da contentarsi; particolarmente in quello che toccava li Carichi, & Offici de' quali n'erano stati privati del posseso, ad ogni modo col mezzo di questo Editto, furono rimessi nel medesimo posesso come prima. Di più per loro maggior sicurezza ottennero il possesso di Redi Navarra, cioè Figeac in Querci, & Monsegur in Bazadors.

Già la Regina Elisabetta pochi Mesi dopo degli U-la stragge di San Bartolomeo, haveva spedito gonotti în Francia alcuni de' suoi Predicanti Ingle-reda Elisi, che conosceanobenissimo lo stato del sabetta. Paese, per essersi fermati molti anni, con l'instructione di far capo con i principali Ca-pi degli Ugonotti, in tutte le Provincie, & in tutti i Confistori, e Pastori Ugonotti, per fare una numerattione la più elatta che fosse possibile, dello stato di questi, e su trovato secondo al rapporto fattogli che vi crano 84. Chiefe fiano Templi publici, 367. Luoghi Signoriali che haveano dritto di predicare nelleloro Cale con 2630. Predicanti, & il numero dell'Anime degli Ugonotti in tutto e per tutto non arrivava a 170000, al più. In qualche maniera resto surpresa Elisabetta di veder coli poco numero, havendo Ella granril .

dillime speranze della sicurtà della Religionein Inghisterra, sopra alla mostiplicità de' Calvinissi di Francia: & era in oltre informata che nello spatio di due annierano stati ruinate più di 60. Chiese, con che venne à disabusarsi dell'inganno, di non poter credere checosi grande sosse il numero de' Predicanti, considerato quello delle Chiese. Ma come questo articolo degli Ugonotti di Francia gli stava troppo à cuore dopo questo trattato di? Flex, spedi altre persone per la stessa diligenza, e gli inviò al Rè di Navarra; che con lettora : instantemente lo pregò, acciò si adoprasse per una tale esatta numeratione; e fi esegui molto esattamente, e su trovato che vi erano 3 rG. Templi publici; 427. Luoghi, siano Capelle in Case di Signori, 3080. Predicanti, 440000. e più mila Anime, e sino a 4700. Nobili; rallegrandosi non poco, che in cosi breve corlo d'anni si fosse tanto moltiplicato il numero, argomentando da ciò che la Riforma gustava in Francia, e che per confeguenza con quelta occassione di Editto di pacificattione, si vedtebbe moltiplicareà granpallo. Non poteva però comprendere che cosi grande fosse il numero de Predicanti. eccedente di molto al bilogno; ma gli venne derto che molti erano i Teologi che abbandonavano i Chiostri, e che haveano servito di l' Predicatori nella Chiefa Romana, & i queli passaPARTE II. LIBRO I. 74
puffato in Suizza & in Geneva, in breve ot-1586
tenuto il Carattere all'uso Calvinista, se n'
erano ritornati in Francia ammettendosi alla
funtione pastorale, molti de' quali non erano
provisti di Chiesa, ma si provedevano à misura che s'introducevano nuove Chiese che

leguiva spesso.

Stavano molto irrefoluti gli Stati in Holan- Duca d' di, non oftante cho vedessero la grave neces-nedesità di ricevere il Duca d'Alanzone come pro-chiarate messo l'haveano, non trovandosi altro mez-natorein zoper la loro salute, poiche ò che bisognava Fiandra. ricever quelto come loro soprano, con certe condittioni limitate però, ò vero cadere di nuovo nellemani del Rè Filippo, che l'haurebbe tiranneggiati nel corpo, e nell'anima. Consideravano, che ciò era un cadere dal giogo d'un Padrone in un'altro, e che sposando Elisabetta, come senza dubbio la sposarebbe, si potrebbe fare che col tempo cadessero sotto alla schiavitù degli Inglesi: ma la pluralità de voti portarono, che bisognava rimediare al male presente, e che vi sarebbe affai tempo per portar rimedio à quello che potrebbe venire dalla parte d'Inghilterra. In tanto la Regina Elisabetta, che non trovava mode di liberarfi dalla grande gelosia, e maggiore apprensione che gli dava la potenza del Rie Filippo, che sposando il Duca d'Alanzo. me, e questo Signore nel Brabant, & in Fian-

isa dra, vedendo che gli Holandeli non davano. Pultima risoluttione ad un tale articolo spedì segrete commissioni al suo Ambaloutore, e scrisse lettere molte calde al Preneipe d'Orange, dimodo che nella loro raunanza tenuta in Anversa deputarono gli Stavi Ambasciatori in Parigi al Daca d'Alanzone, inunendoli d'una Plenipotenza per il: Trattato che fù lotto scritto li 19 di Settembre di que. sto anno con un contenuto di 27. Articoli: essendosi transforita la sopranità al detto Duca, con ititoli di Duca, di Conte, di Mar-; chefe, & altri secondo ch'era stata possentra. dagli antichi Duchi di Brabant, e Conti di, Fiandra, con qualche riffretto di condittioni in favore del Paese. L'Alanzone ehe havea : tutto il suo pensiere verso Elisabetta, girspedi il giorno seguente un Corriere con la Copia del Trattato, & una Lettera che sarà registrata qui sotto: ma prima dirò che l'Areiduca Mattias havendo inteso come le cose passavano, vedendosi abbandonato, da quegli: stessi che l'haveano chiamato, maturato sopra à quel che far si dovesse, trovò buono di non aspettare ad effere seaccioro dall' Alanzone à licentiato con fuo poco decoro dagli Stati: di modo che prima che gli Ambulciatori. partissero per Parigi per andare à trassare, e : ricevere il Duca, domandò la fua licenza, & in breve poi se ne ritornò in Germania, re-: galato,

PARTE II. LIBRO I, 73
galato, & accompagnato molto cortelemense dagli Stati, e dal Prencipe d'Orange; e
conquelto fini il suo Governo, che soltenne
compoca auttorità, e senza alcun frutto. Ecco, qui la Lettena che scrisse l'Alanzone alla
Regina, e la risposta di questa.

....MADAMA, E MIA CARA REGI- Letters MA ... Hieri lafera fu fotto scritto il Trattato dell' Athe mande and agginate a V. M. Non lo chia-ad Elilamamio, poiche è un frutto delle sue Massime, betta. de suos managgo : e del suo generoso affetto versedime; per queste bo procurato di vantaggiarequame più mi estato possibile li mici interesfinnal posesso dimuono dominio, perche l'ho considerato come propri della Maestà vostra, già che tant a si degna interesarsi in tutto quella che mi riguarda. Questo bonore saveble per menu Giglio circondavo da spine, pericoloso nelle riputatione, ne beni, e nol sangue, se non confiderassi altro egetto che nel suo esere, manguifad'un' altro Giasone corro volontieri a'sudori, er al rischio della vita, per esser roppo examdi le speranze dell'acquisto d'un Vella d'ano, il più pratiofo che potesse mai preenders Prencipe di molto Superiore al mio stato... Mia Ragina ella ha filmato che sia suo interesse d'appoirme la strada ad una gran fortuna, veramense grande, mà obe filmo un nulla, se on continual compimento col farmi posessore i quel Benz, che solo può felicitarmi, che ad Part. 11. altro

74 VITA DI ELISA BETTA,
1520. altro non aspirero sin che vivo, e che è quest instromento, e quell' Aftro che muoverà tutte Le mie operattioni, e che influirà some sperb proprizi successi alle nostre Armi, vià che comuni sono come hò detto i nostri interessi. Sotso gli Auspicii dunque favorevoli della protestione della Maestà vostra, e con la nodritura di quelle alte speranze, che dipendono dalla Juabonta, e che fono un effetto del suo Reale affetto verso di me, m'incaminerò quanto prima alla bolta di Fiandra, essendo già intto apparechiato l'Esercito, del quale sono per biora provisto dal Remie fratelle, e Signore. Il Signor d'Aldegonde, capodell' Ambasisiata speditami dagli Stati Manatiin Anversamo informo a lungo della partenza dell' Areiduca, della buona ractolta este sifa del danaro, e della ferma rifotuttione di concorrere tutti con me al mio artivo, per una buena querta offenfor; ma all theontro tengo avifiched Parnese aspetta rinforzi grandi di Spagna; ed Isalia, e di Hudmini, e di Danari. Io monzbarco a tanta Impresa, con la sieurezza che V. M. stendera favorevoli te vele ad una cos scabrosa Navigatione. Protesto di voler dipendere intieramente dalla fua cofi fensata condes\_ tà, ligati tutti i mici interessi alli suoi, o per questo parto con un' allegrezza indicibile, non a altro molestato nel cuore, che datt' impatiezz\_ za di wedermi ristretto con V. M. nel liganze inal-

PARTE II. LIBRO I. 75
Monterabile che fa tutti i mici ogetti, e che deve 1520dar la fortuna alle mic fortune. La Regina
mia Adadre, & il Re mio fratello e Signore
fono del parero, che la conclusione delle nostre
Nozze prima del mio arrivo in Fiandra, poarebbe incalerir molto quei Papoli, & indebolixe non poco i nemici nell'apprensione; con
sutto cio ogni cosa s'aspetta dalle Benedittionidel Gelo, e dalle sue risoluttioni, e qui resa cosa.

ALLA REALE. ALTERA del Si-Rifpoffa gner Duca d'Anjoun, e d'Alanzone, Duca di Eliladi Brabant, Conte di Riandra &c. Signor Daca. Holotso con gli acchi de miei interessi 'di flate, il Trastata mandatomi, ma con la -più viva applicattique del suore l'amorquoli espressione della sua lettera, poiche trovo corrispondense il zelo al fue amore verso di me. - Come K. A. contanto affetto fa miei i suoi in--nereffila progo se mi ama guanto mi accenna, - di restar persuasa, che non ho abbracciate in squeste congiunture delle case di Fiandra interesi, ne presendo abbracciarne che sempre con l'ogesta principale che siano per riuscire di sua reloria, e di suo vantaggio, onde con sussi i più vivi sonitmenti del mio animo la congraneulo del conchiuso trastato, perche vi consinodero per F. A. grandi vantaggi O una gran-- de aggiunta di gloriofffima lode al suo merito, sebe fanno la mea confelattione maggiore. Lodo

1520 do il parere della Regina sua Madre, è mia Sorella e del Resuo fratello nel sangue, e mio nell' affetto perche conosco che aspirano con vero amore alle nostre Nozze, ma se cortese-. mente gli informerà del mio sentimento s mi persuado che non lo disprezzeranno, e questo è che riufcirà agli altrui occhi di maggior sua gloria, e mia che prima delle Nozze, prece-. da il posesso del suo nuovo Dominio, e qualche honorevole ispedittione, à facilitar la quale concorrero con byniaffiftanza dalla mia porce, non folo perche cofi Loticercano i mici interofi, ma perche cost molo sprona; l'affettuosa in-; clinatione che tengo verso V. A. muovendomi in oltre da qualche interesse, mentre le sue gloriemi par che siano le mie, non dico per la raggione che vi sontribuisco la mia parte la mezi per sollelevante, ma penche habbianto "une ytesta sporuments Comunication viene vaciproca nel nostronodo Nuttiale; che V. A. tanto defidera, O al quale io non meno afrito. Aggiungo che la sua presenza è nicessaris-· Jima fenza dilaptione di tempo no' Paesi bassi. · è li Trastati; e le Ceremonie del maritagres. · non poerestano servire che di oftacolo a' bassii · fuccossi dolla Guerra, e di granvantaggio a Nomioi. Questa sessimana faro la rimessa del dimuro che ho promesso agli Stato; da' quali hbrioevuto Lettera secondo alla copia qui ine thisa; gli auguro ogni bene contuite la tenerez.

PARTE II. LIBRO B: 77 zadel cuere che lo riservo pex, consagrarglielo 1580. secondo che ne disponerà il Cielo. Hamtoncours 6. Ostobre 1580. DiV. A. Serva, e buena Amica. ELISABETTA. A quelto propolito di Lettera che dirò Discolo Nuttiale, già che si parla di tal materia, vo-betta con glio apportara una curiola sentenza, moltoun Bufproportionata. Haucva Elilabetta nella Cor-fone. strungtel Geneil'huomo della-Rrovincia di Lincolne di Nome Caryli, che se ne serviva come dis Bullone, apoiche in fassi era ricco in facetie, in silpola argute, sententiolo in tutto, andied, e franco, e molto intelligente di diverse linguestenza haverne mai imparato nillina, of the character of the same of the same Jua Camera familiare bustoneggiava conqueflo, eper lopius parlava Latino, e voltata verola i lairaontanti ialeva dire into dopa haver scordata shusia Latina'il panlasal Carglin ar vgli parla meco la lingua Lasina senza haverla mei imperato. Et havendeglibum giorno detto che nezza da Latino e il manigli rispose Palero, della steffe razza chaskoustre Regima, peiche ie parle un Latino di maste, a poi difemina. Hori trovandeli un giorna nel Giardino di Hamtoncoure Elifaberra la diposto ison alcune hie Dame, a con quelto Buffore, : son cui mosteggiando gli diste, che sefa fi dise Carela di avanella Cerea? Soggiunic lubi-10 quello, Chevostra Maosta bapaco spirito, poi-

78 VITA DIELISABETTA, poiche di 14. Mariti che gli vengono offerti, non ne sa sciegliere un sele peril suo. Glive-plicò la Regina. Non voglio alcun Mariteche non mi venga dal Cielo. Ripigliò allora il Cargli la parola, Dunque bisogna che vo firm Maesta si disponga è di morir senza marite, di di vivere gli anni di Matufalem, poiche la strada del Cielo è molto lunga, e la sua strada cosi stretta che non si può uscire che à piedi. Inun' altra occassione trovandosi la Regina in un Palazzo di Campagna del Conte d'Arondel festeggiata ivi dallo stesso, capitato inquesto mentre il Cargli gli chiese che cosa vi fosse di nuovo in Londra, gli diede in risposta, una gran maraviglia nella bosca di tutti nel veder che vostra Maestà benche Regina nonsa movare un Marito, & havendogli questa risposto che non voleva altro marito che Lui gli replicò, Altronon manca per fare una betla Comedia alla Corte. Un giorno ancora: stando à Tavola gli domandò Elisabetta, Cargli quale stimi la più bellaComedia di tutte per farla rappresentare? alla qual domanda rif-

pose l'aitro, Quella che porrebbe fare vostra. Maestà, co io sul Teatro. Trattandola in questa maniera da Comediante, everamente questo Bussone spesso gli dava bussoneggiande motti arguti sopra questo articolo di Comediante, essendo vero secondo al detto di Pasquino, che nelle Corti de Prencipi, non

ĥ

h vedeva altra verità che nella bocca de Buffo-1581., ni di Corte. PARTE II, LIBROI. mi di Corte.

Dal successo del Gesuita di sopra cennato fino allo spatio di sei Mesi si andarono facen- mento. do da Elifabetta con buoni ordini gravissime perquifitioni contro i Missionari Gesuiti; ma havendo inteso che il numero di questi ben lungi di diminuirsi s'andava moltiplicando, con pericolo grande della quiete del Regno, e della tranquillità della Corona, trovò à proposito di fare convocare il Parlamento come fece per il mese di marzo di questo anno 1 (81. e nel quale dopo l'apertura che ne fece come al folito; il Cancelliere nella seconda Sessione, gli informò secondo alle informattioni che s'erano ricevute da Roma, e nel Regno istesso d'unnumero ben grande di Gesuiti, che col titolo di missionari, servivano di spioni alla Corte di Roma, & al Rè di Spagna. Che in oltre andavano tirando la Gioventù Inglese, non folo de' Catolici, ma de' Protestantiistessi, facendola passar fuori dell' Isola ne' Colleggi, che s'erano stabiliti per lo stello Sogetto in Roma, in Fiandra, & in Spagna, con l'oggetto di farne poi Millionari, per farli ripallare nel Regno, continuando il Cancelliere à pregate il Parlamento che dovelle considérare al più tosto oculatamente & à portarvi col maggior rigore delle Leggi un pronto rimedio restando altramente minacciato

\*581. il Regno da gravi disordini, di modo che vennero con pieni voti stabilite, e decretate le feguenti Leggi.

Ccluiti.

Che fra lo spatio di sei mesi tutti i Sudditi' Inglesi di sua Maestà siano tenuti di ritornata sencalla lor Patria, qual tempo scotio saranno! subito dechiarati Rubelli della Corona, con la conficattione de loro Beni; alla riserva però diquei che visi trattengono con la licenza di sua? Maestà. Che sotto le stelle pene, resta difeso. , ad ogni qualunque Sudito Inglese, fiá d'altra Nattione abitante in Inghilterra, tanto Prote-Alanti che Catolici d'alfoggiare in sua Cald alcun' Ecclesiastico della Chiesa Romana, cosi Preti, che Frati, particolarmente Gesuiti, fenza darne auviso al Magistrato del Luogo. Che lotto pena di prigionia, & altre pene corporali ad arbitrio della Giustitia, resta difeso à tutti Preti e Frati & altri Ecclesiastici della Chiela Romana d'entrare nel Regno, "o che quei che sono entrati di fermarsi più che tre giorni dalla publicattione in poi di questo, Editto, senza scoprirsi al Magiltrato con il loro vero nome, e sopranome. Di più sotto pena di confilcattione di Beni, & altre Corporali, restà difeso à tutti Mercanti di far rimessa di danari ò di tener la mano, o dari configlio che sia fatta d'altri, in favore di quei Giovini che studiano ne Colleggi suo I ridel Regno, e che non se ne ritornano nelPARTE II. LIBRO I. 8.

to: e come tali irremisibilmente puniti tutti quei che soccoreranno, favoriranno, riceveranno in Casa, o che daranno qualsisia sorte d'assistenza, o di consiglio per far venire Gesuiti nel Regno, o pure verso quei che si tro-

vano; con dechiarattione che non si accettera alcuna iscula, ne servirà alcun pretesto.

Queste Leggi coli severe in luogo di mettere i Gesuiti al loro dovere di ubbidirle esat-prezzatamente, al contrario pareva che le lervissero moltid'elca per allettarli maggiormente alla preda plicano. & in fatti disprezzate le minaccie non solo non uscirono dal Regno, mà di più incitati, e stimolati dalla Corte di Roma, e dal Re Filippo, s'augumentavano giornalmente, argomentando Filippo e Roma, che non estendolimai fatti tali rigori, contro li Missiona-. ridegli altri Ordini de Frati benche in maggior numero, e che s'erano già fermiti più di 20. anni, e che subito comparsi i Gesuiti, fistabilivano leggi dell' ultimo rigore contro diloro, ch'era un fegno visibile del gran frutto che facevano alla Missione, e del timore che s'haveva del loro zelo, e del danno che portavano all'herefia e beneficio alla Religione Catolica, che però l'inanimivano sempre più all' impresa, e così inanimiti biasimavano la Regina, spronavano i Protestanti, & clortavano i Catolici, à star sempre pronti

2;81. con le Armi in mano, per abbracciar quelle occassioni che si potessero scontrare di torre la Corona ad Elisabetta, per metterla sul Capo. di Maria, e così se ne andavano facendo le informattioni, I Partiggiani ad ogni modo dei Gesuiti negano tutte queste cose, col dire che questi Padri non si melcolarono mai che nelle cole della millione che in loro linguaggiovuol dire , d'amministrare i sagramenti a Catolici, e di tirare, qualche Anima dall' heresia, per tirarla al Cielo per la strada della: vera Religione. Dispiaceva in tanto alla Regina di veder cost disprezzati i suoi ordini, e le leggi del Parlamento; che però ordinò rigorolissime perquisitioni, & impose a' Giudici il rigore ne' loro Tribunali, di modo che nello spattio solo di sei Mesi ne vennero impiccati in diversi luoghi del Regno, 34.e nella. Città di Londia tre, cioè li Padri Edmondo Campian, Alesandro Brant, e Giovanno Raim, con le accuse che havessero volutoçausar ribellioni nel Regno; ma li Gesuiti al: contrario li fecero scrivere nel Catalogo de' martiri.

Alanzo-Già habbiamo lasciato il Duca d'Alanzone
ne in
Fiandra, in Francia, mà hora lo vederemo in Fiandra,
dove arrivò verso la metà di Settembre e col
suo Escreito di 12, mila, se ne passò à drittura verso Cambray che teneva assediata dal suo
Escreito di 25, mila Combattenti, il Duca di

Par-

PARTE II. LIBRO I. 82 Parma, ma rinforzato l'Alanzone dall'Arma: 1581-3 ta degli Stati comandata dal Prencipe d'Oranige, numerosa di 16. mila Soldati havendo inteso che quella Fortezza stava sul punto di capitolare, constretta dalla grande necessità di viveri, ordinò la battaglia, & all'incontrò il Duca di Parma la ritirata, e così levatofi l'assedio, entrò nella Città l'Alanzone acclamato trà li trionfi da quei Popoli. Si rele ancora allo stesso il Castello di Cambresis. ben'è vero che il Duca di Parma lo riprese poi in breve. La Regina gli spedi il Conte d'Esfex, con solenne Ambalciata per congratularlo, e dell' arrivo nel fuo nuovo Dominio. e de favorevoli successi delle sue Armi; e dalla sua parte il Duca gli mandò il Maresciallo di Bella garde, che ambidue vennero ricevuti in Anversa l'uno, in Londra l'altro con grandi honori, e regali. La Regina mandò in dono al Duca il suo Ritratto, incrastato in Diamanti, accompagnato di tal Lettera.

ALLA REALE ALTEZZA DI FRANCESCO Lettera
DE VALOIS, FRATELLO UNICO DEL RE di ElifaCHRISTIANISSIMO, DUCA D'ALANZONE, all'AlanE D'ANIOU, E DI BRABANT, CONTÈ zone.
DELLE FLANDRE ET C. Screniffima Altez.
2a. L'auvifo che si è compiacciuta darmi, e
della sua partenza di Francia, e del suo arrivo
nel Campo di Cambray con un successo cosi
glorioso per Lui, come quello d'obligare il
D 6

84. VITA DI BLISABETTA,

nemico à levar l'assedio di questa Città, allora che stava sul punto di trionfar della presa; non potevano portarmi consolattione maggiore; poiche interesandomi più d'ogni altra persona del Mondo, in tutto quello che riguarda la sua gloria, non posso che sentir più di tutti consolattione ne' suoi, felici progressi, e nel vederla entrare in Fjandra con aulpicii cosi tavorevoli, e con Vittorie di tanto vantaggio, appena Imontato da Cavallo. Tanto balta per persuadere ad ogni uno, che V. Adove va porta seco le Palme, eli Lauri, eche la Fortuna hà tatto Lega col suo valore. Mon creda in gratia che queste espressioni siano un solo esfetto del mio affetto, che glislo confesso ben grande, & intrinseco, majuna voce de' senrimenti comunia e che tanno conoscere ben grande il mio amore projeke mi lento serpeggiare nel seno una particolare allegrezza. Se la necessità di stato che non permette à chi regna (lopra tutto quando si tratta del lesfo) l'adompimento di tutti i desiderii del cuore, non mi tenessero ligatanel mio Regno, farei andata in perlona, per congratularmi sco, ma son sicura che aggradirà gli offici che da mia parte passarà il Conte d'Essemio Ministro intimo,; che nel tempo iltesso gli presenterà ancora in mio nome il mio Ritratto, con un dispiacere però di non havergli posinto dar la parola, acciò l'assicurasse di bocca

PARTE IL LIBRO I. 84

bocca che compreso nel Dono stà il cuore; ne 15852. dubito che non se lo persuada, poiche ogni volta che veggo il suo Ricco Ritratto chiuso in un Cuore ingemmato, mi par di vedere l'originale dell' uno, e dell' altro. Come i nostri desiderii s'accompiscono savorevolimente nelle cose di stato, così spero che potranno havere il loro compimento nelle cose sagre. Mi honori di prestar sede al Signor Conte, poiche tiene ordine di parlargli degli interessi della guerra contro gli Spagnoli, e di credere che io vivo partialissima. Londra 30. Settembre 1581. assettionatissima serva, e buon' Amica, Elesabetta.

Hebbe à fumis d'allegrezza l'Alanzone, e per li fuoi fortunati progressi nel principia del luo Regno, e per vederh honorato d'una Ambal-Ambasciata nella persona d'un Ministro cosi, ciatori in Pavorito qual'era il Conte d'Eslex, ma più in particolare rispetto al dono del Ritratto, accompagnato d'una lettera che non poteva essere nè più affettuosa, nè più colma di cspresfioni che facevano conoscere non solo la buona volontà, ma la premura di vedere accompite le loro Nozze; ondeimpatientissimo Lui spedi copia della Lettera in Parigi alla Regina Madre, & al Rè suo fratello con ardentissime suppliche di non ritardar più la missiva d'Ambalciatori in Londra per la conclusione del suo maritaggio con la Regina, è così venne subile

. 1510 do il parere della Regina sua Madre, è mia Sorella e del Resuo fratello nel sangue, e mio nell'affetto perche conofco che aspirano con vero amore alle nostre Nozze, ma se corresemente gli informerà del mio sentimento s mi persuado che non lo disprezzeranno, e queste è che riuscirà agli altrui oschi di maggior sua gloria, e mia che prima delle Nozze, prese-. da il posesso del suo nuovo Dominio, e qualche honorevole ispedittione, à facilitar la quale concorrero con ogni affiftanza dalla mia porce, non folo per che cosi lo ticercano i mici interossi, ma pershe cosi medo sprona; l'affettuosa inclinatione chatengo verfo V. A. maovendomi Sin oltre da qualche interesse, mentre le sue gloriami par che siano le mie, non dire per la raggione che vi sontribuisco la mia parie à "mezi per sellelevarle, ma perche habbiamo" une steffa sporuments commainedinamiene va--ciprocand nofronodo Nuttiale; chov. A. tanto desidora, Cral quale io non meno negito. Aggiango che la sua prefenza è nicessaris-· Jima fenza dilattione di tempo no Paesi bassi, · è li Trastati; « s le Ceremonie del maritaggia, · non potrebtono servire che di oftacolo a' butini · fuocossi dolla Guerra, e di granvantaggio a Nemioi. Questa serimana faro la rimessa del · danaro che ho promesso agli Stato, da' quali · hirrocouta Lettera secondo alsa copia qui ine thifa; pli auguro ogni bene contutta la tenerez-

PARTE II. LIBRO E za del cuare che la riservo per consagrarglielo 1580: secondo che ne disponerà il Cielo. Hamtoncourt 6. Ostobre 1580. DiV. A. Serva, e buona Amica. ELISABETTA. A questo proposito di Lettera che dirò Discoso Nuttiale, già che si parla di talmateria, vo-betta con glio apportare una curiola sentenza, moltoun Bufproportionata. Haveva Elifabetta nella Cor-fone. se un tel Geneil'huomo della Brovincia di Lincolne di Name Cargli, che se ne serviva come di Bussane, reporche in fatti era ricco in facetie, in silpolar argute, sententiolo in tutto, andiro, e franco, e molto intelligente di directe linguestenza haverne mai imparato nitlina, di mode che pello in Tavola, o aclla Jua Camera familiare buffoneggiava conquesto, e per lo più parlava Latino, e voltata verle i farcontianti loleva dire : To dope haver scordatailmie Latineil parlesel Carglin Co egli parla meco la lingua. Latina senza baverla mei imparate. Et havendogli un giorno detto che razzada Latino è il tnadi gli rispose Palero, della stessa razza che il mostro Region, poiche is parle un Latino di maste, e poi difemina.. Horatrovandessun giorno nel Giar-idino di Hamtoncoure Elilabetta la dipotto son alcune lue Dame, a con questo Buffone, con cui mosteggiando gli diste, che cesa si dice Careli di manella Corra? Soggionie fubi-

toquesto, Chevostra Maesta bapoco spirito,

poi-

# PARTE II. LIBROL na, & a'soli Inglesi naturali. Che la sola 15876: Regina disponerà dell'entrate del Regno, e: della Corona. Che al Duca sara assignata una pinsione, è sia Piatto convenevole al suo grado dal primo Parlamento, d'Inghilterra. Che tutti gli Atti publici saranno sotto scritti, O auttorizzati dall' uno, e dall' altra. Che non farà permesso al Duca di innovare, nè mutare cosa alcuna in quello riguarda la Religione. Che in ogni qualunque luozo del Regno dove sarà, gli sarà permesso d'havere una Chiefa, per far celebrare le funtioni all'uso dellasua Religione, e nella quale potranno intervenire tutti i Catolici stranieri che si troveranno nel Regno, estlusi gli Inglesi, Eccetto quesche fossero suoi Domestici. Che se da quester Nozze nasceranno due Maschi (notisi che la Regina era entrata agli anni 49. ) o più il Primogenteo sarà Re d'Inghileerra, Che occorrendo la morte del Re Henrico senza figlivoti, e che per vio l'heredità della Corona cade se nella persona del Duca suo fratello; in tal caso il: primo genito farà Re di Francia, O il secondo Red Inghilterra. Che non havendo the una. fola figlivola, questa succederà ad ambidue li Regni, non ostante la Legge salica, con Publico di venire ad abitare in Inghilterra 4. Mesi dell'aimo. Che havendo un solo Masthio, O una, o più femine; quella succudera

alla Corona di Francia, e la primogeni-

88 VITA DI ELISABETTA,

1181. ta delle femine alla Corona d'Inghilterra.

Questi furono gli Articoli più essentiali. In

Duca oltre premerono con grandissimo calore gli pante per Ambalciatori Francesi per aggiungere un' articolo di perpetua Lega affentiva, e difentiva tra l'Inghilterra, e la Francia, ma li Deputati Inglesi non vollero intender parlare di questa, ma ben si d'una sola Lega difensiva; di modo che questo articolo non hebbe effetto alcuno. Il Duca che non dubitava della conclusione s'andava apparechiando al suo viaggio, risoluto di passare subito in Inghisterra in persona per lo sponsalitio: La Copia del Contratto gli venne portata dal Cavalier Gois, la scra dell' 15. Novembre, e nelpunto istesso diede gli ordini che tutto si tenesse apparecchiato, deputando suo Luogotenente al Governo dell' Armi con ogni auttorità il Prencipe d' Orange; e cosi licentiatosi dagli. Stati s'imbarcò sopra la Flotta Holandese di 20. Vascelli la Matina delli 22. dello stesso Mele, con 20. titolati, due Velcovi, & otto Cappellani 50. Nobili, & una servitù di 100. persone in circa; e come si publicò il Trattato, prima di partire riceve la congratulattione degli Stati, e degli Ambasciatori stranieri, & anche di quei d'alcune Città, e furono fatte allegrezze, fuochi, e feste. Veleggiò con qualche sinistro vento, onde restò quattro giorni sul mare.

PARTE II. LIBRO I. 189 La ricettione del Duca in Harruich fû un 13814 trionfo, poiche in virtù degli ordini dati da fuo arti-Elifabetta non poteva farfi con più gran pom- vo, ecopa, & in fatti volle che fosse ricevuto da per me ricetutto della stessa maniera, secondo à quello s'era fatto con il Prencipe Filippo di Spagna; allora che venne per sposare Maria, & il tutto legui con lo stesso Ceremoniale. Elisabetta. ando à riceverlo in Cantorberi, & insieme in uno stesso Cocchio entrarono in Londra. La fera delli 29. Novembre, e la stessa sera vi furono fuochi, & allegrezze grandi; e la matina pranfarono infieme in publico. Li Catolici si rallegrarono di queste Nozze, persuadendosi che la Regina fosse per farsi Catolica. e che questa ragione l'havca obligato à sposare un Prencipe Catolico, e tanto più le lo perfuadevano in riguardo del poco concetto che haveano d'Elifabetta, tenuta per Donna di poco scropolo nella Religione, di modo che non gli sarebbe stata cosa difficile di seguir la fede del Marito, già che non havea altro zelo' che in apparenza. Questa medesima raggione dava dell'apprensione & Protestanti, quali temevano che quelto Duca non folle per riul? cite un' altro Filippo di Spagna, e che la Regina che tença la Religione nella Scorsa non farebbe gran scropolo d'abbandonarne una per pigliarne un'altra. Pure tutti fingevano etutti ir sforzavano a gara gli uni degli altri ad t

Prencipe fosse; e dulla sua parte il Duca siandava maneggiando con gran prudenza verso tutti per ssuggir de accasioni di dar gelassa; o à questi; ò à quelli.

Ritorna in Fran-

Due Mesi restò questo Duca in Londra de spese della Regina, con tutta quellassa Magna, comitante Caterva, & ogni gionno felteggiato, mà al fatto dello Sponsalitio non si veniva. Li più semplici l'aspettavano, da un giorno, all'altro; ma i più speculativi si burlavano, e nell' Europa tutta fefacevano feommofie che, non lo sposerà; di dove nacque quell'acerba, Pasquinata, che il Duca d'Alanzone era andato in Londra per tromare una Spofa, etten. vouna Comediantes esse fu fatta un' alua ancora non muno seerba ; cioè che interrogato, Pasquino che tola cemandato à fare l'Alapzat: re in Inghiltetta rispondeva, Perweder-givecure alla Regina una Comedia forra alle fue: Nozze. In forma la conclusione su che dalla. Regina venne pregato, di non moler tente pracipitare le sue Nozze, perche deueva prima, pronder misure con il suo Panlamanto, Ecco à che si riduste nuno il trattato Nuniale y di mo-. do che deluso per così dire il Duca, partì li 3. di Febraro di Londra del 1582. & il giorno seguente s'imbarcò per la volta d'Holanda, rollando alla Regina il pentimento d'havere speso immilmente cento mila Lire Sterline, che mon è poco. Si

PARTE IL LIBRO I Si discorle per dire il vero non solo nel Re- 1, 320: mo dagli Inglefi, & in Francia da' Francesi, Senrimà in tutti gli angoli dell' Europa, molto mentidi differentemente di quelle Nozze, essendo pur Nozze vero che materia ben meno di questa è suffi-dalla parsionte had accordere una fiamma di strana lo cesaquacità nelle bocche degli investigatori di novità, sopra unto digente sfacendata. Dissero gli uni che la Regina Caterina, Madre del Duca ; e del Rè Henrice non caminò conbuona- fede in quelte Nozze, poiche non oftante the dopo if lungo coefe di tre Reggenze in un Governo de più penoli x e difficilis già vecchia, se per le sue noiose infermità quali decrepita, eche per quello doveva tenerii in ripolo, lenza più intrigarli negli affari, con tutto ciò fi confervava il posto di prima ne Configli, di modo che odiola anche del nome degli Ugonetti, & al·lommo appalhonata verso il Duez di Guisa che soltone va il partito Catolico, col quale havendo maturato qual fosse per essere il successo di questo Maritaggio, trovatono che non poteva minacciare che molte strang columità. e rivoluttioni son la loro persuativa che haveano. della poga buona fede chevi era da sperare nel-Duca toccante la Religione, nella quale era vacillante di modo che il meneva in dubbio le fosse per contervarsi Carolico, dopo sposase Elilabetta volendo leguir l'humore, e la fortu-

2386. na di questa, e non havendo Henrico figlivoli, succedendo il Duca alla Corona tutto. il Regno sarebbe in disturbi. Che fare dunque. per assicurate il dubbioso? Il negate la proce-. ditura apparente di queste Nozze tanto desiderate dal Duca, ciò sarebbe stato un'irrittarlo. e cosi sdegnato, & armato ne' Paele Bassi, con la Regina (ua aderente, non si poteva af. pettar che disgratie. Fù dunque spedito Am-basciatore in Londra, il Bourbon Prencipe Delfino, provilto d'un buon Milione di Lire. Tornesi con ordine (era confidentissimo della) Regina Caterina) di fare un Maritaggio d'apaparenza, ma segretamente trattare con li due, conti di Leicestre, e d'Essex l'impedimento: all'esecutione e questi che non vedeano tali-Nozze di buon' occhio, hebbero a caro di. contentar le loro Mallime, e le loro Borse. . . .

Verlo la Regina Elilabetta.

Altri cadero nel parere che la Regina Elifabetta non hebbe mai fermo pensiere, nè deliberata volontà di sposare l'Alanzone, ma costumata à givocar Comedie agli altri, nè volle rappresentate una più apparente verso di questo, adulando con le premesse il Duca acciò più volontieri s'impegnasse ad una intrapresa delle più difficili, come quella della guerra de' Paesi bassi, contro un Monarca, che veniva di render più potente la sua Monarchia, con l'aggiunta d'un altro Regno alla sua Corona. Di più considerava che accettando il Duca

PARTE II. LIBRO I. Duca quel fumo apparente di sopranità, col 1582. titolo di Duca di Brabant, e Conte di Fiandra veniva ad obligarli la Francia, à lostener quasi la metà delle spese di quella guerra, e così indebolito il Rè Henrico, s'indeboliva anche la Lega Catolica, con che si farebbe un bel gioco in favore degli Ugonotti, e questi rinforzatisi assicurava meglio la Religione Protestante in Inghilterra, esissarebbe la Regina fearicata di quella gran gelosia che gli portava la forza della Lega Catolica in Francia., Per far tutto questo bilognava servirsi della perlona del Duca col giocargli una Comedia, & in fatti gliela givocò, & à guisa del Delfino lo tiro nelle Reti, e poi inviluppato si ritiro, trovando pretesti di rompare la promessa, po-co tutandosi delle dicerie che andavano cor-rendo nell'Europa che fosse una Comediante, già chè non lapeva fare altro che rapprelentar Comedie della sua Persona.

Molti dissero, escrissero che veramente la Regina havesse fermo il pensiere di sposare il vessola Duca, e che se mai havesse havuto in matericancora simili fermezza di volontà verso altri, su que sta volta verso l'Alunzone, mà due cose poi la mossero dal disegno; la prima su quella della poco inclinattione che concepi di primo tratto verso di Lui nel vederso, sia che non gli piacesse il suo humore, o che non l'aggradific qualche sua attione: ma più in particolare

VITA DIELISABETTA, 1582. fi crede che haveflero molto contribuito à farglielo cadere dal cuore col dargli ad intendere che trovavano il Duca troppo fresco d'età con certo naturale bisognoso d'una moglie giovinotta, e non già d'una Reginadi 30, anni, e che senza dubbio sarebbe stata da Lui disprezzata, non meno di quello fu da Filippo la Regina Maria. Anzi vogliono che per meglio distornarla dal pensiore di queste nozze, fù fuggerito dagli stessi Conti uni Astrologo, fin Compolitored Oroscopi, accidashcuraffela Regina cheniuna cofa minecciava he fuaruina... quanto che elifuo Muritaggio; & havendo gli akri grande autorità lopra al filo spirito, & Estamolto:inclinata ad bauer lunga vita e piaceri, mondibbe difficultà di credere il varicinio, 'e di voltare! il pensiorbadakta cura che à quella delle Nozzer en mana fina a

landa. .

Finalmente si sono trovati dialici che de hanno allegato almo raggioni; ,e più in partipartede- colare una che nonc feria apparenza di liten fondamento. Haveya moho pressure Rbiabetta; (come bilifi è derlo) gli Suiti acciòi si risolvessero, pen liberational troppio maniselto pericolo nel quale fi vedevano esposti di chiamare al loro soccorio il Duca d'Alanzone, col dargli lopranamente il Governo, nè comprendevano che la Regina saccia quelto per fuo interesse , volkndo accredirate quello che doveva spolare, sà che non pontavanogli Sta-

PARTE IL LIBRO 1. ti, vivendo fotto à quella buona fede che vi-15#2. vea Paferino a Roma, cioè che questa Regira, in qualità di Comediante politica, fi compiaceva di far della sua Corte un Teatro per havere il piacere di givocar la Comedia delle sue Nozze'à questo, & à quell'altro. Ma quando polividero che appena il Duca era venuto al luo polello in Flandra, che si spedivano: Ambalciatori in Londra per trattar da buen senno le Nozze; allora si che si stimaro-- no delufi, e forpresi dandosi à credere che fosse al Duca per far risolverola Regina à farsi Catolicz, de in tal cafe verrebbono essi nuovi difermati à cadere nelle: Restre disgratie dove si strovavano gli Ugononiim Francia. Queste apprentioni le gliacerebbero quando intelero alz conclusione del Trattato Marrinoniale, e più quando videro-contranta fretta passare il Duta in Inghilterempends confumatione del -iMaringgio, emeganiene s'andavano bisbinglitado differentisfermimenti e discorfi, non . Melo per le Piazze dolle Presilicie unite ma ne loro fteffi Configli, e sali cho pervenuti nell' orecchie della Regina s sospetto la naturalmente comincio à temete che non fosse per lucce-. dere qu'il che grafe inoserreniense, & in luo-· go di proferato del vantaggio di tali Nozze, che non finno per rigitife funesti a' fuoi vicini, n & al fuo Regno, di modo che non offante la promella & il grammo, e la conclusione degli

Ar-

15.22. Articoli Matrimoniali, deliberò di sospendere l'esecuttione degli Sponsalizii; acciò ali Stati si levassero da quella apprensione che li molestava l'animo, facendoli passar parola segretamente, che potevano mettersi lo spir rito in ripolo. Lo stesso Alanzone sospettò. che la Regina fi burlava di Lui per lo dubbio che haveva che non fossero, gli Stati per riceve, re gelosia di tali Norze. In somma tra le raggioni allegate sopra alla rottura o sia sospensione di tal Matrimonio, niuna sembra più ragionevole di questa, poiche le massime di liave sono gli stromenti più forti per rompere; , e sconvolgere ogni qualunque affare... L'estep delle cose sa vedere chiaramente che gli Staji non potevano che pigliare ombra di gelofia di tali Nozze del Duca già che la prelero in breve poi fotto ad altri colori, come lo vedremo in breve, ma prima toccherò di pallaggio il Juccesso del Calendario.

Da Gregorio XIII. Pontefice Romano, Proposta sia di suo ordine s'era emendato il Calendario Romano, con accurata applicattione, e con l'avanzo di dieci giorni, nè contento di ciò questo Papa si sbracciò à più potere per la sua ricettione, e vi adoprò l'auttorità egli Offici de' Potentati maggiori, che furono l'Imperadore, & il Rè di Spagna. Non vi messero oppolitione alcuna i Prencipi Catolici havendolo tutti ricevuto, -aggradito, e publicato ne'

per il

loro

PARTE IL LIBRO L qualche tatto di mano, che nè meno potto 1577. credere per eller cola impossibile, che una Stoppa fina, s'auvicini tanto dal fuoco senza bruciarsi. Più volte ancora hò leno che questa Regina fosse stata Hermafrodita, e che però conoscendosi incapace alla generattione, non stimava di suo vantaggio il maritarfi, già che non era stimolara alle Nozze che per la sola consideratione d'haver figlivoli; di mode che sicura dinon poter generare senzarrischiarsi di rendersi incasenara con un Marito, del quale non poteva saperne l'esto, si contentava d'inalzare al favore un' Favoriro, che poteva farlo anche padrone del suo letto senza alcun pericolo di scandalo. Milord Arlinton contrario a' sentimenti che corrono di questa Regina tragli Inglesi che fosse stata sempre calta, mi disse un giorno nel suo Gabinetto mentre discorrevamo sopra al mio disegno di far la vita d'Elisabenta, le precise parole, Haverete grave difficelsà di risolvere bistericamente il punto della sua Castità, peiche ingrandi troppo li suoi Favoriti, e cen loro si resatroppo samiliare, per crodere che potesso vonservarsi casta con loro, che per Lui era persuaso, che Elisabetta conoscendo benissimo di non poter havere fightwell, non havendo bifogno di Marito, per quosta ragione, si contentava di godere un Favorito conficurezza. Di que-Ronulla Mirmo, enulla nego; la verità è chè fù

alla Religione, de ricevere il nuovo Calenda: rio, non trovando ragione nella negativa peco della Re- importando che l'Emendustione si sia fatta gina. d'ordine del Papa, o d'altro, non pretenden. do Esa che fostericevuto con ultro ogetto che con quelle d'accommodare le State, O il Comere cio con le altre Nattioni; poiche négandosi so confondeval uso del traffico netta focietà circite trà gli uni, e gli altri Popoli; ne in questo ap. pariva che verso quel Regno havesse parce atcunail Papa, non conparendo che le instanze, , e l'esempio dell'Imperadore, e delle Re de Francia; e di Spagna chemi hanno fatto progare di volerlo ricevere per vorre le confictioni. Che già era noto a tutti, th Elfast servica del titolo de Difensore della Feda, ch'era fluco consesso alla felice memoria del Re suo Padre, con una Bulla espressa di Leon ex che pure era Papa. Di modo che in quanto à Lei trevava non esservi ragione sufficiente à fate oftacolouila rocettione di tal nuovo Culendario. Con tuito ciò prevalle il voto del Parlamento, chefi tenne alla negativa, e la Regina effendosiritirata à parte, li suoi Consiglieri segreti dissero the non bisognava the sua Maesta stostinasse à voler tal Calendario contro i sontimienti del Parlamento, posche poteva entrare in fospetto, che Essa nodrisse qualche disegno d'introdurse pian piano il Papismo, già che si trattava di maritarsi con un Prencipe Papista. In quelta

PARTE II. LIBRO I. 99
quella maniera si negò la ricettione con dispia. 1584
core d'Elisabetta.

... Per quello tocca da parte ancora in questa Duca Historia el Duca d'Alanzone, risornato come d'Atanfiè detto da Londra in Fiandra nel Mese di Febraco, con la promessa però d'Elisaberta la guale nell'altimo a Dio cofi gli disse. Che sperava di morir sua Moglie, ma se in Lei pedavala bocca oil cuore, quelto non sò, e forfa chal mi kello men lo fapeva; basta che li prepario per la Campagna, che fece con qualche progratio alla difela, ma con poco efiro all' offela desente confiderando che gli Stati dopo hauch chiamato P.A reiduca, per dargh un sopreten comendo, i havevano tenuto come Sudito ber confilire : e boigicabilità con baca gecain , dibbiolo che non la per succedergli qualche regionnedia simile deliberò di precautionasti, a pigliar misure tali che fosse più facile di far remere gli altri, che di temere egli stesso. Ret primo levò via dalle Piazze più triguas de voli, e da' Caltelli più incipugnalilino de Guarniggioni del proprio Paele, e vi mellet in luggo Francefr de' furi più affidati; Exinalizative la Carlche che dovevano essere bipartite de andava disponendo ancora a suoi Percent: dimodo che con quelte, e con altre procediture, di tal natura ingelosì talmente gli Stati-che non bebberg più difficoltà à credere , che il Duca nodriva catrivi dilegni con-

1534. tro quel poco di libertà che s'havevano rifervato, onde stimarono di pensare à casi loro, havendo ritenuto quei danari che dovevano dargli, e così sorsero le manifeste discrepanze.

Da tre ragioni dicono che fosse stato mosso Regio- il Duca; la prima dalle continue premure della Regina Madre, e del Rè suo Fratello di non trascurare li suoi interessi, e di considerare che pottebbe cader nel penfiere degli Statila ritoluttione di qualche pentimento d'haverlo chiamato, già che vi erano avisi, che non gramolto amato, e però doveva mettersi in posto di torli ogni volontà da potergli sar del male. In secondo luogo, su creduto che dal-la Regina Essabetta gli era stato suggerito il pensiere di rendersi del tutto Prencipe soprano, col posesso delle migliori Fortezze, per non dipendere da un Popolo che havea in mano il potere di fargli del male, e che non era fua gloria di sposare un Prencipe che dipendeva d'altri, e vogliono che quelta fosse la ragione che si procrastinassero le Nozze. Finalmente fu creduto ch' effendo naturalmente il · Duca ambitiolo, non potendo tolerare di vederfi dipendere nella maggior parte dagli Stafi, e che della Sopranità offertagli non ne havea che l'ombra, & il titolo, deliberò di farsi Soprano da fenno, poiche in questa maniera Raurebbe Soldati, e danari quando voleva, e mc-

PARTE II. LIBRO I. meglio accreditato tirarebbe forze dall' Inghil- 1584terra, dalla Francia, e dalla Germania à suo piacere, e sarebbe tanto più temuto dal-

la Spagna.

In forma vedendo scoperti l'Alanzone i Duca fuoi dilegni, si diede à premerne l'esecuttione, d'Alancol mettersi in posesso delle piazze più considerabili, & all' incontro gli Stati non volen- Franciadolo più riconoscere come amico, ma come nemico & usurpatore de' loro dritti s'armarono per romperli tali difegni. La Regina Elifabetta che havea tanta parte in questi affari,poiche havea tanto contribuito in fevore dell' Alanzone, non volendo in oltre lasciar malcontenti gli Stati, o nel sospetto che foste partecipe de disegni dell'altro, nè volendo non più abbandonare questo; spedì in Fiandra Gievanni Somer, suo Gentil-huomo ordinario, huomo di gran capacità negli affari, acciò vedesse di metter qualche buona pace in quelle cofi gravi discrepanze, che non potevano che mettere in ripolo anche l'Inghilterra nel profitto che haurebbono possuto fare gli Spagnoli, & il Dnca di Parma, che non mancava per suo interesse d'andare accendendo le fiamme. Il Somer haveva ordine di persuadere il Duca all'osservanza del Trattato che s'era fatto con gli Stati, ma tutto senza effetto, poiche gli Stati non volevano più fidarsi al Duca, nè questo ambitioso naturalmente voleva distornarsi E 3

102 VITA DI ELISABETTA.

stornarsi dalle sue pretentioni: di modo checonoscendosi odiato da tutti quei l'opoli, & in un grave pericolo di sestesso, prese per suomiglior partito la risoluttione di ritornarsene in Francia dove in breve aggravato di dispiaceri, che gli causarono un continuo susso di sangue, se ne passò all'altravita, e con questo sinì il suo Dominio in Fiandra, & il suo-Maritaggio in Inghilterra.

Monte del Prencipe Guglie La La ocipe Guglie d'Orange, à cui si diede dagli Stati il comando

alfoluto dell' Armi sino che si pigliassero altre risoluttioni; e mentre che questo Prencipe andava spurgando il Paese degli Stati da quei Francesi ch'erano restati, e che s'ostinavano nella difesa di qualche Piazza, anzi mentre stava in precinto d'avanzarsi ad una riguardevole intraprela contro gli Spagnoli, finì infelicemente la vita nelle sue proprie stanze colpito da un colpo di Pistoletto con tre balle, per mano d'un tal Baltasarro Gerarts, nativo d'un Villaggio nella Franca Contea, ma però si faceva chiamare Francesco Guyon di Bisanzone. Basta che questo scelerato fingendo di chiedere un Passaporto al Prencipe, cavato. il Pistolet che tenez nascosto lo colpì in modo. che non potè pronunciare che queste sole parole, son forite a marte, mio Dio habbi pietà della mia Anima, e di questo povero governo.

e Po-

THE PRIJE IN AT Page 102. Par : II. AHO manasanno di lili THE PERSON NAMED IN COLUMN 

62 VITA DI ELISABETTA

1979 ghiketra al suo antico grembo della Chiesa Missione Romana, e come intento ad arricchise i fuei diGefuiti non si curava d'impiegare altri mezzi che quelzhiltetta. Il delle Melle, e simili sustraggi dava di comi nuo ordini in tutte le Chicle acciò s'implos reffe il foccorlo divino. Se in tanta che facet fare processioni facea vedere il suo relo al Consistoro dove discorreva alle volte le harte intiere, sopra alle disgratie dell'Inghilterra. Cominciava già moko à riempirsi l'Ordine de' Gefuiti, ch'eranato pochi anni prima, e confirmato del Ponteface Paolo IV. ediamo. the Ordine & faces concleere divotifficac Great gerio, di medo che si lasciò persuadere che questi Padri che giuravano per loro querso voto di affaticarsi ad una Missione perpetua fossero seli capaci di questa Impresa, de à quethe fine institut una Missione per il Regna d'Inghilterra, tento di Geluiti non olianto che nel Regnoiselle vierano più di 400. Millios nared aler Ordani Fratefehi. Balta che vedens do finalmente che dogli altri non fi faceve gran frutto, deliberà dico di dar quella Commifinne a' Geluki Inglesi ; està cola maraviglio. fa. che se ne trovarono 64. capaci, sia dell! Inglisherra, fiz della Scotia, d'fiz dell' Islanda, equesti vennero provisti di Patenti, ed altri sussidi? Il Padre Roberto Person venne dechiai to Provinciale della Missione; & i Padri Edmonde Campian, e Guglielus Chreckton Capi

PARTE II. LIBRO I. 103 ePopolo, & in breve spirò li dieci Luglio di 1584-questo anno. Tale su la fine del Prencipe Guglielmo d'Orange, stimato da' suoi, etcmuto, eriverito da' Nemici. Prencipe veramente savio, prudente, costante, magnamimo, valorofo, e patiente nell'auverfità lenza dubbio più d'ogni altro del suo tempo, conformandosi al colpo d'impresa che havea preio, Sa'vis Tranquillus in undis. Cioè tranquillo anche nelle maggiori tempeste. L'Affasino procurò di salvarsi, ma preso in meno d'un quarto d'hora, e rimesso nelle mani della Giustitia nella stessa Città di Delst dopo esaminato, e torturato due volte confesso prima, e dopo molte cose, confuse, dalle quali non se ne poteva cavar quella sostanza che si desiderava; comunque sia venne con sentenza condannato ad haverper primo la mano tagliata, per haver fatto un colpo cosi elecrabile; poi intinagliato nelle parti più carnole delle gambe, e braccia, con tenagli infocate, itrappando la carne a pezzi; e poi ancor vivente iquartato in mezzo a quatro Cavalli, e cost spartito in pezzi, vennero li suoi quarti posti ne' quattro Baloardi della stessa Città di Delst. ela fua Testa nella Torre deua delle Scole sovra un palo, e tutto ciò feguì li 14. dello ftelso mele. Ecco come finì questo empio i suoi giomi.

La Regina Elifabetta lentì la nuova di que-E. 4 - fts 1704 VITA DI ELISABETTA, sta morte con grandissimo dispiacere, per le

Come gravi conseguenze che vedea che fosse per porralentif-tar seco in congiunture simili ne' Paesi bassi, oltre ch' havea fatto conoscere sempre un gran zelo, e rispetto versa di Lei in ogni rancontro; non dubitando che gli Spagnoli non fossero per profittarne, & in fatti la sua apprensione non era senza sogetto, poiche vedea mancare li soccorsi dalla parte de' Francesi, e mono -un cosi gran Capitano, di modo che potea temere ò che gli Spagnoli terminassero quella guerra con loro finale vantaggio à che tutto il pelo di sostenerla per gli Stati fosse sovra il suo dorso, quali articoli gli davano molto da pensare perche nè l'uno nè l'altro gli piaceva; e con tanta più raggione apprendeva, quanto che vedea la risolutione del Fatnese di volere Anversa, come in fatti l'hebbe, ch'erast più forte & il più ricco propugnacolo degli Stati. Ma quello che gli dava-non poco da pensare era la qualità della morte del Prencipe, poiebe non dubitò che il colpo non venisse digli Spagnoli, mentre si lasciò dire al prime avilos. Non eil primo Prencipe che gli Spagnoli hanno fatto morire o col ferro, o col veleno; ma vorrebbono bene, e con più ardore che io fossi la prima Regina. E veramente da questo momento in poi Elisabetta cominciò à pigliare migliore sicurezze per la sua persona, tanto di notte che di giorno, non oftante ch'essendo-

gli.

PARTE LL LIBRO I. tre che si temeva che non fossero per suscitare 15 500 qualche ribellione trà Popoli in favore della Regina Maria. Che fosse tutto ciò inventione si tirò dall' argomento, che il Gesuita negò d'haver mai ne parlato, ne configliato il Parri di cofa fimile; e questo sostenne che non havendo havuto mai pensiere d'uccidete la Regina, non poteva per conleguenza confessarii una cosa che non pensava di fare, ele confessioni essendo segrete, come poteva venire il fatto alla cognittione de Testimoni ? Etco come li parlava. Comunque fia il Parii, & il Gefuita fe ne andarono all' altro Mondo per la Strada della Forca; e dal Parlamento l'Itabili un bando con severissime Leggi contro i Gefuiti, acciò lotto pena della vita non ardiflero metter piedinel, Regno, condannati alla stella pena quel che li tirevesseto, o che sa-pendolo non lo rivelallero, come meglio lo difemo più sotto. diremo più lotto.

Per la morte del Re Sebaltiano la cella li Marocco nel combattere controli Mori; era pottopallato al Regno di Portogallo il Cardinale Regallo al Enriquez luo Zio, in una età di 70, è più an lippo ni, è coli rimunciato il Cappello; e presa la Corona conoscendosi di breve vita per evitate ogni confusione nell'heredità esesse undeci Pettone, acciò che viste, e considerate le ragioni de Pretendenti, nominallero il Succefique, ma prima della decisione di quelli sant legis.



PARTE II. LIBRO I. 105
gli stato detto un giorno dall' Ambasciator 1584.
Francese che sua Maestà non tenea Guardie
sufficienti per la sua Persona, rispose; Anzinon vi è Monarcha alcuno nel mondo, anche
il Turco del quale sono innumerabili, che habbia maggior numero di Guardie, poiche quantivi sono Inglesi d'ognis sesso, tante hò io Guardie che mi custo discuno: pure è certissimo che
s'andò meglio precautionando nel mangiare
istesso, e tanto più nel dare udienza, e nelle
spasseggiate. Alla vedova Prencipessa nell'
Haga, spedì il Cavalier Mahun per la visita
di condoglienza, alla quale cosi scrisse.

PRENCIPESSA, e Cogina carissima. alla Pren Non poteva pervenirmi nuova che mi riuscis-cipesta d' sed un dolore più sensibile nella mia anima, quanto quella della morte cosi inopinata del Signor Prencipe suo Marito, poichemi pare d'haver perduto una gran parte di me stessa, rispetto all' affetto grande che conservava in tutto quello che apparteneva a' miei interessi, particolarmente ne' Paesi bassi.Compiango mia Cogina le sue disgratie perche son grandi, 🗢 entro a parte delle sue afflittioni perche son comuni. Benche l'assassinato sia un effetto della mano dell' Huomo, ad ogni modo dobbiamo credere come Christiani che della nostra vita dispongono i decreti del Cielo in qualunque maniera che ciò arrivi. La ragione verso alla Providenza Divina, e la prudenza ch'è una

### rof VITA DI ELISABETTA

4 gran virtù in ogni petto, deveno regolara il: ransporto del sangue ne dolori. Certo che it Signor Prencipe meritava altra morte in riguardo de' suoi Meriti, e più hunga vita rispetto alla causa che havea in mane, non dirè deeli Statima d'Iddio. Questo deve servirgli di consolattione mia Cogina, poiche quantunque grande sia la sua perdita, pure sarà sempre inferiore al'dispiacere universale. La mano sagrilega che ha tugliato il filo a' suoi giorni, non ha impedito che immortale non sia per rendersi sempre il suo Nome soura la Terra. Questo Albero che hà portato tanto. Palme e Lawriche introcciavano i talenti del fao cuore, e del suo braccio, lascia un Germoglio che farain breve ripultulur lo stesse Albero di nuovi Lauri, ennove Palme, e tali che porteranno gelosia agli uguali, & ombra a' nemici, e confolattione maggiore agli amici. Per me muterò le l'agrime in pregbiere, per la conservattione del Prencipe Mauritio fuo figlivolo, che si troua in età, e con salenti degni di softenere il Grado, e levirch del Padre. Dalla mia parte mi farò gran piacere di poter contribaire intutto quello che surà di suo vantaggio, e non menonel cercar le occassioni per fargli conoscere che vivo mia Cogina sompra sua affectionatissima, e non meno del Prencipe suo finglivolo, e mio Cogino.

. Tutti perplessi e confusi in tanto gli Stata

PARTE II. LIBRO I. 107 sopra à quello che far dovessero, nel vedersi 1554. fenza Capo ch'era l'Orango, e senza Protet-menti di tore ch'era l'Alanzone, andavano confultan, Elifabetde quello che far dovellero già che il Famele paci spingeva sempre più ohre le sue vittorie sopra Bassi. al ponto delle loro diferatie. Ma come il fentimento comune cadeva dalla parte dell'Inghilterra cioè à per rimettersi sotto la protet; tione, o perdare l'affoluto dominio alla Regina, & à quelto fine spedirono in Londra il Signor de Grife, acciò procuralle d'informare sopra tal' articolo Elilabetta, e d'intendere qual tolle la sua disposicione, & il suo sensimento, & ottenne dalla Regina la feguente risposta. Che l'abbracciare la Signoria de Paefi bassi ciò era un sirare sopra l'Inghilserra tutto la sdegno, e la maggiore vendetta dell' Arnsi del Re Filippo: con tutto ciò considerato l'articole della Religione, e delle Mafsime di staso, si vedeva in obligo d'esperre il suo per salvare quello degli atini, che però era contenta d'accettar tal Signorea, con la condissione perà che dagla Stati se gli rimetteramo suste le Città, e Fartezze che posedevano per affer proviste di Guarnia gioni Inglesi, acciò che ogni uno vedesse che gli Stati dipendevano da Lei, ma non Lei dagli Stati.

La Regina non voleva questo impegna Raggio-ni perciò mento, conoscendo benissimo che ciò era un rendere essangue i suoi Popoli, nel mantenere

TOR VITA DI ELISABETTA,

1584. tenere una Guerra che poteva riulcingli funesta, e per questo domando una condittione che sapea benissimo che non sarebbono per accordargli gli Stati. In oltre havea innanzi gli occhi li funesti successi dell' Alanzone, à cui s'era ben data la sopranità del Brabant, & altri Luoghima con la condittione che nelle Fortezze non vi sarà altra Guarniggione che di quella degli Stati, e da' medelimi pagata & agli stessi obligata di Giuramento, di modo che il Duca era un soprano dipendente degli Stati, quello che non voleva fare Elisabetta, & haveva raggione di non farlo. Basta che con tal risposta se ne ritornò il Grise, & in questo mentre ch' egli sà il suo viaggio, e che si raunano con più copiosa Assemblea gli Stati per intendere il Rapporto, e per pigliar le dovute risolutioni, rapporterò un Successo che sarà proportionato à questo Libro.

Arcives. Gerbardo Truchses, Arcivescovo di Cosovo di lonia & Elettore dell'Imperio, che havea visColonia sutto alcuni anni, con qualche sama di buon
Prelato, con lo spesso visitar d'un Monastero di Monache sotto il pretesto d'un gran zelo
verso la sua cura Pastorale, divenne talmente
innamorato d'una tal Sorella Agnese Mansfeld siglivola del Conte Gio: Giorgio di
questo nome, che impazzito d'amore, non
potendo adempire le sue sfrenzte voglie con
altro.



1000 VC 500 C

-

74 VITA DI ELISA BETTA, altro non aspirerò sin che vivo, e cheè que instromento, e quell' Astro che muoverà tutte Le mie operattioni, e che influirà come spera proprizi successi alle nostre Armi, zià che comuni sono come hò dette i nostri interessi. Sozso gli Auspicii dunque favorevoli della protostione della Maesta vostra, e con la nodritura di quelle alte speranze, che dipendono dalla fua bonth, e che fano un' effetto del suo Reale affetto verso di me, m'incaminero quanto prima alla bolta di Fiandra, essendo già tente apparechiato l'Esèrcito, del quale sono per hora provisto dal Remio fratello, e Signore. Il Signor d'Aldegonide, capodell' Ambafeiata speditami dagli Stati Manatiin Anversam informo a lungo della partenza della Arcidaca, della buona ractotta este fific del danaro, e della ferma ri fothitione di concerrere tatti con me al mio artivo, per una buona querra offenford; ma'all'theontro tengo avifiched Pronese aspetta rinforzi Frandi di Spagna ; ved' toalia, e di Hudmini, e di Danari. Io wienbarco a tanta Impresa, con la sieurezza che V. M. flendera favorevoli te vele ad una cofi scabrosa Navigatione. Protesto di voler dipendere intieramente dalla sua cosi sensata condettà, ligati tutti î miei interessi alli suoi, o per questo parto con un' allegrezza indicibile, non a altro molestato nel cuore, che datt' impatienza di medermi ristretto con V. M. nel ligame inal-

PARTE II. LIBRO I. 100 altro mezzo deliberò di mostrare pendenza d' 14844 inclinatrione verso il Calvinismo, e cost cominciò ad aprir la strada à questa Religione nella sua Città, e Diocese; ma troppo im-: patiente nell' amore, che l'havea inpazzito. prima d'ogni cola estratta dal convento l'Agnefe la fpolò nelle sue stanze, con la benedittione che gli diede un Predicante Calvinifia. nomato Broker ch'erastato già suo Cappellano; fidato che quella sua intrapresa sarà sostenuta da' Protestanti di Germania, e protetta dalla Regina Elisabetta, mà in breve si trovò deluso, abbandonato da tutti, seacciato dalla sua Chiesa, dall' Elettorato, e dalla Germania, Scomunicato dal Papa, condannato dalla Cammera di Spira; & obligato ad andar ramingo cercando afilo e viveri. Questo in felice Signore haveva scritto due Lettere alla Regina Elisabetta sul principio delle sue risolutioni, senza alcun frutto, e poi caduto in necessità gliene scrisse un' altra dall' Haga, per implorar qualche sussidio, che gli mandò consistente in 2000. Scudi consignategli dall' Ambasciatore Inglese. Ecco la Lettera della Regina.

SIGNOR GEBARDO Truchses mio Lettera Cogino. Havevo ricevuto con gran piaceredella Rel'aviso della sua risolutione, & il suo buon labatta disegno di voler riformar la Religione nel suo al Truch Elettorato, ma tanto più m'assisse La nuova fes.

della.

Mo VITA DI ELISABETTA.

1584 della conclusione del suo Maritaggio; dando chiaramente a conoscere che egli neniva mosso: non già dal zelo dell' Anima nella Roligione. ma dagli fismoli sensuali della Carne nel Mon. do; e per me lodai altre tanto il zele, quanto poi biesimei i mezi. Le sue disgratie sano state previste da' più savi, perche li sonda. mentiche si fanno dalla Carne, e non dallo spirita, non possono che crolare per esser di terra sonza softanza. Non fi lamenti d'essere fiato abbandonato dagli altri , ma più tofte di se stosso por baverli esposta con l'irregolarità della sua condotta ad obligo di abbandonarvi. Se i suoi principii sone stati scandalosi a' Catolici " o di niuna edificactione a Protestanti, qual buen este poteva aspetrare du quelli, e quali disgratie non poteva compromettersi dalla parto di questi? Compiango le sue auversità, e tante più perche non veggo mezzo per effer confolato; non potende nello frato infelice nel quale si trova, ricevere la consolatione che da se stosso, armandos di altre tanta patienza, di quanta pradenza negli affari baurebbe bavuso primu bifogne. Cinca al suo desiderie di venireàripatriarsi in Londra, tengo per bora alcune massimo, che non mi permettone di sodisfarlo; esopra di obe glione paulerà il mio Ambasciatore, come ancora d'un altre ordine dato allo stesso. Proge in sunte il Signore Iddie mio Cogino che l'habbia nelle sue Sante Gratie.

PARTE'II: LIBROL : mor

Quelto in felice Signore haveva fatto qual- 1964. chie fondamento ne' fuoi difegni fopra all' sute caduse. toricà, e protettione della Regina Elifabetta, poiche come principal capo de' Protestanti; non dubitava che con l'auttesità, e forza da quella, non sia per outenere l'intento ch'era di goder della Moglie in feno, e stell'Elesso rato nelle mani, perfuadendoli per indubitabis: le che losterrebbono la sua causa i Protestanui, per havere ancora un akro Electore Calvinista, che però fisarebbono impiegati secondo à quello ch'egli s'imaginava, com tuno il zeloi Prencipi Protestanti, acciò questo Elettorato fosse secolarizzato mella sua Persona, e che come Cape di tutti, haureblec voluto haver la gloria Elifabetta d'havere ouenuto un? Articolo di con gran confeguenza alla Religione Protestante. Ma quando poi questo infelice Signore fe vide cofe lungi del suo coato, e come l'iè detto, con una Maglie lui dosso: feacciato dell' Elettorate, evidento ad andar fuggendo ramingo, profegnito dal bando Imperiale con tutto it rigore, so ben lungi d' eller protetto abbandonno da' Proteftanti, e caduto in opprobrio del Catolici , allera fa che cade non foto in una gran confusione di le steffe, mà quali in um disperattione, nel vedersi vivere da privato, equalimendico, fuori qualche luffidio forca mano.

Confesso questo Elessore diffessorato per cosi

112 VITA DI ELISABETTA,

1924 cost dire, che sù sempre constante nelle sue sperenze sino che si vide abbandonato dalla. del Trus Regina Elisabetta, coli grande era il concetto; che haveva vetfo di quelta, che gli venia, va figurata di molto relo per il mantenimento della Roligion Protestante, edella sua propagatione; che fu un grande inganno in Lui,... poiche non vi era stato mai Prencipe alcuno. che meno di queltaPrencipella piglialle à cuo re gli interessi della sua Religione, e se pure s'era intereffata nel Regno luo proprio, que sto non veniva come si è accennato in almo; luogo, de puro zelo di Religione, mà da un inseresse della sua conservattione mon posendo fecondo tutte le apparenze confervarii senza etter Protestante. Di modo che s protessella Religione di dentro per suo interolle, e di quelto fue interelle ne profittarono benissimo quei ch'erano Protestanti persi zelo.. Balta che il Trusces deluso, e scornato nel veder che cosi pocosi curava Elifabena; della sua cisoluccione di bavera (cosi appunto o parlava) abhandonaso l'Idalastigada Roma 👊 pensatuarata sua conscienza aquella do suoi Popoli, che fenza dubbie l'haureblana feruite; se.non faffe state epli abbandonate. . Ma quan .. do la Regina intere the quelto Signore parlava in quelta maniere non fece (cropolo didi. re, Temo che ba havnto più forza la Carne c che l'anima nella sua conversione: & al sicuPARTEIL LIBRO I: 11

ro che tali furono le apparenze.

Ma se su grande la sua mortificattione di ve-dere la lettera d'Elisabetta con altri concetti alla modi quelli s'era perfuafo, maggiore fu poi la fua alie. afflittione; quando"intele il fuccesso della Moglie: Quella Signora bella, e gratiosa, vedenda che non haveva colpito il suo Marito col fuo foglio, eche le fue perfutiive non lavevario fatto alcun' effetto per far risolvere Elifabetta à non volere abbandonar la loro causa; deliberò di passare essa medesima in Londra; con lasperanza che più de Carattesi d'un' Huomo, faranno sufficienti siromenti le lagrime d'una femina, per far breccianel petro d'un' altra femina. Il disegno di quella Signora fu che non volendo la Regina adoprare i suoi offici, ele sue Armi, per esser già troppo rumata la causa del Marito, che almeno generofamente volche riceverli nel fuo Regno, e dar condegno rifuggio alle loro dilgitatie; senza troppo considerare, che la Regina amava lo risparmio, e ch'era nemica d'aggravarsi di spese inutili anche leggiere. Balta che la Mansfeld, ò fix la Trueches imbarcatasi nell' Polanda, egiunna dopo cula mitola boralca in Londra, che l'obligò à prgliar tutto per un cattivo prelaggio, li portò di primo tratto dal Conte d'Essex, acciò volef. se proteggerla appresso la Regina; il Conte o che veramente commiserasse le disgratie di questa

114 VITA DI ELISABETTA,

1584. questa infelice Signora, ò che si stimasse con me Cavalicre obligato à mostrar cortussa verfo una Dama pelegrina; ò che nodriffe qualche altro pensière, perche in fatti conservava quelta Signora una bellezza arigelica, coa munque sia l'accolse in sua Cala, gli secre dal re un' appartamento, esi esibi di scevirla in quello che di più gli fosse possibile; di modo che con Lei reltò due giorni senza andar nelta Corte trovandosi la Regina in Hamtoncourt), & egli appunto-quel giorno in Londra; & il Conte afpetto quei due giorni per dar tenzipo alla Trusches de thodillaris, et velliris per condurla poi egli moderno nell' udienza:

In quello mentre venne advilana del tutto adulcir Elifabena, e come era allas louospolus alla d'inghil-passione de gelosie, anche nelle colo dove min toscava le Abidindo del fente, mon mancondi questa volra di riempitene di molto il capot che però coli ingelosita mandò lo Smith dal Conte, per fargli introdure che in quel punto istesso dovelis levarii quello Doma: d. Odla'; & wille Melle Smidu comande a dide: Mila fleffatta futi parte; clieveftova moltostemidalizzata che dopre havere Esta scritto in una Eierrera imirizzam al Tuo Marito il contenuto delle sue intentioni che fi facesse esta lecito d' entrare nel luo Regno, lenza farle prima intendere le fosse di suo piacere che intraprehdefle un tal viaggio ; e come haves molte mi-

PARTE II: LIBRO I. fere à prendere con quei che rano sotto posti 1584al Bando Imperiale, per quelto la pregava di ritirarli al più tolto fuori de' suoi Stati. gliono che la Regina fosse à ciò mossa da tre raggioni, la prima perche in fatti havea preso à gran sondalo nolla sua testa d'un tal maritaggio d'haver l'uno abbandonato il suo Arcivescovado, e l'alera un Chiostro per maritarfi infieme precipitofamente, l'altra raggione fürquella dello rilparmio, conoscendo Elisabettache timado nella sua Corre un tal Marima de una gal Moglie, conveniva mantenerlicon qualche decoro, a per conleguenza con molta-spelaju & in fatti si lasciò dire Elisabetde un brinon voleva Mignage nella fua Corte; ebenmocrodo cha quelso articolo fu il principale, oiper estat soli parrata al risparmio. Finalmente fraggiuses la gelossa verso il Cousegetrowanda chie questo are confo con troppopercipition riceverla in Calax temendo che havelle concepito grande inclinatione delle Asobellate; informate già, che folleso, grapdel Commoque la prele que kon affare coff à carrier schemon velle years il Continuintine che da Fruschen parià, lenza pour, quasi haver la sodistattione di veder Londra Questo è vero che la Regina ordinà allo Smith d'accompagnatia, elervirla fino all' imbarco, che la spelatte, . & in oltre che gli tacesse un pickose da lun panse di millo fcudi. E quan-

116 VITA DI ELISABETTA,

13584- to questo envenimento affligesse il Marito che l'aspettava nell'Haga può ogni uno crederlo: S'andavano in questo mentre molto inadel Rèdi grendo le cofe di Francia, tra li Signori della Navarra Lega Catolica, & il Rè Henrico di Navarra che sosteneva il partito degli Ugononi, che s'andavano rinforzando ogni giorno più. Il Navarra: veniva molestato gravemente, non solo dagli altri Capi Ugonotti, della parte di dentro, ma dagli altri Prencipi Protestanti di fuoii: a voler decidere li lite con una manifesta guerra, e con la Spada sfodrata in mano tagliar le radici all' Albero della Lega che giornalmente creferva, è che faceva in fatti grande ombra agli Ugonotti. Non mancava Henrico ne di cuore, ne d'inclinattione alla Guerra; anzi kientiva troppo muover le manialle Armi; però veniva ritenuto da certe massime di stato, che l'obligavano à pigliar gravi mifure, si vedeva egli amato dal Rè

sturbi della Guerra, e non potendosi questa fare clie à Lui dagti Ugonotti, già ch'egli era il Capo principale della Lega, e che nel suo Regno conveniva farsi la guerra, non poteva risoluessi, per non stimario suo interesse di dechiararsi così aperto nemico d'un tanto

Henrico III. di cui ne teneva intrinsecamente il cuore, e come questo non inclinava a di-

Rècosi amico, e d'ingolfare in una guerra che non poteva riulcie che funestissima un PARTE II. LIBRO I. 117
Regno, del quale ne espettava l'heredità da un 1584giorno all'altro, non ostante le leggi alle quali la lega haveva obligato il Rè di sotto scrivere, che nissun Prencipe Heretica potesse pretendere quella Corona.

Da queste apprensioni, sia da queste mas- Toccansime mosso il Navarra andava destreggiando te Elisaverlo quei che lo spronavano alla guerra; e, prestava volontieri le oreșchi a quei tanti trattati d'accommodamento agli affari di Religione che gli venivano fatti dalla parte della Lega, non già che quelta confervalle una fincera volontà per la pace, ma per poterlo conquesta deludere, & assopirgli i suoi spiriti, per rendersi poi più potente. Ma quello che più riteneva Henrico a non volere una guerra manifesta era il poco zelo a de dubbiolo risoluttioni della Regina Elisabera, che in conformità del proverbio, voleva filar con due Conocchie, e pescare in uno stesso tempo in due Mari. Et in fatti stimava molto l'amicitia del Rè Henrico III. e de' Signori di Guila, principali fautori della Lega, che conolcendola molto potente, p ben softenuta dalla Spagna e di Roma, non credeva suo interesse il disgustarla: contutto ciò dava buone speranzo, e prometteva molto agli Ugo. notti, & è certo che haurebbe voluto accesa la guerra in Francia, ma non voleva impegnarii li à lostenerla con le sue torze; di modo che non

118 VITA DI ELISABETTA.

buona fede dalla parte di questa Regina, generosa nelle parole, e nelle promesse, mà ben scarsa nell'esecutioni, e nelle sossistena ze, & essendo questa questa che poteva, e che doveva il più fare contro le Lega, si maneggiò egli con cautela, per non esser poi solo nel ballo.

Si procura una Lega di Prote-Canti.

Questa Lega di Francia facea anche strepito di fuori, trà li Prencipi Proteffantich erano il Rè Giacomo di Scotta, il Rè di Darrimarca, il Conte Palatino, ili Duthi di Saffori nia, di Pomerania, e di Wirtemberg, ili Landgravio d'Hailla, il Duca Calimiro, ip Marchele di Brandeburgo, li Cantoni Saizzeri detti Evangelici, e gli Stati d'Holanda indi Zelanda, e di qualche altra Provincia de Confederati; etutte quelte Potenze apprendevano, etemevano, che quella Lega non havesse il solo oggetto d'abbattere gli Ugo: noni in Francia, ma che fosse per risolventi ini una Crociata di Catolici contro tutti i Protesi stanti, e per questo andavano pigliando te. loro milure, premendo non folo il Rè Menri co di Navarra (che più di tatti lo premeva # Prencipe di Conde') ad una buona, e ferma guerra per abbattere da buon'hora tal Lega; mà di più da tutti s'erano spediti Ambalciatori alla Regina Elifabetta per incharla non fole à voler contribuiré alla caula comune ... mai in

PARTE II. LIBRO L in olero come quella ch'era la più interelata, 1584. e la più posenze che dovelle renderli Fautrice. Protetteiso, a capo primario ad un' Opera. cofi-niceffarja nella quale, frtrattava della falutedi tutti pellendo cola certa, che le li lasciava pigliar troppo piede quella Lega in Francia, diffratti gli Ugonotti di dentro, in breve si portarebbono le Armi contro agli altri: Protestanti di fuori: Si vide dunque obligata quella Regina di concorrere (le n'è toccato. clene toccherà ancera qualche cola di quelto particolare come di passaggio) a' sentimenti deglialezi, sied zed una Lega trà di loro per soccoure il Rè di Mayarra, ogni volta e quando che doportulle la necessità a pigsiar le Armi douter guerre munifesta di Religione, contro la Loga Camplica.

Contenuto il consenso della Regina, su sti contento, sche petril matteggio delle conventioe protemipet luittile Frantito, sosse molto à proposta di
suppositionemente di tutti la Città di Magdeborgo, deversenza strapito si portarono i
Plempositistici di tutti, compresi quelli del
Rèdi Navarra, e del Prencipe di Condè che
deveano fare la principal sigura: e qui vi si
diedefine al sutto si 15° di Decembre di questrata che
sece santo strepito in Francia, havendo per
questo dechiarato la Lega che Henrico di
Navarra, non meritava più luogo trà li Prencipi

120 VITA DI ELISABETTA.

2584 cipi del Sangue di Francia, già che teneva corrispondenza, e trattava leghe contro alla Corona con Prencipi stranjeri, e però doveva riputarli più tosto rubelle. In tanto Henrico vedendosi cosi rinforzato, e con lettere: caldissime di tutti i Confederati ( dubioso perè sempre della Regina Elisabetta) di volcilolostenere di forze sino all'ultimo soldo de' loro erari, trovandosi in Botgorne, publicò; una Protesta, Che fotto il buon piacere della, Maestà d'Henrico III. dechiarava egli di voler ritenere, & abbattere con la forza dell' Armi, la violenza del Baftono, che la Lega; baneva alzato soura il Capo, e Corona de sue: Maesta. Ch'egli non era altraprente neces de Catolici, havendoli sempre granjenute, a protetto ne' suoi Stati dalla publicali ante in port degli editti di pace. Che non prajandene ATI effere Heretico, come altri lo riputagiana anter: non effer la sua Religione condapnata daun le 3); gitimo Concilio, e ch'era apparecchiata a farre abgiuratione se potevano convincerlo ale esa erronea. Ch'era apparecchiato à rimettere à chi si dovevano le Città ch'egli teneva per sua sicurtà, subito che la Lega metterebbe in giù le Armi. Vi furono ancora altri Capi di pro-, testa che tratascio per brevità.

## HISTORIA

Della Vita & Attioni della Regina

# ELISABETTA.

### PARTE SECONDA, LIBRO SECONDO.

In questo si descrivono tutti i successi, con le memorie più particolari degli anni 1585. 1586. 1587. fine al fine.



Aveva fatto intendere la Ordine, Regina Enfabetta col mez- della zo d'Henrico Stanslei Conte sciancedi Darbi, suo Ambasciato- to adi re in Pariggi al Rè Henrico Henrico.

III. nel principio di questo anno, la sua rifoluttione di voler honorare il suo Ordine con la trasmessa della Sciarrettiera, ogni volta e quando che sua Maestà si risolvesse d'aggradirlo. Rapportato il tutto al suo Consiglio, vi su molto contrasto ne' voti; ma Henrico conchiuse con la sua decisione che trovandosi altri Catolici che haveano portato, e che portavano tale Ordine, non trovava egli difficoltà alcuna di riceverlo, e ne fece intendere al Darbi il suo sentimento. Già si vedeva Parte IL. queste

122 VITA DI ELISABETTA
1555 questo inselice Rèzidoteo in una dura servitú fotto al partito Guissano, che tanto è à dire Catolice, di modo che trovava suo, vansaggio di uninsi in buona e stretta amicitia con l'Inghilterra, maturando sin d'allora i mezi di levarsi un tal pesante giogo dat collo. Elisabetta che aspirava con ardore non meno grandea. lostenore Henrico contro à quella gran tirannia. con la quale l'opprimevano i Guisi con il Joro partito di Catolici, non si tosto intese la disposittione del Rènell' accettate tione del suo Ordine, che spedi il Collareal tuo Ambasciatore in Pariggi, acciò lo presentasse al Rè, con quella maggior pompa che gli fosse possibile. Non mancò il Darbi al suo dovere, e conferito con sua Maesta, e con i principali Officiali, Reggi per il giorno, hora, e modo della Iblennità, prego egli tutta la Mobiltà Inglele, della quale ne hà; sempre, abbon. dato Pariggi con il felito ufo di, viaggiares. apparecchiandoss ciascuno quanto più no, bilmente gli fu possibile. Apparecchiato, il tutto parti l'Ambasciatore, di, sua Casa con un Corteggio di 200. Cavalli, con fun. perbi Arnesi, montați da Cavalieni ben vestiti quattro à quattro, portando l'Am-

PARTE H. LIBRO II. bastintoro istesso il Collaro dentro un 13141 gran vafo d'argente o fia Cafeettina. Arrivator mel-Rieggio Balazzo, e feavalento vennovicevoto da modri Officiali, e Gennil-haomini di Cammera, oltre alle spalkero delle Guardle. Henrico si seco trovar federac nel fuo Trono col Reggio Manto, o Corons, & intenzià cui mentre i Mullei cantavano motetti postosi in ginoceltioni l'Ambasciatore gli gerro il Colthrenol Collo. Entrate poi il Rò in una Cammera (finito il fue complimento il Darbi fopra adum tardono che gli faceva la fina-Regina) le spogliarofi degli Abina Regulationnate e ripeliefi nel fuo Trome giuro con la spada sfodrata in mano innantali Ambalciatoro, o presto giutamento alla Regina, sopra à quello che porova portate il bene dell' Ordina Trated pui lua Macità à pranso l'Amba-Ministrocon una Reggia magnificenza, contracto il luo corteggio in molte tavolo divide, chi beveno il primo brindisi alla fanità della Regina Inglese, e poi successivamente del Rià

Gis li Signori di Guila, & altri Catoheiloro Puriggiani, havoano comincia- Lega contr to à l'Aportune il Rec, che nodrille pen-Lega.

F\_2 -

124 VETA DI ELISABETTA

sieri favoreveli agli Ugonotti, e che s'andasse rinforzando con l'adulare la loro fattione per abbattere il partito de Catolici, onde nel yeder poi quella Ceremonia, e come andava dicendo il Duca di Guisa la scandalosa Scena d'una Comedia berevicale. non si messe più indubbio il sospetto, dandoli à credere che questo Collere publico, serviva a rannodare la sua sede segneta con Elisabetta, ma li Catolici più disinteresati dicevano, Ch'Elisabetta non contenta de rappresentar Comedie in Londra, ne voleva rappresentare anche in Pariggi. In somma questo fù un' incentivo, per render più forte, e più numerosa di partiggiani la Lega Catolica, spacciando il Rè per heretico, ed'inclinattione portata à sostenere gli Ugonotti, e però era nicessario di mantener la Religione Catolica, contro a? disegni degli Heretici. Il Rè di Navarra, & il Prencipe di Condè Capi degli Ugonotti accortifi del bisbiglio, e delle trame che i Guisiani, andavano ordendo con i Catolici contro di loro stimarono, per non esser sorpresi, che sosse del loro doveredi formare una contro mina. vero una controlega di Protestanti alla Lega de Carolici. St à questo fine il PrenPARTE II. LIBRO II.

Prencipe specifi il Gambò suo Segretario 1535. alla Regina Elisabetta con le dovute infiruttioni, etrovatali dispostissima que-Ra vennero invitari tutti i Protestanti ad una Lega difensiva contro tutto à quello che potrebbe farsi contro di loro. Il Signor di Pardailland servì d'Ambasciatore dagli uni agli altri, essendo restata conchiusa tal confederattione in Londra prima, cioè. Che tutti concorrerebbonò alla difela degli Ugonotti di Francia, come cola nicestaria alla loro conservattione; & à cuesto fine terrebboho all' erra un buon corpo d'Armata. Per primo la Regina Elisabetta 8000 Fanti, e 4000 Cavalli; Pelettor Palatino 5000. Reitri, e 4000. Sulzieri; li due Duchi Cafimiro, e di Pomerania ciascuno 4000. Fanti: il Landgravio d'Hassia 2500. Fanti : il Duca di Wirtemberg 2000. li quattro Cantoni Stipzeri Protestanti 5000 Fanti della lo-Nattione: gli Scozzesi 2000, della lor Cente, & il Rè di Navarra col Prencipe di Condè, & altri Capi s'offrirono di mettersi in Campagna, con 25000. Fanti, e 5000. Cavalli. Di modo che conchiusero d'havere un' Esercito in ogni caso di bilogno di più di 68, mila Soldati; e con

226 VITA DI ELISABEITTA'

le quali forze s'andavano milantando di dar le Leggialla Francia, di scacciar gli Spagnoli, da' Parli basi, e di sistebilitte l'Imperadorene' suoi antichi Stati d'Italia usurpati da' Papi. Ma come alsolito idelle Leghe di motte teste, tutto siani nelle conditioni, pretentieni, mosta in una tempo istesso. Questa è quella Lega della quale già se n'è parlamenti altro Libro.

Apprenfione degli Holandefi, e rifolutione.

La risposta della Regina haveva della molto da pensare agli Steti, dandos à confiderare ch'essendo naturalmente gli Inglefi ficriche il laroggiago falle per vint cire più insappartabile di quello degli Spagnoli, ande Tarebbe Aleso meglio di fottomettersi a Francesi, per house Phumore più trattabile, e più humano, Altri dissero ch'essendo gli Ingles più conforminal numero maggiore in quelle taccala Religione con laro che vi una da Sparare migliore dolcerza, a perova che quelta confiderancionessonelle un grande effecto negli animi dimutti, ma forfo mon difficoltà abemutò in favois ad ogni innens dispositione, sepra à quello chiera par succedence al Rappo de publifabenta offendovigrandiapparonae, che falle per caderetal Companiel potose della diceina di.

PARTE H. LIBRO II. Scotia, ch'era prigioniera, e che haurebbe postiro rimerrerla di nuovo agli Spaguon, echeperd da quelta parte vi sia poco da sperare, e molto da temere, deveche titto di constatio da quella di Proncia poco che tenicie e molto da spe-The garded opo la morre d'Henrico III. HEELE Coronadovoa cadere ful Capo del Bie di Nuvaria, chera Calvinista, e che monthica Chimithi. Quello sentimento ventre da voti maggiori, e nel purko inchi mati 12. Deputati per and the Francia, a far trattato per rimetterni del tulito à quella Corona.

Dal Rèfurono con ogni humanità atwid; sia in quanto al fatro li prego di Real voltit alpettait il Signor Henrico Stan-Try, Gohre di Darbi che veniva Amba- prote scientere della Regina in quella Corre. di sian . Quelto Ambalciatore ch'era Prencipe del langue R'esle dopo la prima udienza, raccomando caldamente al Règli interel-H degli Statidelle Provincie unite, dalla parte della Regina fua Signora, col rapprefentalgli quanto grandi fossiro gli inferetti d'impedire con potenti soccorsi the quelle Provincie non cadano di nuovo nelle mani degli Spagnoli. Rispose il

#### 128 VITA DI ELISABETTA

Rè Henrico, che conoscea benissimo questa massima, ma che pregava il Signor Ambasciatore di considerare in quale stato erano gli affari della sua Corona, oppressa dalla Lega, e dagli Spagnoli che la proteggevano, di modo che gli era impossibile di potere abbracciare la protettione di quelle Provincie, poiche abbracciandola non poteva mantenerla, onde pregava, esso Signore Ambasciatore di voler pregare da sua parte la Regina, di non abbandonare dette Provincie, ma riceverle sotto alla sua protettione, con la quale restarebbono sicure d'ogni qualunque oppressione.

bi proone la coretsone, e fi accet Ditutto se ne scrisse alla Regina & agli Stati, e così venne ordine agli Deputati di passare in Londra per trattare con quella Regina, e vi passarono con lo stelli so Ambasciatore Darbi; e con settere calli dissime del Rè Henrico; e così arrivatta & csposto il desiderio degli Stati, stati abbracciare tal protettione da buon schioli e così se l'imaginarono tutti nel vedere gli honori grandi che volle esse il partecipale ro à Deputati, havendo dato gli ordisi al Maestro di Ceremonie di farli ricevese

PARTE II. LIBRO II. 129
li fteffi honori come fi foloso fore de

con gli stessi honori come si soleva fare de' 1;15 Prencipi Soprani, non ostante lo strepito grande dell' Ambascistor del Rè Filippo. Di subito si cominciarono i Negotiati, ma si videro sorgere alle prime proposte, strane diversità di sentimenti; rappresentando alcuni Consiglieri, quanto pericoloso, e stipendioso sosse il tirarsi una tal guerra sul dosso, contro un Rè cosi potente, che conveniva maturar bequello eraper farsi, poiche non era tempo il pentirsi. Con tutto ció vedendosi disposta la Regina, si cade con la pluralità de' voti, che l'Inghilterra era assai sorte per relistere alla Spagna, che si trovava immersa in tante altre guerre, e con i suoi Stati cosi distanti, e dispersi, e trà quella diversità di Nattioni sotto ad un fol dominio, non potevano aspettarsi che delle ribellioni, che non era più tempo d'andar colorendo le ragioni che havea quel Regno di abbracciare la protettione de Paesi bassi, e che alla suelata dovevasi passarea quella impresa, con buone proviggioni, e militie, e render come proprio, eparticolare, l'interesse degli Stati ch'era comune anche a' Francesi.

Datosi aviso agli Stati, e venuta la Ple-

140 VITA DI ELISABETTA

Trattato delle Regina, e gli Stati.

nipotenza agli Ambalciatori di tare il Trattato, che venne conchimo li 10. Agosto nella Città di Londra; in virtù del quales'obligò la Regina d'impiegare tutte le sue torze per torne quelle Provincie dal dominio degli Spagnoli, e renderli liberi fotto alla sus pronettione; & all' incontro gli Stati s'abligatono di rimattene a' Governatori che ordinarà la Reginasei buone Fortezze, etrà quelle Fleffinga, e Briela. Quetto trattato fú di-Resoin 30. Articoli, con condittioni diversi dall' una, cl'altraparte, ma la vora softanza, fù compresa nelle sudette parole: alla memoria del di cui trattato vonmero conjute alcune Medaghe con queste parole da una parte, Luctor, et E-MERGO, e dall' altra Auctore Deo. FAVENTE REGINA. Questo medesimo giorno cominciò la Regina à dare gli ordini nicessari inconformità di quello portava il Trattato, e per primo spedì nelle Provincie d'Holanda, e di Zelanda consoco, scelti Soldati il Colonnello Giovanni Notteis, Capitano d'alto grido, acciò pigliasse posesso delle Fortezze che se gli dovevano rimettere, e vi stabiliste le dowere Guarniggioni; eli 15 poidel mele iftc£.

PARTE II. LIBRO II. istelle, dechiard fus Luoyonenence gos una merale, e Gevernatore de Pholi bulli in fuo nome, il Conte Roberto Duclei, Conte de Leicestre, suo Favoriro, con l'ordine d'apparecchiarli, e d'ordinar la levatadi 12000. Soldati per condur feco in Holanda.

 Con quello fi venne à dechiarare munis. fostamente la guerra con la Spagon, e si Accuse, diedero gli ordini, per la nitrata degli eptote-Ambalciatori. Gli Spagnoli fecero gran- Regina.; diffimo strepito, havendo publicato una Scrittura in Lingua Italiana intra dal Sou gretario del Famele, l'ingratitudine feundaloli a' Burburi lleffi della Reginu Vertoit Re Catolico, de cul glistra la faivice invitanci tempo della Regina Maria Aus forelle, not tempo ch'eta statu convenightima etidanima alla morte, de incontracambio diche haveva per primo procurate al corrempere al cune persone, portorrest vite al Duca di Parate fuo Governatore in Fiandra, e finalmente have-- W fatte Erattato con l'Avoi Rubelli constok Spagna. Rispose a quelle accuse he Reginación l'acculate il Governo tiranmice dogli spagnoli; che non potetti portare The located of a periodic no face State. Che pre-

1985. ma di venire à quella necessità di pigliar la protettione delle Provincie unite baveva fatto per più anni l'ultimo sforzo de' suoi offici, per obligare gli Spagnoli à date agu Stati quaiche paoe bonorevole senza mai voler prestare le erecchie alle sue stanze. Chesi trovava obligata di pigliar nelle fua protettione gli Stati per tre ragioni ; la prima acciò quei Popoli potessero ottenere la loro libertà, e li loro privileggi, perche la tirannia verso questi non poteva che pregindicare gli suoi Stati per la vicinanza. In secondo luogo per assicurarsi con questo mezzo dell'invasione de suos nemici potenti ne' confini ; & in terzo per mantenere il traffico & il comercio libero tra l'una e l'altra Nattsone. In oltre si negava d'haver mai ricevuto sentenza di morte, nè mai si era dubitato della sua sedeltà. Ma queste due ultime ragioni erano deboli, e senza alcun fondamento, poiche era vero, anzi verissimo, che Filippo II. gli havea salvato la vita, e che l'intentione della Regina Maria, e del Gardinet era di farla morire.

Fra Felice Peretti, dell' Ordine Conventuale, Cardinale Montalto, era stato ventuale, Cardinale Montalto, era stato ventuale Pontesice li 24 d'Aprile, con il nome di Sisto V. La Regina Elisabetta, che stimava molto l'articolo delle natura del

Papa

PARTE II. LIBRO II. Papa a' suoi interessi, durante la Sede 1585. yacante, haveva dato gli ordini acciò fofseavisata con ogni diligenza di quello che tra gli Cardinali riuscisse Papa; posche in fatti amava Gregorio, nel Vaticano, per effer Papa d'humor tranquillo, nemico d'intrighi, & odiofo à cercar gerbugli con le guerre; onde soleva dire a' suoi Confidenti durante, la Sede vacante, mi farebbe à caro d'intender nuova, che fia st ato fatto un Papa dell' humor del defunto Gregorio, perche mi terrebbe molte gelofie dalla testa, dove al contrario mil'augumentarebbe, qualche Papa eapriceioso e fautubios. Et haveva raggione poiche in fatti un Papa di gran zelo e d'animo guerriere, e fopra tutto d'inclinattione Spagnola, haurebbe possuto sconvolgere di molto il riposo dell' Inghiltenra, nello stato come erano le cole in tal tempo con la Spagna.

Dell' electione di questo Papa ne ricevè l'aviso Elisabetta li dieci di Maggio, matione ma confulamente fenza altra particolarità date ad di questa sola, rispetto alla fretta con la Elisquale il Corriere era partito per portarne toccane la nuova in Pariggi, Che al Papato era flato Sifte. chiamato il Cardinal Montako, che prese il nome di Sisto V. e che haves cominciato a dare in-

. 1888. And di rinference altre di quad chimi. Lie 26. -pen debbe reife più fteli, sche gli secono sipore, le manviglie, e ti prodigi che mil econsinoiavano à condecem nella perfona zhidetto Papa, e che quanto più shamile, demplice signerante, e sciocco si foce coinoscere essendo Curdinale, tando più ráció, rigorofio estamidabile, ráctiva horadivences Papi, except a tusto deun tigore occession, non volendo intender parlare di gratie, ma di Porche, e manmaic, è moltrava chiaramento di voler sels del luo neme caeri cremellero. Nel puntpikesorice veil Ritruce di queste -Papa in immogration with the control income in the control in the verlo armairato Blilabetra diffe a oreder -coppersi, and was to totally perfundends the facilities renferre poco amico degli Spregnetti

Rifolutione di mandased Easte in

hamarina à beton' horati tenne nombe glio, per veder le vi crano antiere despos serirpiglimet, resquale circonspetitorie la devera hamese serie un Pontelios di tate humore, che laurebbe politico ferina movere terri Prencipi Catolici, per fila re una Legacon la Spagna, contro l'Ina giulserra, il Corne d'Ellan fece venire il Grundo Care Catolico, ma che fi coma fallava obtigne della vittali Ellan Que-

**sto** 

PARTE IL LIBRO II. La Cavaliere non faceva che arrivare del And viaggio di Roma, dove s'emformato fei anni , e due con licenza esprella della Regina, dopo la publicatrione dell' Editto contro i Carolici, & in fatti non. enano più che foi moli ch'era di ritorno, e zal licenza gliera kata concella col fanore dell' Effex. Nel Configlio confirme quello chegià have detto al Conce, cioè che havea conolissito moko in particulare il Cardinal Montalto, e ron Lui s'era confessito più volte, opiù value discorsontungo degli afterid'Inghilterra, ma nonnotava compeondere che fosse trancnora voniva descritto fasso. Papa, poiche l'haves troyato lemplicissimo, d'una vita enpunto monacele. In oltet conoleca più in particolare Alessadre Peretti, Nipone del dètro Cardinale, al quale bavea doto alcune volce da pranso nelle franze dove egli alloggiava. Piacque questo rencontre al Consiglio, e venue stimato merzo afficace de peters sesprise gli andamenti. del Papa, tanto più che si potova mettere agnifiede nel Carre, per affer cos oblic geto all? Hiller, & il quale haveva ognipotere soure la spinita del Caraliere. Venne dangue dalla Regina provido de buon

buone lettere di cambio, e d'un suo Ritratto con gemme di prezzo all' intorno per presentarlo ad Alessandro Nipote di Sisto, che senza dubbio sarebbe Cardinale; se pure lo trovava disposto à riceverlo: con ordini senza risparmio di spesa nè di regali, di procurar d'insinuarsi di nuovo nella gratia del Peretti, e procurar di scoprire, quali sossero le inclinattioni di Sisto, quali i suoi disegni, e quali leapparenze di amicitia verso la Spagna.

Suo arnivo, e dispositione agli affati-

ll Cavaliere che si sarebbe sagrificato alle fiamme cento volte inservitio del Conte d'Essex, cosi gran Favorito della Regina, e che in oltre havendo quafi tutti i suoi Parenti Protestanti haurebbe volontieri abbracciato ogni qualunque opera per obligar la Regina; dalla quale ricevute le segrete commissioni, singendo che trovava di cosi gran gusto la stanza di Roma, che havea risoluto d'andare à passarvi ancora qualche anno, già che fiia Maestà gli permetteva la licenza. In somma parti li 25. di Maggio di Londra, con risolutione di pigliar le poste più brevi, ele pighò di tale sorte che la sera delli 18. Giugno arrivo in Roma, con due - Servidori, & appunto in quei giorni del-

PARTE IL LIBRO IL la creatione al Cardinalato del Peretti, 1585. Nipote del Papa, che passato à riverirlo e congratularii, venne da questo nuoro Cardinale che havea ricevuto il titolo istesso di Montalto che il zio haveva, ricevuto con ogni maggior legno d'affetto, e si esibì di condurlo all' udienza di sua Santità per baciargli il piede, ch'era appunto quello che andava cercando il Carre an cor che s'andava dubitando che cambiato cosi straordinariamente di naturale, ed'humore questo Ponsefice, non fosse quasi per riccordarsi più di Lui; ma però Bilognava tentar fortuna, altramente chi non arrischia, non fà robba, come suol direil proverbio degli Italiani : basta che accetté l'offro, e lo pregó di affignarli un

In tanto tirò otrimo augurio, de' suoi vede negotiati il Carre, o sia della sua funtio una Cene di spia del successo del giorno, delli 24 remonia dello stesso Mese festa di San Pietro, nel ensa quale presentatosi l'Ambascipropudi sopa gna Mendozza, per pagare il tributo della Regno di Napoli alla sede Apostolica, con la solita Ghinea, siero, e quasi sdegnato rispose sisto al suo complimento, che non eracosi science di voler cambiare un Regno, con

una

-128 VITA DE EUSARETTA

ses uma Bestin, mache il Rè Filippo farabbe bane Migumdar haiBestia per Lui, e di mandargis dechiovi del Regno, da che tità il Carre ctoonifelto arguinenco che quello diapa faità . petr rienfeine: piacie deni miliendo alla Sitagaa : tiè mandó di derme avifoi afacorde. Ligo. il Caldinal Montalto introduste il . Garre al bacio del ipiede, she versumence inovanu stilovi lou dichi a diogramana a na -Americante indesire de la Papa, . dayui nemme moroico e on orbidi florationida stadila Gaumadon négrote, panoncembrandoficeraviglidamente di morte partico-. Arità fimo à dirghi, vi viandano binifimo -Signar Carcellered Intervenent of the pite ofte, od: dibuder coldigente the hope livere, and bilene ende lanche Line voi altrebara da prantis, e pei mivolto al Cardinal Nipote gli diste, ou-Adoptie l'Signor Committee, et definate 2011 : voi. Neaturolegus in quella prima udicaza, ac vicisodelle fanza fi cracume acil' Armisemon room i Coverginal di Missississe, sand to surrecible & dilien attempted only mel Gabinetico fegreso q examinato que à pranforcol Cardinale, questogli diffe the Sua Santità la vedrebbe volentieri tal volta all'udienza, per chicoppere con Livi lopro gli affani d'imphiltores. Di più il Che dinale **\***.'

PARITE M. LIBRO N. dinales informò chitramente che vosrif- 44. pondenze havera são Cavaliere nella Corte, e di qual familiarità appuello da Regina, & havendogli dopto, shiera Aremo amico, macaminifimo del Corte dEffex, gran Favoriso della Region,

fenti piacore. Gide cradubitatoril Papa nell'intender Carre di del faro Nipere prima, quel vedes poi Al movo Cavalier Carro ritornato in Rreme, & all' udi-pendo benifippo quinto grando folical sigore degli Editti compo i Capolici, e quanto pericolalo il loggiarramen sal Gisni , chealdicuro haveva nicevuto qualche commissione logretaris friance le attionis di elle Ponnotice, edi quella Come, diputa egli afferi galitici con la Spegne, e ben Ausgidipigliado come Spione laves milahuso d'accomenzacio sperando di Icavar da Lui quolicino gli andamani della Corec d'A liberte e di farlo farnir di Aromonto a' lisoi difigni. Impationie dusque di der principie all Electrians disputti, fomerchiamancapprellodife il Cambine in empa à disegnation & in mandionen affai s, cles pale in égonomis gui make este, e posticolarmente del naturale, & hamore d'Elifaberta, c.dcl (no garbo, e maniere

di

2525. di parlare; il Carregliene fece la descrittione, e poi cavato il Ritratto che havea ricevuto dalla Regina glielo fece vedere, che l'ammird' per un pezzetto comgran piacere, e poi nel restituirlo disse Questa Regina nacque fortunata, e governa con fortuna, nè altro mancarebbe, che di marstarci insume per far nascere un' Alessandro nel mondo. Ammirò il Carre tal familiarità, e conobbe che Sisto, non farà per riuscire odiofo al nome d'Elifabetra.

Continuò poi il Papa à fargli ultri que-Altra fati, etrà gli altri come se la passava con ghi più par Spagneli, poiche questi erano li Vo Luicolate. Spagneli, poiche questi erano li Vo Luicolate. CRES CRLI del Mondo mitto, presendendo di sermontare ogni uno, e di volar sopra gli al-Mel continuar poi gli tenne questo -altto raggionamento. Credo che questa vo-.ftra Regina sia molto perplessa ne suoi pensieri, poiche le massime del suo Regno, e della sua Corona vogliono che foccorra gli Holandefroon celerisid , econ forze grandi , e dell'alira parte mis. wado imaginando che il weder cost formidabile il Rè Filippo, le da troppo grande apprensione; obe gli terrà in freno la risolattione: ma se lo teme hora senza dubbio lo temera molto più, quando haura debbellato quei Popoli, & nggiuntemaggior vigore alla sua Menarchia, & al

PARTE M. LIBRO II.

ficuroche bifogna che in breve cadino quelle Pre- 1585. Vincie sotto al primo gioro Spagnelo, non tro-Vandesi che la sola protettione d'Inghilterra che possa salvaria, che al sicuro non l'hauranno. perche la Regina benche ciuta di forme grandi , 🤕 Signora d'un Regno con taute forza, timerofa di quel nome di formidabile che si dà al Rè Filippo chinderà gli acchi alle sue massime, a quando bilippo sarà padrene di tutti i Paesi Basfis allora cantaremo il Requiseat in pace all' log histerra.

Da questo discorso conobbe il Carre, Si avisa cheil Pontefice conscio, ò che lo sospet-la Regitaffe ch'egli fosse per darne aviso ad Elise na. beun, glielo rappresentó in quella maniera, potendoli chiaramente canoscere ch'era il dilegno di Sisto d'incitar la Regina alla protettione degli Stati d'Holanda, come bayes ricevuto ordine di scoprir lecofe, e disponerle potendo, e senza alcua, risparmio di spese, ne dasse aviso; spedi il giorno seguente cioè li 4. Luglio un Cornere alla Regina, con lettere in cifra, secondo à quello era con venuto cel Cante d'Essex dando reguaglio di quanto cra passato nella sua buopa ricettione del Casdinal Nipote, edel Papa istesso, & la natura del discorto con turte le precise parole

#### THE VIEW DE ELISABLE FER

I 1985. le quante più gli fi polibile. Ricevette Elifabenta dal Lascora a fontifuscidore nel petto unverme dispprentione dalle parec di Rtome, poithein fatti la voco die conrevadi questo Papa cofi torribile gli tenevallanimo-del tutto fospelo a quollo far fr dovelle, Tal Corriero arrivo lizz. East glio, driligiorno loguento vennero lotto le Lettere del Carre nel Configlio fegre. to, de unicamente conchiuforo, liamo licuri da quella parte, di modo che si cozdhitte dinon metter più in dubbie, në in pillings dilacione, laliflenza, chipio rorrienede Pasis buille, & a quelto fine fusciate l'ordine a Beputant de pravederis al più teste della Plumpetenza; si ditidi in oltre avise alla Prancia, e venuta de nifolite da-quella Come, e-quella dalle parte degli Stati, fi conchittibil trattato, della maniera che già l'è accennato: 40000

Ritratto del Papa mandato ad Elifabetsa.

Petternande in Roma (dige con la misipenna) di Cavallor Carre il giorno fici guento alle udienza-che lievoa ricevutodis Papa se portò dal Cardinale Montale 1873 che puro lo trattenno (fievondo spedito i Rorrisso depo estatte conferenza i in ragionamento de tal natura, o sessio dubbio d'ordino del Papa ellesto, o por-

fct-

PARTE, El. LIBRO. II. 1992.
Fettional Approximation of confeculty in the continue of the conti

le presentame de l'Back balls du facili dalle Inghilterra, Abighndoh à concent plà Arrive chilebelis apanipolanmente Pale factorio che fita Sprittic haveva concepito none professie filme della Riceina Biffibeste della descrizione in paiodele fue, l'antimanadelinamenturale , odel (no Govern nach oglich havova fano con tanen eloquenzua hebbodearo di vedere ik fao Ritriet o come a ricario a ristimo, diffe, mi ficminimall Carrenolmomento i feelle imtode delladas francola gliolo con ligno, com unb perticoles sipplicacasus Signoria No biliriliminidiziolonio appradire; it Gardi melaffacequalcha picciola ripulfa, marfimalenenta languració coliding li voglio dunque chamifacaimen uncambio , visi mi dirett qué to delle Marine della rei der quello del Triso zzia, peofizma qualinche vipiniend, onolipulatenthelidesliteneliaoidebinene, o mi tarnam in bassa, passo il Ritratto del RAMEREI CH Susmo fao. 210, finaltato inone con Dismantiall'intorne, chiufe in una caldattina d'avolio, nobilmento la western del selfense de 2000 Scuide Rou menia (valevaun pooo più quello dellai Rogina): and darglisle gir dille, pigliate

158 . e conservatelo bene, perche è degno d'una Rageme; quali che gli volesse far conoscere che doveva mandarlo ad Elifabetta; ch'era quell'articolo appunto che desiderava il Cavaliere con maggior passione, sicure che la Regina l'haurebbe trovato di sommo gusto, egià si disponeva à mandargliene uno in oglio, ma havendo ricevuto questo, senza perdita di tempo lo trasmelle con lo stesso Corriere; e l'accompagnò con l'espressioni che il Cardinal gli haveva fatto conoscere, nel fargliene presente; e nel tempo istesso mandò ancora con lostello Corrière fino à 12. medaglied'oro, pure con l'effiggie dello stesso Papa, per esser presentate secondo al buon piacere di sua Maestà, accompagnate da queste parole, ob'era un Papa che mestrava di voler far poco male all'Ingbitterra.

Come lo ricevelle. Questo Ritratto venne rimesso nelle mani della Regina da quelle del Conte d'Essex, & appena vi gettó l'occhio di sopra che si lascio dire in Italiano. In questa maniera mi piace di veder l'essegie del Papa, non già con quella Coronaccia d'un piede d'altezza in testa. Lo riguardo qualche spatio di tempo con piacere, e discorse col Carre sopra a' tratti del volto, e poi sorridendo disse,

PARTE II. LIBRO II. A Conte, se si facesse tagliar la barba la sposarei 15.5. per contentare il suo humore che vorrebbe che facessimo nascere inseme un' Alessandro net mondo. Rispose il Conte, come l'abito non fà il Monaco, cosi la Barba non fà il Romito. Soggiunse la Regina, Perche sposare un gran Prete, & una gran Barba son due mali, e non vorrei errare che in un folo. Replicò il Conte, se ad altro non tiene le mozze son fatte. Si trattennero in altri piacevoli morri fopra lo stesso sogetto, e poi conchiuse, comféssoche il Ritratto mi aggradisce , ma molto più m'innamora quella voce che corre di quel suo maraviglisso principio di gran Governo, e più, quella sua buona inclinatione verso di me, ancurche Papa, & al sieuro che s'agli fosse solo Prencipe Secolare, non vorrei altro marito che Lat, e lo sposarei con amore, e con piacere, e potrebbe esser la fortuna dell' Europa. Rispose à questo il Conte, ma li Prencipi si maritano per haver figliveli, el'età dell' una, e dell' akto troppo awanzata, renderebbe debole la carne alla generattione. Replicò con tuono ridente, ma però vivo Elisabetta, Signor Conte la carne non è mai debole, quando il cuore

La ragione del Conte, (benche da scherzoliragionamenti) non era così ben Parte II. G fon-

è buono.

retti . e

fondata, poiche Sisto non giungeva che Domen- all'età di 64. anni, & Elisabetta di 53, di dail Ri-modo che un' Huomo robulto, e forte in una età simile, con una donna frescadel Car dinal Pc- sana, & amica delle vanità seminili, variccordi levano altre tanto che quei che si maritaal Carre. vano di 50. e di 40. de' quali se ne trovano molti esempi. In somma non contenta Elilabetta d'havere il Ritratto del Papar scrisse at Cavaliere Carre, di farglisenora anche quello del Cardinale Aleffandro Peratti, Nipote del Papa, poiche gli piace, va quel nome di Alessandro, e non poca irapportich'egliglihavea fatto, della tua, buonad spositione verso di Lei, di moda che voleva vedere dal garbo della sua effigie, quel che di più potesse osservarsi di verisimile all'attioni; e che sal ritratto basta che se gli mandasse, o vero ben scolpito in Rame,o pure in tola, non potondofi havere in altra maniera. Di più gli venneordinato, di volere impiegare tutta la sua destrezza, con la maggior Vigilanza, e prudenza per confervare, e florgare questa buone dispositione che si trovava nel Papa e nel Cardinal suo Nipote: & incitare quanto più fosse possibile qualche buon suoco di divisione trà quelle Cor-

PARTE II. LIBRO II. 147 Corte, e la Spagna, ma il tutto bisogna- 1781. va farli con gran precautione, acciò non pervenisse la notitia agli Spagnoli, poiche porrebbono guaffare il tutto; e per afficurar meglio le sue pratiche in Roma, e fopra tumo nella Corte del Cardinale, convenive fingere d'essere nelle disgratie della lea Regins, & in fatti da questa con ordine publico in stamps venne il Carre richiammonol Regno, altramente non essendo di ritorno tra tre mesi sarebbe dechirrato bandito, & ifuoi beni confiscati, e coli fuccelle nell'apparenze, dando celi ad intendered amar meglio il bando, che di ritornire nel Regno per vedere con i suoi propri occhi molesture i poveni

Ditutto questo ne pesso concerto cal Cardinale Peretti, da cui venne rappor- Quale tato il tutto al Pontrice fuo Zio, che ap- firoprovè molto l'inventione, e ne discorse egli col Carre, che voleva vedere una volta fosse. la Settimena, fingendo con l'Ambalciator di Spagna, che compativa molto le disgratie di questo povero Cavaliere, poiche pativa per non far breccia al zelo della Religione Catolica: mà la verità è ch'egli hebbe gran fortuna di dar nell' humo-G 2

Catolici.

sses, re del Papa, e di quello della Regina, poiche e questa e quello se lo persuadevano Huomo di buona fede, di gran probità, di gran segreto, e di gran destrezza ne' maneggi: & in fatti il Pontefice lo credeva di sommo vantaggio a' suoi disegni nella Corte d'Inghilterra; e lo stesso credeva Elisabetta de' suoi in quella del Papa; & è certo che l'una, e l'altro trovavano il loro conto; fervendo il Carre di gran stromento agli affari, poiche penetrava le viscere più recondite de' disegni di Sisto werso gli Spagnoli, e verso gli Inglesi, e di tutto ne dava parte alla Corte in Londra, & all' incontro veniva avisato di quanto s'andava disponendo in Londra dalla Regina, cioè più in particolare delle cose che s'andavano disponendo contro gli Spagnoli, o vero veriola Lega di Pariggi, che d'altro non si curava il buon Papa, desiderando che fosse indebolito il Rè Filippo, per poter meglio adempire i suoi disegni verso l'acquisto di Napoli.



Alano ingan-

Fà hora di mestieri sapere un' altro intrigo, in questo intrigo per cosi dire, poiche il Papa mostrava di fare grandissima stima di Monsignore Guglielmo Ala-No Inglese, Prelato odioso al nome di Elisabetta rispetto al suo gran zelo verso. il Rè Filippo, tirando questo da quello. gli avisi, e consigli dovuti per gli affari d'Inghilterra; & a questo fine gli haveva dato un Vescovado in Fiandra, per esser più vicino all' Inghilterra, escoprire i disegni di questa Corte, & in oltre ch'esfendo molto amato da' Catolici del Regno per il suo gran zelo, di procurar d'incalorirli contro la Regina, in favore degli interessi del Rè Filippo. In tanto havendo veduto l'Alano il Bando contro il Cavalier Carre conoscendolo in fatti per buon Catolico, non sapendo la magna. havendo inteso ch'era in Roma, fcrisse lettera esortatoria alla perseveran-- za, elo raccomandò caldamente al Pontefice, con lettera particolere, e forse che « si diede à ridere della semplicità dell' Alaono, e come questo havea gran concetto del Carre, spesso gli scriveva, sopra le buone apparenze che vi erano di veder ben tosto liberata l'Inghilterra dalla tirannia

PARTE II. LIBRO II. nia di Elisaberta sotto alla quale giaceva, e di quanto occorreva ne dava l'alcro avi fo alla Regina, & al Papa, nè altro co-

corre per adello fú que lo articolo.

Ma per quello spetta al particolare degli ordini che s'orano dati al Carre di non risparmiar saiga alcuna, nè spesa per suscitar discrepanze tra la Corte di Roma, e di Spagna, e per conservare il Papa nella sino. fua buena dispositione, & inclinatione, rispondeva spesso il Carre con Lettere di molta confolatione alla Regina afficurandola, che in quanto à questo sentiva dispiacere di non rendere alcun serviggio à sua Maest à tocounte questo particolare poiche il Pontesice Sisto benche savio, e prudente difficilmente poteva mascondero la poca inclinatione, de un certo abborrimento della Prepotenza del Rè Filippo, e del fiero organtio degli Spannoti, che seco partò pel Vaticano; 'nè vet la Rapione del suo vi aggio to Spagna essendo Frate, anzi al contrario, bavendo l'occaffione di conoscerti più da vicino impard moglio ad odiarli; e fin' bora più woke m'bà fatto intendere, nelle segrete conferenze che con Lui bò una volta la Settimana, che se non si portava pronto rimedio, in breve gli Magusti mettarebbono fetto si koro giogo il fagro, 👉 - I profano; continuando à dirmi, come se taeita.

la Regi-

1585. citamente mi dasse ordine di farlo sapere a vostra Maestà, che la ribellione de' Fiamenghi apriva una gran porta agli Inglesi per salvar l'Europa, protesto dunque che vostra Maesta non mi ba obligatione alcuna in questo particolare, per essere il Pontefice dispostissimo. Anzi bavendogli partecipato la conclusione del Trattato con gli Stati delle Provincie unite, e la risoluttione presasi da vostra Maest à dispedire suo Luogotenente Generale il Signor Conte di Leicestre con buone militie, senza rispondermi nulla con un risetto in bosca, fece conoscere d'haver sommo piacere; & il Signor Cardinal suo Nipote mi chiese poi il dopopranso, se il Conte di Leicestre era partito, e questo vuol dire, che il Papa è inpatiente dell' esecutione.

Circa poi a quel tanto che riguardava la domanda che la Regina gli fece del Ri-Rittatto tratto del Cardinale il Carre nè parló al Montal. Pontefice, come per maniera di discorso, cioè che havendo fatto capitare alla Regina il Ritratto di sua Santità l'haveva ricevuto con uno de' maggiori aggradimenti, e con sommo rispetto chiuso nello scrigno delle sue gemme, per haver la sodisfattione di vederlo allo spesso, aggiungendo che gli haveva dato in oltre commissione, di fargli tenere anche il Ri-

tratto

PARTE II. LIBRO II. tratto del Signor Cardinal Montalto, Ni- 1585 pote della Santità Vostra; rispose allora Sisto, sarebbe da desiderarsi per nostra consolattione, che il nostro Ritratto fosse capace di convertir la Regina, per poterci poi mandar l'originale del nostro Nipote, con la qualità di Legato a latere. Il giorno seguente andò dal Cardinale per tenergli lo stesso discorso, e rappresentargli (già il Cardinale ne havea parlato al Papa luo zio) la stima grande che faceva la Regina Elifabetta, del gran merito di sua Signoria Illustrissima, e si può. conoscere da ciò che con gran premure: gliene chiedeva il Ritratto, risposea questo il Cardinale, Bisogna dunque mandarglielo per contentarla, e di la ad otro giorni gliene rimesle uno nelle mani dipinto in fmalto, sopra una scatola d'oro piena di pretiosissime Essenze con un Diamante: di prezzo che serviva à chiuderla, & all' intorno vi era scritto, ALESSANDRO PE-RETTI Cardinal Montalto. Elisabetta: l'aggradi molto, & in contra cambio, mandò al Carre per fargliene dono, unai Erocetta d'oro, sopra un Calvario di Diamanti, & in oltre il suo Ritratto al Cavaliere in luogo dell'altro, che già haveas dato al Cardinale.

Ho



PARTE II. LIBRO II.

- Hora havendo inteso Elisabetta che già i suai Governatori spediti per pigliar po- conte sessa delle sei Fortezze havevano esen di Lei-cestre in guito i suoi ordini, e le Gurrniggioni Inglesi ben regolate di dentro, ordino al da. Cente di Leisostre di non ritardar più il suo viaggio, prese comiato con superba Cavalcara dalla Regina, passò per imbarcarsi nel Porto di Douvre, dove la Rogina: vi andò in persona per vederlo salir nel suo Vascello de' più superbi del Regno, La. Flotta era composta di 20. Navi di guerra; e 60. di transporto, che conducevano 10000. scelti Soldati, oltre 100. Venturieri, con Monittioni in grande abbondanza. La Corte del Conte non poteva: offer più Reale, poiche oltre a 10. Paggi,. 624. Staffieri con superbissima Livres, 6: 50. aleri Corteggiani di fervitio, haveva al fuo Corteggio 12. Titolati, 40. Nobili, un: Vescoro, o. Capellani, e 130, Guardie del Corpo a Cavallo, e 300. da piede, ben vestite, havendo voluto la Regina, che la comparsa di questo suo Lungorenente. Generale fosse più superba di quella del Duca d'Alanzone nel fuo tempo, Con: tutto ciò pareva che il Conte parille malcontente . . per la ragione che emando egli:

teneramente la fua moglie; fenzala qualde pareva cha non potesse spirare, havendo domandato licenza per condurla seco gli venne apertamente difeso dalla Regina, onde nel licentiarsi in Douvre si vide piangere come un fanciullo, nè altro lo consoló al qui co, che la speranza di mandarla à pigliare al più tosto, in breve dopo il suo arrivo.

Approdò il Contenel porto di Flessinriglia il ga, dove venne superbamente ricevuto, ma più superba fù l'entrata solenne che gli fu fattanell' Haga dove erano: raunati gli Stati in mezo al di cui Corpo comparsonel primo giorno di Febrato, gli rimessero il Governo in mano, in qualità di Governatore Generale, con acciamazioni ben grandi del Popolo, non tanto verso il Conto, quanto che verso la Regina; ben'èveto che mostrò in qualche maniera d'esser sorpreso nell' intendere che gli Stati di Holanda, e di Zelanda, prima del suo arrivo, havevano stabilito per loro Governatore il Prencipe Mauritio d'Orange, la qual cosa non gli riusci molpo grata, con tutto ciò per non turbare lo stato degli affari in quel principio del hio sopremo gaverno, vedendo la necessi-

PARTE H. LIBRO II. cefficad havea foco in Prencipe ben comgiunto, mon moltrò nell'efterno feguo alcuno d'amarezza; accendendo fubico prefo il possilo midare gli ordini per la Campagnafutura, e per la raccolta dell' Efercito.

.. Già erano più di due ami che gli Spagnoli siandavano accorgendo, che la Re- Spagnogina Elisabetta s'andava maneggiando ficano con i loso Russelhide Paeli balli, e che li Beni con segrete mine procurava di cercarli gicii. l'assistenza dolta Francia, e di inanimirli acció con femna confianza continualfero la lere difeles con lapromella che non faranno de Leicabbandonari; con tutto ció andavano facendo della neceffità virtù. fingendo di non vedere; quel che pur troppo benes'andavano perfuadendo, mà quanda posserppiò il colpo, e che s'intese la conclusione del Trattato, eli preparativiodel Conte di Leicestre per il suo viaggio in Holanda, per allumere il Governo de' Rubelti (parlo comta lingua degli Spagnoli) dechiarate tall procediture per manuerra manifefta, venneso d'ordinadel Re Filippo arreftati tutti di Vascelli linglesi, con tutti gli esseni che si esovaveno apparement à quelli, in tatti

sess. gli Stati d'esso Rè Catolico: La Reglaz dalla fua parte, nel tempo idadio ordinò Drac.

encora la ritentione di tutti di Vafocilia. Spagnoli, eMercanne, e Boni'che si travavano appartenere à quelli ne' luci Regal Mà fù innumerabile il danno che parto alla Spagna Francesco Drac, Ammiraglio d'Elifabetta : Saldoto : e Care aro de più terribili che havelle mai meduta il Mare dalungo tempo, ande ves niva comunemente chiamato il flagello martimo: Oracho: trovandoli nell' liole Occidentalidella nuova Spagna, riceve: l'avite della rattora con gli Spagnoli; di moda abo prevolandali dall' occassione, messecutto il Pacse al sacco. & al fuoco; construego; a ruina inconprenfibile, mentre gli Spagnoli furono forprest, non sependantille di quella si puffava in Europa, perche la Regina che Supea quello che doveafare, ne havea duto de buon' hora aviso al Drac, & in fatti cominciò le hastilitànd principio di Secrembre, cliendo colsimposibile, che l'aviso glissa stato shato dalli digci in pei d'Agosto, che sui giorno del Trattato.

Quando capitó la muova al R.c. Filimpo con lettera del fuo Ambafciatore naliden-

PARTE II. LIBRO II. te in Londra, dell'arrivo di 12. Deputati de' Rubelli di Fiandra, che da Pariggi venerano paliati in quella Corte, accompacontro
grati, e spalleggiati dall' Ambalciator Elifa-Francese, con l'affattenza del quale s'era betta. conchiuso il Trattato trà la Regina, e decti Rubchi Tal Lettera d'aviso era letta dal Segretario Entiquez, enel fine della quale con snime moite tranquille diffe Filippo, epopoio delle Commedianti d'effere. skaciate; e veramente fi manavigliavano he Grander disha Corte, nà potevano comprendere chaqualta Riegina fulfe cofi ardita, di volcre comme cin guerra con una. Monarchia colispotente, dandosi tutti à. spronare il Rè, e nel Configlio, & in private activ fi sfodraffe lapiù fiera venderta contro tal Donna, sper primo li mandó ordine per cutti li Regni, e Signorie apparumenti al Catolico, acciò nillinno ardiffe qualificar più Elifabetta Regina, una Ballarda, Heretica, & mupia Ufunpatrice, a cheda per tutto dove si posesse sconerare quello name di Regina, fi doveste francellare con approbaio, & havendo alcano Libri alla fressa dedicati col tixolo di Regins, si dovosero far bruciare per mano del Buja : enzi ficecco e Comedie e farze

1556. e farze verribili, rappresentando Elisabetta conshito di Commediante, accaregrata libidinolimente da più Drudi 3.1. con gesti scandalosi al Testroistesso; e diche le persone difinterestate accusatore il Rè Filippo, e la gravità Spagaela. 🕬 🗆 🗸

Prepasativi.

Ma il più essentiale consisteva à mettere la Monarchia in stato, da poterle far fentire la vendette fin demro le viscere istesse del suo Regno, scarciandela precipitolamente dal Trono. A questo fine commeiò Ettippo: ad accommoderfi con tutti i Prencipi Christiani com i quali haveva qualche differenza: Sopra xutto col mezzo d'un sal Girdeo Abinai ch'era molto ben visto dalla Porta in Constantimopuli fece transace una Fregue col Turo: communication of the continue disegnity. ikprimo perafficurar questo dall':invalio... nimell'Ungarie; acciò meglio posesse fore neigh forcosii in abbondanza; e l'altre per liberarfedeli obliga di tener numero le Guarniggionime' Lididi Napoli, edi Sicilia ; espatio alle continue scorrente de Eurchie, deve che allieurati quei litir contale Lega, poteva con ficurezza voltar tutte la luc forze della parte di Fiandia; e contro l'inghisterra : in fomma adopró li-

BARTE II. LIBRO II. più raffinsti dilegni del suo cervello, e 1818tuttele cure maggiori del suo governo, per distruggera il temeranio ardire di questa Donniccivola, aktresante integna del Trono, quanto dignoffima del Teatro delle Commedie. Ecco

come parlaya. Lossionzo maggiore su fatto in Roma, verso il Pontesice Sisto, pretenderdo di Sisto V. poterio obligare à publicare una Buila di matime Crociata contro quella Regina; o verb a col Rè Filippo. raunaseuma Loga di tutti Prencipi Cato. lici & unitamente constattere contro quella che non haveva altra mira, che la ruina, el esterminio della Religione Catolica. Sidio che bavevail (ao fcopo principale idilutricare il Rè Filippo nel più confuso Laborinto disqualche guerra delle più atroci ; ipenpoterio indebolite in mode, che nougli fasse possibile di porter foccorfo al Regno di Napoli ch'egli havea risoluro di sorprenderlo, se d'invaderlo con la fosza dell' armi, per imirlo alto: State Eccleliation come effendo feudo della Chiefa, e che ingiuthmente,; eperviolenza, era entrato all' heredità Carlo V. Dunque son tali difegni nel capo, non: fapea quello rifolversi Sisto, poiche non. voleva chiegli foffe caufa che fi pendeffe: d'ani-

PER VITA DI ELISABETTA

d'arimo Filippo contro l'Inghilterra, nò she si rendesse forte, e potente con le leghe, poiche oió farebbe un confondere la Rogin Elifabetta, & un farla rifolnere ad anches verendo meri d'ancommodarfi con un tanto Rè a gnalunque modo the false polibile, che però prete la risoluttione d'ordie latela di tal sorte, à guila d'un Regno, chegli folle facile di far cadere trà lo fue film la Mona Per -men i concentrate de la participa de la conjunta de la participa de la partic facre di porter gravi lamenti: al Re: Filingo, di cióche à bolle confodento col Fur--co , cioè conchiulo trattato di non ofsendorsi l'una con l'altra, un la Casa diAustria, e la Ottomana, cofaindagna sti un Re, che portava titole di Catalico. e di Protettor della Santa fade Cato. lica, con tutto ciò fiale (contraibliamimore dicercar fempre escassioni d'andase in colors) dimon saperaulla, qualitake: yaleficapprovined have ben fatto; ma Segretamente col mezzo del Cavalier Carre, fuggeriva Elifaberts a non riffurmint fuela alcuma per incitare il Turco a far la guera alla Cafa d'Anfria, fia nell' Ungaria, fia nella Sirilia - col preva lerfa della compientara della guare che atronomente essa gli undave a fare

PARTE II. LIERO H. foreme Paufi Baffe. Ma qui devo dire che 1516. bilogna isculare questo Pontesice, mentre egli operavacome Prencipe Secolare; oltre che si credeva obligato di posersi ser-vire dell' Asmi, e dell' industrie, per ricuperare un Regno che apperteneva alla Chiefa, e che Carlo V. l'havearapito conleminaccie, e con la forza.

Se fù acculara Elilabetta d'ellere Com- Con mediante rispetto a' fisoi tanti giri, e mg- quello. giri, & alle sue stratagemme di sapere esifaadular quei che voleva inganome, & in- betta. gan nase quei che voleva adulare, certo she con più saggione può accula fi in queflo recontro Silto, poiche mai Commediamesicumo uló tanta trappole, e preperò tanta elca per far cader nelle Reti, enck Hamade fuoi dilegni, & il Rè Fisippo & Ediabetta, Infriendeli de le stallo perfundere che incisendo Elisabetta contro Filippo, l'ingolfarebbe in una guerra di spettimmente con le queli straccando i fuor Popoli, potrebbe ridurli à qualche grave rivolta contro di Lei, almeno non ardirebbe muoversi à continuar la sua persecurione contro li Catolici; e dall' akra: parte stimolando Filippo contro Elisbetta, lo motterchbe nell'oblige di finiserarfi

rarsi nelle Fiandre, e nell'Inghilterra, & in tanto cosi incatenato in una guerra cosi atroce contro queste Potenze, divenuto essangue di danari, e di gente, gli sarebbe cosa impossibile di muoversi al soccorso di Napoli ch'egli havea risoluto di far prima un gran fondamento di danaro, e poi di raunar forze smisurate (tuttopuò l'oro) contro tal Regno: Lodava dunque la pietà, & il zelo del Rè Filippo, verso la Religione; la grandezza del suo animo, di non voler permettere che una cosi empia Feminuccia, divenisse cosi ardita, e cosi ingrata a' voler sostenere à suo dispetto li Rubelli della sua Corona, o dopo estersi esta medesima ribellata dalla Santa Sodo, che sia cost temeraria di pigliar la protettione de'Rubelli di quelMonarca, contro di cui non era alcuno che ardisse molestarlo, anche in cosa di poso rilievo . e di niun valore.

Altre ancora. In somma non vi era cosa, nè offro, nè rappresentattione, nè promessa, che non metresse in Campo, nè adulattione alsa grandezza, e gloria della sua Corona, per indurlo à far l'ultimo sforzo, non solo per respingere, mà per precipitare Elisabetta; & all' incontro preso buon concetto del

PARTE II. LIBRO II. del Cavalier Carre, servendosi di questo 1586. come d'un mantice per soffiar l'Organo. della Regina, gli faceva pervenire maggiori incitattioni, e rappresentattioni, facendola avisare esattamente di quanto Filippo defignava di fare contro di Lei, facendole rappresentare come indispensabile il suo dovere di abbattere questo Colosso, che voleva far tremare l'Universo, e solamente col cozzare s'acquistarebbe nome immortale, etanto maggiore se potesse haver la gloria di batterlo; come senza dubbio lo batterà so da buon fenno glisfodrà contre la spada; di modo che Elifabetta che non temeva altro che dalla parre di Roma, vedendo che nulla havea da temere s'inferocì molto contro Filippo.

Hora vedendosi Filippo cosi ben' inanimito da un tal Papa, con promesse d'es-provi-ser sostenuto in ogni qualunque Impresa Rèsidove si trattava di abbattere Elisabetta, lippo. stimolato in oltre dalla proptia vendette, dallo sdegno che gli rodeva il cuore nel vedere una Donniccivola dechiarargli la guerra, avido d'acquistar gloria, e con la gloria un Regno (che forse era l'incenzivo maggiore) disposenel suo gran cor-

#### 166 VITA DI ELISABETTA

2016, vello una ferma risoluttione di perdere questa Regina, onde diede ordini in tutti isuoi Arlenali maritimi, e sopra tutto in quello di Lisbona, acciò si fabricassero Navi, e Valcetli di finifurata grandezza, di forze non mai più intefe; havendo di più stabilito cento Capitani divisi in tutti i luoi Stati, acció ciascuno facelle una Levatadi 40. Soldati, senza riguardo di spesa per haver gente scelta, e della più robusta, e che si conducossero nosse Fortezze più vicine, per offer quivi discipli-nati, & instrutti negli esercizi Militari Comandò in oltre una Levata di 1200. Suizzeri ne' Cantoni Catolici con inflanze che non si ammetressero che Soldati ben disposti, & Hnomini de' più coraggiosi. Ma sopra tutto ne scriffe all' Imperadore, pregendolo di far diligenze, per farcuna Lovata di 3000. Huomini, per esser mandati in Fiandra, e da qui imbarcati per Spagna, ma voleva che questi coscre Soldati Veterani, efatti, e pero connveniva pagarli con paga proportiomata. Al Papa foriffe il Rè Falapso una Lotters del tenore feguente.

Padre Santo. Li buoni fourimenti, che vofira Santa d'in ha fatto per venire cel menno del

## PARTE II. LIBRO II. 16

fue Nacetio, refidente estha nesa Corte, tecemite 😘 e. la recoffità di precipitar quel Mostro Infernale Lettera obe dwown ? Inchilterra, fone un' effette del fue di Filippo al granzielo verfe la Chiefa, efanne vedere quen- Papa. togls find à cuare l'interesse di Christo, di cui n'è cufi depus Vicario in Terra. Jo benebe invinato, per devappient delle mie offise particolari, e per Piendapus procedere con tanta ingratitudine verfé di me, di musta serpia Inglese, e per quello che deve la min Cufu., e la mia persona alla protestiono, e confervattione della nofire Santa Madre Chiefa, cofi oppressa da questa empia Domani à procurame la devoita mendetta, con tutte vià pretefte con la dovica sommissione sibale alla Santisa fua, che mil roedere cost disposto il fuo zeto e cosi ben munitala sua Santa intentione à secondarmi, & a questeggere con le fue affifement ? mici differi, mi fento accondere molto più andentest defederio di wondicar la glavia di Diocofi offefa, lenagioni della Sode Apoficion cofi calpastrate, e la Religione Catolica bandita da questos Dannaruballa di Dio: nè ferme pose a frimodarmi la gran sodisfattione che mi ridondarebbe a veder che nel tempo d'un somme Pontefice; d'Anime cost augusto, « di reclo cost famo sià rifiabilitula fua Anttorità, e della Santa Sede in un Regno qual' è quello d'Inghilterra. Si compiaccia dangue la Santité vostra di restar

### 168 VITA DI ELISABETTA

1526. persuaso, che già bò dato, e da questo momento in poi dard sempre più con le premure più auttorevoli, tutti gli ordini nicessari, per raccorre forze maritime delle più inconprensibili, già che conviene far tutto lo sforzo per Mare, senza riguardo di vuotare i misi Erarii benche numerofi acciò sia gettata dal Trono tal' Empia. Di quanto occorrerà alla giornata, nell'adempimento di tali disegni, nè sarà la Beatitudine sua auvertita dal mio Ambasciatore, residente in Roma, e sopra à quel tanto che di più oscorrerd, circa á quei mezzi con li quali desidera la Santità sua secondarmi. E qui dopo il bacio del piede con i sentimenti del cuore, resto. Di Vostra Beatstudine. Madrid 12. Settembre 1586. Divotissimo Servidore, & ubbidientissimo Figlivolo con tutto il maggiore rispetto. FILIPPO Rè.

Sí avifa Elifabena. Questa Lettera su scritta di proprio pugno dal Rè Filippo, e nel consignargliela l'Ambasciatore, la lesse nella sua presenza, e mostrò grau piacere alzando sino al Cielo il zelo d'un cosi gran Monarca, e la sua constante risoluttione d'abbattere quella suria animata che proteggeva l'heresia, e che sacea tanto male alla Chiesa, e rispose per meglio animarlo con una Bulia delle più obiganti. Ma peró di tal Lettera ne su data copia al Cavalier

EN LENO II. 160 brancastano di fegreta 1246. he jat Balliberts; alia quandaugtiels tubico . ucindiamenperderfi d'arbunne fortie per la managed at the Frippo festebre forse de min fuo diamo che ide a Ac infantista Regima diede fubito. cindens, per la fabries di dottoci Navi di elle più genndi, e di armere, c' miragialisti Valeelli di guerra, e: hen proveden gle Actionti Maricimi, acche in agniceuvento folle apparecchiata man riguralevolo Finata; & è cerro che Brebtis francoleimpoffbile ; non offanto che potuncidime follor langladterra fat Mare, diameters no Annes Naveles po telichecinalic super ambie all'inconere dell'Invincibile, come le disense, se non! haffe fate aviened tampo define, come wia file. In formation my an colpo per la Beste na Riefferent greine en verter fimili 110 remails un Promice dell' homore di Side file Vicing de La più politico , non meno 10 de Lei hautvela volontà di sendere effin. o de me, e debote il R.è. Filippo, per afficuni mer meglio i faoi difegni. Mà non fit mo-

ø h

gŀ

14:

ø

1

11

ojest - Perse II.

PRINTED SELLECTORY

1116: no fredelik de di likkbette pické desepatrales form Soppine lightle quitiged il Claura policy terally parameted differential signific facetical alongst comparationis descriptions ritte inpercelocarrondinie confedentrial telitor de la confirmate la la confirmación de la c handitanding it landson die gang for formula and a badionatia individrazioni de li popur alori al appropriation of more representation was indicate glagged articles designate duege chionon dramo a sed transatil telumo dennialigias pagadiano coli licentiand) persenting leaders in a discontinue discharge derivation and an analysis of country and a paragraphic interested belonging the property e seivo il Papa, le der lorgia li paginolà commi i qualification alicenti aprano mide allatia dpirattione, eforten pao is e che, cingdal -old tabapchel dipperfactued line iprese windsgiftsminingoil a implablemen i Prinseq all' elecuttioni con queste sussible adadeq pitate labilit tottilifipalibinatip appedes (ber beum: Cinasa Bisameini della partes dildala taliali House Regine) oper siedenta 60 for passibility inch. onber sireaclposte Inoitdifenti contraminio see prooper of valentation of artisting of the family

. EUCI-

Conspi Tartione contro Elifa.

primi

VITORELLES EMERGY and a state ability and the contraction of the hochidisty on pist, but kopy by section cons trand differential, in the per lin court typyle affangley and confidende is mezi at inde in the assessment of the desired desired desired desired dung ned uppeniti | ale un l'agid vini Gentile Coltapaged Discoples and Linitaged vesy statement com de disprepa Sel ique Ters in adorand de Landing Mahiniante, com binnameta gluzzah irabané de Ashiniz chicking cincomments in the control of the control Specific of leto needing sayle fifting mondo electrom babbien per la grafti Prog drive delimination de la contraction de la contr menuclariocrafichiel, behengier nier vizital stigov sidosatladeriogistipajpolaroper signature distance de la companie de la compa spirattione, espressi può sare che cingdol -ozi idatechti ippentpopopaki Gioignio riman collatingula filmoti : Ditoeq all' esecuttioni con queste ficialità dailog plate below organia problem in the form beissho chorre throupens deldaided solded offere landing oper hedraticed frame idinon assentinati aleba Linister credito init ie i ilogenii Diferentii e iiii primi-19119

Elifa.

193 VITA DRIELINABETHA

pallil Preficipi, Trotal Cue Nobili edite Helle hime Diguita, cases prima comert त्ताव्यक्षित्राम् प्रमास्त्रात्त्र विश्वास्त्रात्त्र विश्वास्त्रात्त्र विश्वास्त्र विष्य विश्वास्त्र विष्य . aris iznami tigenen kipuritabbiyan in Tantandaello Secolo Suoti vo Chier Ton Telice Heundy, Chell poem Cardinal des non fiano flati Diferent de Geninfera

onder the poly as the confidence of the property of the proper

्या स्थापित । स्थापित Stiffetiles Applien in in interesting of the contraction of the contra निर्दे , श्रीतिर श्रद्धाराह तम् स्थापना । साम्ब भेटिक के अन्य क्षेत्र का साम मार्थ होते जात है के किया है -संकेड की का का असे हासाम का कार्य की करावा है। कि के महाराज्यां के त्याना हत्त्वातां क्षातां के तार विकास अंभु अवस्ति वस्ति स्थान में स्थान का अन्तर Piscettine of the property of the control of the co क्षेक्र व्यक्तिमान्त्रम् , झुरुनात्र्त्तात्त्रात्ति ह्वा भर्ति -रिस्प्रे स्प्रिक्षाने अने सम्बद्धाः स्टब्स् । ન્યાણને લાસ્ત્રલાંગુરુમાં તુવાના કરાયા ક omini अल्डा पुराडा विस्तिति । अस्ति के विस्ति निकार केर में सम्बन्धित है जिसा में कि कि में मिल - ब्रह्मभूत्रस्य । स्वर्भावास्त्रस्य स्वर्भावानः स्वर्धान्य स्वर्धान्य । स्वर्भावानः स्वर्धान्य स्वरत्य स्वरत्य स्वर्धान्य स्वरत्य स्वरत्य स्वरत्य स्वरत्य स्वरत्य स्वर्धान्य स्वरत्य स्वरत्य

क्रिकाला तस्त्र कार्यक्रमाङ्गानुम्भाकेत्र तस्त्र विभावता

10.

MAN THE ABLE TABLED HE !! mby find in igoromy più fants phiche वीं एक तस्तिलावें शिक्षकां के प्रमानिकाल कार्य labanioussalli, hanno, hannia anglacia di न्ययो के लीस्य कुरा दिश्व संस्थात है। स्थाप स 28. akirthubui ilelobiisherise irdustriak क्रांने का जाता है। अनुस्त के कार्य है किया है। diadelaritie est inschartie come tacevand chicuina Cooperili-Tanco halla per Bon filme Hati Du<del>ceiela Carrosil el Cun</del> om Raissendshanish Confriguesions; Wisheshishing Centil with nells miss transposinterprofo duscidere. la confi-Biegina de Rillianto , la pelle ecome isconstarla in Goschio, o usto à Cavallo scoperno. enel punto i lie lo soster gridendo . Kisp Milion che Rivelite i Attito Marie de Sactio - Wis Return of spengmonic rano i Paysiggioni di quello, aponipicciolo il pp omare den Catoliciche haurebberg prefo le antroine foguing blackbe flato facile, di is mesifa. Elilaberra, e met-Trappi Vagliana che quelta opinteresting physical sone for the state tramp osain Pariginelle lanze del Duca di Guiof a 1603 Lafestenza del Cardinal suo, starollo e sde due Ambasciatori di Spagna, nqualidalla parto del Rèloro Signore, pfsaiten Raphersi Brandis Somedistimi ·OŢi

## VITO THE LUSARDITTA

iser. id Biding Long iche consession bedoo of threed'afficurar gli attric della gian forcio and chie fight proparava It Othis più offic ancora moleco dalla paice dis quella Corce. aMailedingranimper lunorwalle, artificiella itomung d'Elifabetta, Ethori motivisons Spojaristico elisialisticatori aquar ्रमुक्त के ब्रोकिक तालाश्वर के विश्वर के स्वर्थ के विश्वर के स्वर्थ के विश्वर के स्वर्थ के स्वर्ध के स्वर्थ के स्वर्ध के स्वर् ogina) baccado it Babingthon ji etresitlati specification description is draggeric -Indulgenza dai gollotherico strandi mati--in) cases when focescivities then they there will be the second of the enigos to a completo i bato con a comble. itrabitationen fi italiar ile energefahllifican: -fauld .: come in fasticie sect bisentle anafresqe podelvajal englishe emeimoti odisie carrille alle state state in the control of the ं जीक किरोरि हो। तेत्रके की शिक्षों की वर्ष की शिक्ष की शिक्ष की असे कि -mui diqui inchi aroboncei roquidadini diquic ं कृत्य कि साम्भितिकारी एक स्थानिक कि कि एक स्थानिक कि कि स्थानिक कि कि स incorrie ebeibreg et tetrita il ditafii Samui-· Carregiteinen straft doctoffettirin itograti sindigiti sittificialis qurigging site in the initialistic initialistic in the initial Les professor of c. sagitar sc. labit massorte. -politic genetataviques eliques il etaimanieftertönniquilisheirilisidettes (manismisti potohe aon haveano havitolalkavidoleegypant Mildelphilled III oig valor I toli-.. H4 . GJ fta

APARITE MALITURE OTTO Ao colopicofidarbaro la prima Domenica disSeltembre, mentre la Regina madé- Elecu-Minority of corporated and a participare lie fun com Unions polla Chiela Cathedrale di San at kates again thronord in the parties to Confessationed &c. assessatil prigionical molti Complici , quali tormeniati fum dell'autocent supplicies per effer troppo oglom anorallalada. engelide li enveltali min disputito ch' eva nicellario , sie che identrante accidinale. Regide . Lospa ique--the fuscinario in a rivolta. & asmacici Ca--roligos con gli Sicozzelis aderenti di Mairis lene peda Città de il ermo moltil tuar -quella della Prigioni, proglamoria Ricol--Bno Doit. inut. sheil ib le fraits dure i in Conf--gherral distinction Colorent incline obacie (16.16) ibidiqi sanigingi all verincito - nondamenti alla fobra depiro calpinoli, nel is coro intitude control (al particular de coro lis lastin Serstvibre and feit liez & fitteff. Geneiloul irquitinents bearing the interest of the contract of the c of the characteristic -qi ta olu. Ms. itemique, svor cochrelli -ghilterentutti iniun chipo il efelimando ilchemorisano distristisdi Giclu Christo, poiche non haveano havuto altro dile--gebricht dichtifire la Religione Caroli-H 4

176 VITA DI ELISABETTA 1116. CA; con la dell'attione di duer che fosteu geman Therefass Furono ancor cald Sucarrani, le loto vilcere bracifie, e Bui dopo talero Squaran Laprina Dolla aicard Orrobre antique in the State of States and Resident States of the Country of the States of th Iddio formenente per have tallber क्षेत्र पूर्वी द्वार्क्षण कृतान्त्वाने, स्निन्दिनिधार्थीन per tutto il Regio Anochi d'allegi ezza. perpid giothivenner attend his bigraq Ambalcineori, non fold de Prelicif endet che refinevano nella Corrella purmi delle Orrage Proprincie. Il 16 3011 Conte di Leiceltre Haveva falli Campagnation affaiblion confectio, fe non congrandi progretti : ma fitorilato nell Haga ful principlosi Novembre femi faith molsi famenti neitfolo interriballa alla alla

stributtione del danare, ilaini alchne sole toccante la hatura del fuo Coverho parendo amolti che dill rigevand in grafi parte i loro privileggi i die però gill pre tentarene una lunga Schittura; ill folio di Memoriale, con tutri i Capi de loro lamenti e con la happlica di Voletti fal gitilitia. L'alcelto con molta himanità il Conte, se promene di portarvi il dovid Purp ni dlasky opog doksam edibonin os dangeno guelle paroles, wa Grazia bal ka grate : 3 H

MARTINATE TABLE OF THE PARTY irattione follostata tram estanze del Duca di Guideath Parising of a 1909 Halfoltenza del Cardinal suo. Hastolle se ede due Ambasciatori di Spagna, n qualidalla parto del Rèloro Signore, pf capterais regidit S. grandillimi · Oil

THE VITABILLISH WITH

Ragioni del viaggro del Cone in Londra-

Photo Pote of Cherical He vuoldire Johobabianioni S. CHAS SHITH BAPALL SPANS Politer and Table of त्याती से अवदा श्री स्थाप ada. Dell'uni conte con friella interituional Bisopria che la Labora 11 tanto calanti cu he Part alla Similar che privato posta PHAIR SER PROPER COME LEBENT GOOD PARTY elle frigge un sperioologunialleg ibe 1900 રહેલ્સા પ્રાપ્તા કર્યો ad Reference and Falling of HUNE! BOOK HOUSE W micratto batto, to the girlat HI COMES WILL BURNET Hillian Shi deine gneronika Line of the special sp

VALO 和自己的证明的 polyelielsopeepd and pal wia Mininghiller Thing Heit MSI France Wildelmonia in Italia unidelina a charrasada il Go glistign page tropping thimen degli Holandeli ze lord exects the displaying designation of the control of the parties tre che il Prencipe d'Orange come Governatore d'Holanda, e di zelanda an dava cercando d'uguagliarsi nelle cose militaria, e pareva disposto più tolto che à dipendere, ad havere l'ugualità che però havea stimato convenevole Conte di passare in Londra, per comunicar con la Regina di bocca quello era dafarfi. Altri differo che havendo rifoluto la Regina di terminare il procello; e far morire la Regina Maria, temendo de qualche diffurbonel Regno, fia di qualche ribellione causata da' Partiggiani di detta Maria, fecondati da Catolici giudicava molto nicellario d'havere apprello di le, un Capitano di tanta esperienza, e di . tanto zelo verso i suoi interessi. Buona parte allegarono una ragione che offendeva

Ragioné del viaggio del Conte in Londra VITA BITTELIS AND ATTA

Esponi dei viaggio del Conte in Londra-

and Cherry 1 Charters the vital director distant

PARTE HILLBRO-HA

coli faspetti che s'andarono adducendo, che forfero fopra ad un tal viaggio det Leicester in Inghilterra in un tempo che del viagpiù faceva di bilogno in Holanda, Cil contein uni differo, che travando il Conte le cofe del Governo Militare, e politico, molto imbrogliato, per le troppo numerole pretentioni degli Holandefi ne' loro privileggi, che diminuivano l'auttonià che doveva havere un tal Governatore; oltre che il Prencipe d'Orange come Governatore d'Holanda, e di relanda andava cercando d'uguagliarsi nelle cose militari, e pareva diposto più tosto che à dipendere, ad havere l'ugualità. che però havea stimato convenevole il Conte di passare in Londra, per comunicarcon la Regina di bocca quello era dafarfi. Aftri differo che havendo rifoluto la Regina di terminare il processo; e sar morire di Regina Maria, temendo di qualche diffurbo nel Regno, fia di qualche ribellione causata da' Partiggiani di detta Maria, secondati da Catolici giudicava molto niceffario d'havere appreffor di fe, un Capitano di tanta esperienza, e di. tanto zelo verso i suoi interessi. Buona parteallegarono una ragione che offendeva

YOUTO AND ELISATERY A gers. Acofill mail Maria asmara harapte f perche Elifaherra um aprili teras Der over effer process de goet And the all a fish man cast divisite proper forly mandant i a policification Shi matha divisió Barta de Elippo mi mirda. In legondo Preservos क श्रीकार्यकार्यम् विकास अध्यात में कार्य विकास के विकास a sparameter opposite a service of a service of the service opposite of the service of the servi orpè matroiq le viules pittéralibile a sh degign quelle quelle, dinduit the pit butto valuation a pitche control affecto loca della trais de mis fottado, midela fel Ties or Classificate will the burn obita Cirpincial chies continua of rightes in respect the south south ntro di Liciti Milli Patrice iditi con fertitemential antenordi con HOW IT GRAINING WITH THE POWER a significant quello A chein dingang delicqueix enter d o c pico cvinar elso d'Anglúlsacra de forço alla fenggi di e in oltre in siche anagoi e della S phoral for promise where enabled bricada cuito al più farà. H CONTRA

.3

जिल्लाको केनुको कार्या स्वयं कार्या स्वयं कार्या है। जी दे psychothicates offered in tested children national participation of the A Spine of a firther and should programs to be price id golden festen festen für Lander side different de la companie de la Fire co ma minute: In kecomical the gail corte apocitionidental courte difficulties and a file of Wienowalk Souries Chrein plinight Genea-Gidebuile I perdicibentaries sciences Maria. Mannied William o puro profilem parente who Elifebeeth. Questo Alternativo init deve foodino descriptive de la Control de la Dischaling in the property of the second of manyer's orph Nii Brains giorna da po Airin Mental dinastropa spokers partie spinish decides ally specia delicitically extra wid creatility Abropitation in Branslah do i his following Duldmoune put fare 255 on Britain Strait Built of Marian Consta right wind a land in the same of the same A Haup observances a dad internant eiseidfailighanh, Anthony Marine Burgalond store and service birthous Olivicalista angridapella ippredi in deligible of the second of the

VITA DI ELISABETTA

mirare Maria.

Nel Mele d'Ottobre dell' anno 1586. risoluta Elisabetta di fir vedere al Mondeputati do, ch'essa faceva il tutto con i dovuti termini giudiciari, e che in un caso di questa consequenza non voleva procedere che con i debiti modi mandò in Fadringan trenta fei de' principali del Parlamento, con altri Officiali, e Configlieri del Regno, di modo che in tutto facevano il numero di cento, e venti fette perlone, tra le quali ve n'erano quindeci in circa Catolici, e ciò per poter poi dire, ch'era shon aftata lentenziata da' Catolici stelli. Que-\*14 Ati Signori (dito) Giudici che havevano mi particolar cura d'efaminarla, congregatili in una Sala, la fecero più volte chiamare nella loro prefenza, che fempre ricufo di comparire, ma finalmente lasció persuaderfi dalla necessità, protestando ad ogni modo di non voler' andare che accompagnara dalla lua fervitu, ciò che le venne concesso, e cosi presentatasi, e posta a se dere in una Sedia con tapeti, e colcini, il Cancelliere d'Inghilterra le riferi la caufa di quella Raunanza, cioè, Chela Regina d'Inghilterra fua Prencipessa, haveya per tanti anni sofferto molte cose ch'essa contro la fua Corona haveva trattato con

MOP.

RTE II. LIBRO II. 185 fuoi Nemici, prima di poterfi rifolvere à procedere contro di ella col rigore : ma che hora, come sopremo Magistrato posto da Dio, non poteva portar più in va no nelle mani la Spada della Giuftizia non già perche cosi ricercava la conservazione della sua vita, mà perche era espediente d'assicurare gli interessi di Dio, e del suo Regno; che però haveva ordinato che folle processata, e che s'ascoltassero dalla fua propria bocca le risposte sopra la accuse.

La Regina rispose à tali proposte, come per forma di protesto, ch'essa era di Mais Regina, e persona libera, non essendo dinfogetta ad altri che à Dio folo, à chi obligataera di render conto, e perciò richie-le che le gli dalle un' atto della fua comparfa in quel loogo, che testimoniasse, che non le sarà di pregiudizio, non solo à lei, ma ne menora' suoi Prencipi confederati, & al Rè medesimo suo figlivo-lo, la qual domanda su dal Segretario registrata: allora dal Fiscale le furono pronunciate ad alta voce tutte le accuse, e le lettere da lei scritte à Don Bernardino Mendozza Ambasciatore del Rè Catolico, e fotto scritte di sua propria mano, come.

(ion)

Capi d'accule. pe .g

Quali foffero le fue difele,

zione<sup>2</sup>

gno,

THE THOUSE THE ASS. ine takininghibutahilippina sas લ્યું <del>કરવામાં લા</del> મુખ્યા હાસ્ત્રાસાનું કા<mark>મ્લ્યાન</mark> મ di gruppin mà ció non potè feguire senza mel dife ... **FDAR** 

ileico

zione

190 VIEAD MAILLIGASETIES.

15162 Interna polid quele parte che intenche fara forta Minculose , toda ando ha ha hanie good har falla soprena miappauro francis prindaginkamenta (4 religito per l'afripia probatonemaliain qua fella e formach in inpite his well a prot de ville gest any taloppolis from it an interior and interior another ! chafenasomogivfingumena inguidi pili Sidena aboutantes questiantes letters dist tofhismovjedopo lo sui avertualla mello are zam Jognata gyal postando imprimentati su rimans characteristic regions and country quandoment suspenferente dissipressimento surres taineria discoppialla policità l'anome fulcom de quelle cha facto alla explicação podo miliane refrograndelment and in the state sentings : approling land disease, intrighting between marche, quanter lastich fundes for Sample has fare in walke farences controls grice phylipians dippolicanismi p. 4:444 Toberskholennesseragioneragistikhus en presedo digula plata contra rigiona seia Alexandriverso laminaceufe, agual Tinig nedigeneous Stabili a dispulling opplic to implome it for mell selection delle mis sellicatorie, accesses le Cand de risia e demeriti.

ANTENNAME DIRECTOR OF THE PARTY IN

Maderic, who you for fall by mali cas , leviall apparate business of the government timental demanding has been the Consideration and Male Male Property the market has been made by the "Tangenesses by of thosp with Same Tolan Janasahira pung. ay promin ary me in orlowed miners in purpose shito took suppressings Views withing the contracts fathering of the acre succeeding with margin similar distributed startast in all synchological programme was stored. lanachtinen fürelderen atminis litic Dencitivate rerepei Lindersies principle some dut mano : espite ; the strong in strains forecast quality who Marin Sand Secret States of Marine Santage c strongs amendally but and strongs mer warm, and the species of makes a Pho section (Septimen Linguistance rough recht personicale il demici, the dopo toward fortists pointered ; giron was which the wide GENTIAL CONTRACT OF THE CONTRA marite Giadese, who Submilant paris was more district wholls, to community district the equipe enema democratic marks

198: VITA ME HL MANEYES

Diamanti, ale havernamenta de rei qui de cunezza d'essere dallamastra austorità dessesso conserva de la conserva anterità desse sono sono de conserva de restra Regno. Sanda que messe de cartes and restra Regno. Sanda que messe de rate velle della vostra have respitate m'obligà di reminuità qua constructo la respitate minuta de sun desse minuta de sun desse reinando di venire à representa de grande de sun desse respirare de la restra de sun desse respirare de la restra de sun desse respirare de carte vella sun de su

. Dopo che la verità be sufficient posture contro di ave feminare, ve che del vostro Reguo, bermanismascia ta so publico la mesa immograma , "App ditto che quelle chi me paffata ten il già Norfole, one, eraftan approxime da quelli, che senevous è promisime bi canfiglio, dapa ebeso pri fana gesparie di tempe agli endini preseritarei mia catinità, io mi wedo sempag tatanella mia perfana, : & in gas skimente prohibisa, man fojo di fannaniga affirmogratenerafità di moio fizitoole. mannenera d'hand ver cognizione alcume del fun efferes diche fa cheancora una wolfa vii fuppliche litaduena " ger l delorosa passione deliculare Salsandares a

11: LIBRO II. 93

per entre la flui de la confidencia de confidencia de la confidencia de confid

Prendete di me tatte le condizioni ragionevoli, e sicurezze che bramate, voi havete forze bastevoli da farmele offervare, e voi bavete per prova, come sempre sono stata offervatrice delle mie promesse, anco in mio disavantaggio. voffre prigioni banno già dileguato il mio Corpos non cirestapiù molto a' miei nemici per satollare la loro vendetta, la fola anima resta intiera, la quale voi non potete, né dovete imprigionare; datele di grazia qualche tempo più lungo da penfare alla sua falute, la quale mille volte più brama che tutte le richezze del Mondo; che bonore baverete voi mai di vedermi oppressa da vostri Giudici, e calpestata ne piedi de mici nemici? lo trá tanto vi domando due cose, l'una ch'esfendo vicina à partirmi di questo Mondo, possa per mia consolazione havere appresso di me, bonorato buomo di Chiefa, acció che m' ammaestri, e perfezzioni nella mia Religione, nella quale io Conorifoluta di vivere, e morire. L'altra che mi siano concesse, per quel poco di tempo che mi resta d vivere due Donne da Camera per servirmi nella mia malazia, già che intendo che voi

12072

Parte II.

26 26. - women de de la besti que for fir din e forme done selle fine-Among apopplyment of grantes Bir ; rela spanish Maine enigline miteffy ffree? ache freende wei sample more probabilisticamination bismountaines anadisperferally discuss from politica estaciona de la na mienduram, i.e arministricom arcolisma im refiliainguitafin ol Ripin hage gloumetabe foguetale califfre -busy water the g volte after outfried web floffe; who terni questa contentadam medantes abaique de junta minution suffecte conferencion brital me ut fair tage ! of-121 finche Merre dengactichen tradionamen in inde fameceffinad enffingerb i fast geniet gedains Dio . Harlist Delanit quali boli per al antecento Mi cció acopiatisi con tutti i Gentil dudulità entequering il cantific off to etopuing ilibendiamib with condefection fons promocidella for the public ranno diling and an angel limit agine. iche underient generation in generalien ibet letheren tioncollege qualic qu'ig laise, Eli primatelle sept o permentiare where have Coops like enterfer - Resortion y ger offere fipotolin whichter h g gunning figures along afailmeana d - More Copy of ar not work wo Role in the ye - den fra frans morene de quidelle deguchafe

non una publicamente alcheris a coftació i de se a lippo de la lacción de la control con esta a LAND E sabbillionna delle iRambin actique prolit when

atermatiks taga saint gibahi ya sh

कार्वी वर्गानाम्बद्धारिका कोरमा प्रकार वर्गान विद्यानिक के पूर्व क्रिकार परं- १५ र ८. Mount liber emiliately a godere quelly p kajin interess siste visut nd nde which fare and a state of Cabrillow pote the temi questa contentibre Reduced to Singulation in ificance finandean felindeith in fina Schwing duine Heathodinanouncia Mello ordveió seopiatifi con tutti i Gentil indulini moticomidiscoffino eloquist il ben-History southerdeline oncollappaica za della Region, erifalistajed ties allabachinen disaboton kan di rede galerante ciata a da akkin di disensia pilistira Mana. metalian mount.

Die-

้วต

156 VITA DI ELISAPETTA

Diede poi una revista al Testamento, net quale, sostimita a Testamento, net quale, sostimita a Testamento, net quale, sostimita a herede il Bèr Relippo il Catolico, ogni volta che il suo figliuola restasse poi nuel proporta che baveva a suoi per vidori. Cenà e esectuali sindificationi serie della conta della cipposta di inchimino de testa, con dolore si supposta alla summeste si deposta con admandia sulla conta conta admandia sulla conta contactoria contacto

La diceve con lie to ani-

dono la coni adanyiciparti vammette ali Huomini al bacio della mana prede Donne à quello della bogga comundel voltos e quali fossera le lagrima può giudicarlo chi ba lenfo | Poi fi contestó e genuficate àterna indicde ad orare medayama il coricò yesthe sul letter some con sonna aciero prulo un breve rispolo de lo pri carina no ad orare col Confessora al Vennero imatinai due Conti a' nuali usci all' in-.controMaria subito, che intese aprin l'uafficialisandiglia Siauvichen evenun io sono stata più di regi avaitere. Rose nosù la falla del Milordorche libanena in Custodia - perchedalla luppa prigionia. -contratta immedicabile (phticangnopotewalredeeling crompano grayermà 4921 cante fi pornò al luego del fupplicio. Ha--Reva coperto il Cape con un gran volo. senevaun especificaella mono a & inna Coro-

APARITE III LIBRO II. Berona बाहिंग्सानी मानी परेतावेल्स ने नहीं है Gamerio di poterraspettavanios com भारतम् । अत्राधिक स्वाधिक स्वाधिक सिर्वा मिल् द्मार्भिक विशेषाच्या देशास्त्राह्म विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र १७६६ द में स्थापत क्षेत्र क्षे politic weitrand brote Matia Stuart Ital इत्राध्न के कुमन्त्रकार मिल्ला होते हैं के स्वापन न्याति प्रमानित त्राचित्र स्थाति स्थानित स्थान मसाबीर लोडां वास्त्रक्र स्थापिक के स्थापिक मान अर्त वास्त्रां के अर्थ के हिल्लाक लगाविक के लगाविक अस्तर क्षामान के त्रामान के विकास के किया है। संगठिनका रिकार विकासन्त्रामको अह हक्कामिकी मुख्य के द्वादाका अवस्थान सिटाई प्रकृति शास्त्राक. CONTROL RECEIMANTE MARCHEST AND HON NO अस्ति क्षेत्री भू के ब्रह्मस्य सञ्ज्ञा अस्त्री भूत साम्रक noad orare col (spifetpene adorring) -ni Conductifur eginanella grah sals del - एक एक एक के के के के किया के HORECOMPREMENTALED BEFORE WHITE Condoc - जाति श्रीति , अपनिकारिति त्या त्रिति विकार क्टाम्स्तार्वे से केवलमार्थ नेमिक्स्यान्स्त्र स्थात्म a tibolo. असारित राज्यात्र के सामित के सामित के सामित के कि किस के -इस्तानाम्याज्यात्रक्रान्यात्रक्रानाम्याज्यात्रमात der Abravalla Regina lopra Unit Pulco. -वेंन् म्लान विकास क्षेत्रकार ते विकास क्षेत्रकार व · devaragioner empogliarities compression. न्याताकार विकास विकास के स्वास के अपने के अपने के अपने किया के अपने के अपने के अपने के अपने के अपने के अपने के Coro-L3 r.l.z

ţ.

# 108 VATA BEIBLISABETTA

nia . & haver Connefici per Valeici di Cau mora, mar conviene volere; quel che il Cicl onole. Wicing at he flave if Detcor Richard Flumben, Dekaroudi Peterburg On winding from Bandogti for permetto al Confesione d'auvicipanti) il quale la rec va ricevisce il burico di proputare alla Regimalqune oferenioni, e complanioni; L'iberion munch di fario con quelle parcile of president of the control of the control of the -5" Madamas Tion of mas queli sep zinfissia; to good dove offer ofigure forta the Postra perjugay declared to gran delice commend frequents mafre defines il facilities & Live engineers : Sing Acarfu milegres made and le white your storm della coffee mine, it is yould The in the design and the control with the control estimates and Charles of particular inci whole interior of the safe of the Activities which the that has been proportioned by the second field fillensions y request lists promune fings a density di Christiani peinidenti proderidinato riChrydrifi propositi votio confin pulled aparable bipulations of The state was sure flagues gland corrections of the garonales. Ha fascandin due profinte di hander possible elementation of animamination of a fallog endings of the desire desired and the second sent THE PRODUCE WHEN THE OWN THE PROPERTY WHEN temi. 279.4

**对下口见时间。传到了种人** ners ob Adolomais chose passe directed Brufala 1886. Rosted muste porcho dimensionarch (noi, mudae from a Chimpens of a define Book, simple sign Men Color de la Brete Betre su Almante la da de la Color क्षित्र अधिक विकास के विकास के स्वाप्त के स ion in Radio Re Arallessina and was in the couples had the frictual or defendant light rofe and Mittellick freiering graficiales apic offers profession के सार्व करियान तक होने के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के wie poffinie recyflit felolift nofte giefisiai grif fertiorings things and it more comments or reproperty a franchistic market and the factories of tioffer a pirolitary artiful field pierre all this rate may ti E vanishing syndrogen de Signit od distribution in a street profile is applicable to be on for your week resident de les filses washinger in w Province professor interference filled and will be different adoption that the state of the sta the herendooming francis . Circles stofing tigelijaanska tusi pietus pietapakatu Johns (1914) sepielijasi palaanskalainse v description of the special finishers Orremedia alate publisher des little parties et a de Janiggadig germete paglitudens etherbildensen. di Christian machine Camino Spiritant (conduct air probidette klave a shifaburelaid in randa del Amparto chemostrae tutulande più la Maria Andreamentations description and line stalls point Andreis between the de grantifica herse to ment

tems

# OO VITA DI ELISABETTA

1586. Tont foloill quelle del Dorrittio di Christo, e della fedech è quella che ginfificarilloci si da la pare com Die. In fecendo luege, we propo di voler considerare la vostina minse sa abenion di ventanvisu privin un luogualite tuttglevofe fon pofte in o--bles. Korandote in ma flaenca di terra y done j roumi farmine i coffri frutelle, e doue la conti--xione, fard il rooftro Paine y ceme Pacenna Good; done ! Asbere cale to reffa ; for verfoil menodi della unita bannana ; o della Jalite, fin -senfo l'occupa della morte de della miften cui e peròquesto era di curo venpo, di di aktarfi cerso Dio, & disenderenelle sendere efferiers, piene di Ingrimes singhiozzi. Dumque, Madimus, gid sebe questa è l'hora che coi dovose asconare Iddio. mon indurité il vostre cutres la merre ba levata damano, e l'accetta è posta nella radice delle Albero. Utrano dell' Estreso Giudice e aperto . & caperti somo i Libri della vostra vetta, Erilgitudi. nio che se ne deue fare stanella sua mano che se voi pigliarete il confro rifugio con amino deliberato al scopo di grazia, ce con la vin tie della felà, è mexitoria ubbidienza di Christo applicandola alla woften anima , com la mano della fede Chrift o fasprofixa was , e.la voftra morte vi callera in accountage is a questa most alled fara wift it and immersahid. Adeffo, Madama, Die vi apiela ponta des Regna Celefte, al qualo fe si verogliono indiaguagh-ئى ئىلود د

#### TITEDLE DISSETTA

PARTE H. LIBRO II. ser guagliare testi è Prencipate del Mondo, non sono ebe tenebre , e miser je , epere nonchiudete questa. parte set sudarire d'aroftre cuire. i Kronlerente je pregala Adrefia mohra di vokr penfare a voi fleffin, solempe, & alle flato fina-La-ch'e, à di sinfeiture nell'. ultimo georne d enita eterna, per mierider quella hella, 🐟 zg= gradevel open Venite benedicti Patris mei, de refuscitare all eterna dannazione, piena di sante strovaganti dolori , per intender quelle pu-Jele kte maledicti in ignem ærernam. Dieffer mella mana defina di Dio, come una Pecorella del suo Gregge, è nella finificavone un Toro destingto alla vendettà. Benedetti; e felici son iguella che musiona nel Signares, real monrete in Shrifth Sa swindefederate con min ferma fede. Selen khergia di questa vita, per esser con Christo. Poffro unico faprificio, a malievadore. su fidate . Madama, nella voltra propria sodisfanzione h. laqualemen pud sossitères au la parov ladi Dios ch'è le word pietre di parogone, la shimaluserna ... e to were lanterna à nostri piedi. per conducti col meza del damin della pade à Gusia Cloristo, su cui son sondate tutte le promesse. di Dio, e di cui tutta la Scritura rende testimos nio, che con la fede nel fuo sangue noi ; e tutte i Fedeli della saa Chiefa rioëveremo la reinissime. de peccats.

Lis

Tube

VITA THIRLIS ABBRITA

in Teget i Santi Plazana increcale nel più na Alle lower facilities we ster form of and established the and p Ge form folder in land in the comment of the folder of the comments of the com gamanti Unta kanthadiftahan fan rotte gurined dillo curron d'anter alla pertrante de la fire de with mornes Il Name M. Diotal Cuffele facifil my with quick & Garding in the acord word former bons one fone diffe ha the perty dudanta acris wee hate phrifiam Dissipliaruofina partneracinaha les da dhi banarath deranimusa va Agricus per Venergiagrandel i Signipus yn Al description is required from a safe remains an group of gramming all an inpersonally sequenced to Caronafore a chafe fare immedia abel milatina faccia fina distra promi comediales fala grazza d'esser della mia Retigione. And - Nel for huelter albitationes la Region Discorso ki Cal- inversion perder वाकिए कि क्षाताहिक क्षात्रीकार के Beenne, ... o partilidage apo day & fi michte gliedille: Sarat Delane david mani des anticon fulla ,úce vic discheron la practe che la vindo fon

> ansca v quera Helipunie Catalica qui wilmstring of old affing dail fas

> > pole:

iout Opmand when the interior u standamia in ciafra de la mreds Christien de che di purp

vinift<sub>a</sub> Con la Regina.

APARITE SELLER OTIV 2016 pible on Signion Disc nimbonists interestational expense Discorso del Cal. Regina,

pole:

\_fliai# €on la

VITA) DE LELIGASTITAN

significate softe partie Responsibility Brasing Reservation in logical de la Carta logica d compositifi tutti inginacchioni inhabtento fece ynapseghierarlli worder Canibilti), sia Reginedalia fus patterne dependantes tradelettellanicaldicinalpelle de block. fiffo, she neveranallan meno dicando. . Signorate chaffendalis la lunascial mella Grecaiper " fakug a il gangra bypmann a dite un de como tom poè Agric persentrine welle her smiletoner die fectoration includations one delta it o Dunigala je fi prefertiropo ison fivati diliagrime bee sintariality thos pares paranqui banq quali dang fella con grandillima ancica fario la maggios parcelly a orthodout Carpetici un de queli desala mana partenti up' Agam Reicht tenten eine pertormalia Reginagli diffe chanon lo cacailla, pere ched havevadato ad una handaongeles she gligge pagherally us ore Modinal come bisgnam Gilicepzionile Damigalie Sisoms, quelle non potevano leversi da Eindibiegia Ella fiella detela la pengliziona Beautou ja mud ffat combatto grad mis Scaladel Palco : Authanoro della duc Da-Mikefle fürichismer ver pendare Birose chi començões con un Corporate asgraide

1.

gran

glize

υÇ

PARTEAM LITTE O TIV बुद्धा कृष्टियोज्यो कर्षा क्रिक्स व्यक्ति क्रिक्स bathings dutabili animpremining acad Inu Danine for dovane you able in everila. hos year sugarton li wadda Columbil) daced all sills fore: In mana hill Dimile commune farminimum. If the de' Chil view nghai le prefe le manische renne bille sie decollogicad our was Mannak to eaglid in with late. and church ked chies will mere gentores b ni भवानी क्षेत्रका काष्ट्रात काष्ट्रात काष्ट्रकार कार्यक्ष कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कांत्रक्रिकार्य है। इस अध्यात के स्तानिक देशीसुडीस्प्राधिकार्या क्षेत्रकार्य के जांची विकास संस्था है charichuseith ochse & Chi soffins hing has guali dan kepinan akun Bellu no his Reginal ilaup gue tana कार्यका व्यक्तिक किर्मात विकास कार्य side v Mandon administration and a committee of the committee of केन्द्र वर्गिक्षा करिंद्य वसाय क्रिन संवध्न में असे ephaguonidassidessides de principalità de la principalità della princi eid And Behtranie Silles pressenten der eile Allogievera gibititiby però mantiche di the Armini Citional and Charles and the Control of the White though a floth the trong truds etta gir devigi yerid 14 by Hillyerth in diede addictumator Oblight Regulat the his fails philitzelfoblechole havene thay alter Films pΦ RT3L

206 VITADEH ELISABETIVAI

persiche manore handreibbe factor do de llo.

Scatime ti contro Maria

Significant constituent language and the real tornand do congramquia quibantua desde descrite ib BladquiddencegoruchiloMes-व्यक्तिक कार्या के स्थान करा है जिसके कार्या के विकास के किया के प्राचित्र Beging i a con fentimenti diversi perdug h Katrolikada credenso Mantiro yo medileb talaile laroilpa contardide econdentia danor tielebique is caredrait seroantodaidil contration is Protectivalitie in somewhou pourse recitl de legist el checicle e hamedanaeu c qualidebillonies a atmobatime forus ni kemninghani rincepturikis elemperiya Mogia silometa in Santia contra linguapia: detrachisticiles and with the characteristic finite diamore que l'emplisée Cavaol itus luncegimu Campanodelus äässinga Sweet is smale distributed confraged i distribute ro in insure galation d'in matrificiales Pires sair Mansouri Archivela muselor, plan n esentsbyper bed th historical sco there's gibboth planting district pot accomment descrip prigicae. & collectan Con-

PARTIE AND LIBROR THY ett genelisiternoministe elde karlenp da Do. deciliformatiento questo Hanricorid Marino. tornandolo congenin periopie dalla parte del Courte ili Biodyell destrusquistristel fesbelien heibensoch belällinks erfreter de th gram iggilidrisi i endidiperi fetian l'aporitadi delicamoro interiore della della wandertreduce of the content and the content a the delign Musicana onthe accommodated त्याति वस्ति वर्षा त्यान्ति हा हित्ता हिता स्थापित क्षा का क्षा के किया है। inem peinably orbitantal delegal de Elloga trofd medianameda menalbiolidadelento, sode bile subseptentappentantaingn be tenre hedeguidix elemi , rè que coltrainde ents actual clienter onovina colomos panel secondalair quala polorone ib Catarias que copinia sõis qui i banidames calaujo anu lõintii delitated Disquella Makaina in ingeli Come tarif delikidananan begigdan rastel teres Monthly solggeniles vicingity innugate first fatti Maiii vedim gomoi põppoibil emiobera -Africkowien gizt hogolizaje schegib Scouls zálish salogimanini nivakusiá grapítší unalektr distantique dista ible, allegate of the assessment Sik datur depres filizika stabilise chiez: meida girdibing ikkinntislo lahib ebir ikl figie, incident consistent paragraphical pages? pricione. & obligate designation in Cover

ra à Giacomo luo figivolo, havendo in horrore gli Scozzeli che una Donna coli crudele, e coli sfacciara folle loro Regina; ma fugicita dopo haver fatto la guerra fuoi suciti, caduto il peggio dalla fua parte fivide obligata di ulcire del Regno, per trovar ficuro afilo in Francia, e la disgrafia la fece cader nelle mani d'Elifabetta.

In faword r

Magli Auttori Catolici generalmente da per tutto, e quali tutti gli Scozzeli parlano diversamente imputando tutte que ste colpe di Maria all' odio, & alle Massime perdiciose della Regina Elilabetta, la quale non aspirava ad altro che à fomenfar ma'ignità per tar perdere quelta fua Cogina, come quella che vedeva la prima afpirante alla Corona d'Inghilterra. che temeva che come Catolica non rinforzasse il partito Catolico contro di Lei, di modo che andava inventando cabale per metterla in cattivo concetto verso il suo Popolo di Scotia, per indurla più tosto al precipitio: & al quale difegno concorreva ancora Giacomo Stuard fratello baftar do di Maria, il quale pretele di potere aspirare alla Corona; ogni volta she si ruinasse Maria & a questo fine fi se capo's C DIO-

e protettore de Protestanti, & ando motentando futte le margiori cabale par risma divella lua Sorella, di modo che disetta infelice Regina haveva tre Potenze che voievano perderia Historia, il Praticole Protestanti, e quello di Basalla fuoriatello, di ferte che li rende facile il credere che le accule contro di Lei follero livettive, e perniciole ma

lignita.

Jo non pretendo qui rendermi giudice ne degli uni, ne degir altri fentimenti, Rimprecerto e però che Henrico fuo marito mori Elifa-i tra le fiamme, che il Musico su assassina- betta. to, che Lei amava il Conte, e che in breve dopo la morte d'Henrico lo sposo, mà fequeste cofe fi fono fatte per invettive non lo fo. Ma sia come si vuole, quando vere fossero queste colpe, non bastano à difendere la Regina Elifabetta, e scrivano quel che vogliono i Protestanti considerata la qualità della morte di questa Regina, non fi può negare ad Eli abetta il titolo d'empia, di barbara, e di profana, & in fatti con questo perniciolo homicidio ofcuro quanto di gloriolo fece nella fua vita. Gi non fi puo nascondere, ne negare fi puo che le mallime di flato, e non

VHI'A DALELISABETAFIA

wee la colpe seleco, apprello filishesta rolpes yole quella Regisson leismodelimitide sonfello quando parventiaglicibenosicia della lesters the il Ro Hilippo igli finatore fichittos papialisments labellacita littatic econ and strate cha long in sacrate disposit ellos e li constantification il e collega ner historianimetricum months applicated vano all'interno, e iri li acerta il Cala -> Fermanic ma. Regina, diodito Riceri Eddespéérique hangel in empleanes l'haveya goerdarore o gana in prigiones. dones cullodirla il refer delle Avantia : shi stempt di for manire du Tella occumus ourse preliment Tile indapendance Biù permano d'un Beia fopra uni Raisso memoria che in houridiscoi, lenso di Arbiolia anche and penbyriis erbala ch'iii Sabetta non für lodete che dal folg Rotech delidativinah gramilika ohor laba ohikan Ma qualichasik di più kandalasa ia The Believe in his investment im go. diamin deposition in all substantial subst have laputa la maria, di Maria, ichi ichi murre di appezo, delle voci popolaria poiche perva mus la nuova al Papalo, Cia alla Plabaco sia chestra regliata la reglia alla Scorrecto for alignment place in the particular series in the property of the contract o

Ciro.

Mippocrifia ďEliGbetta pella Maria,

ગાઉલ

MURIE di LIBRO III 211 cordo fuestal d'allegraphe, come fe l'In- 1849. Bpileasta forelle present and all selections soviton & higged to pake Blilder wile tells andle diaglos quelle de la facchi erano distriction alles de la company de la company Popolo Brakkers va della morredella Rogina Madaquoside tutti intaki (che perist increase and the continuous of the continuou vano all'intorno, e tra li spessi vi crant -ours collect consensation, isotical distant tidio pla Rigino Ilanio inili facili il mara e Belo lite fatt inche ? Daigne fig ing simb AS: opus hoisis folko feritom ferencia अधिकार के किन्यु ने सिक्ष हैं जो के ती सोध्य के विकास में accomplete substitute l'imagiste des de Coninstitutes of the contraction ત્રિયાન ત્રામ મિલિયાના છે પત પ્રાથમ લો કોર્સ (Cavact site it a shirt Region (disting from gloon shirt में अर्थ के कार्य के अर्थ है जिस्से हैं जिस्से कर धिरिक्त deludort in in affice Willemit Tor configuration. Di wandered jugue iliche li mied helle शिक्ष क्षेत्रीयक प्राप्तक क्षिति हो है है है है । in lived the plantage and street state of the control of the contr de padoDoure Mclandrens of dierado? sie Regial Walls Comparte porton un gran februses of state of the section of feecipalizes obser and the law reside libro ctro vilite

Mippo-CII(13: betta De. 3

25 7: Vilite di complimento lopia alla condidi glichiza, 6 Ba di condoglienza lopia a tal moire, come pur tetero butil uf Amb Transfer of the light for the party of tautopustie 15 Teegrifa gri Indiktent Opta am Thursgratia, u weder morst No Wegno una Regina, fenza fao oralne efor evbe par W fangue Reale ft doderog Harvel gwirdeine de Pontiegut Hydreitigen en dapt Hydrities in dapt Heitigen en dapt Heitigen en dapt in dapt dinate pompertuneby desire states स्वमानक्षिति हे समिति हैं से सिन्ति हैं से सिन्ति हैं Coltan Biderbioe vicilio Allan Recombact -terman पिरुवेश निर्मा संस्थान करा है। कुंशाक्षों मुक्तार सस्त ध्यंसायको अस्ति आयोग स् with the second state of the second s ·rittodo indumenticial del choco in Feffor Ferundithenship roller log non-veneralon permiento di pat cuarcian aperation. co teephale abo.

Operationi di verso il Re Filippo.

Receiling and form and colling of the state -did Ponteffice Sale 9 lipidale vegliava e 88 burgall જ દાશકાતાં દિલ્લા જ insociate dire alla gloris, & actrescimento di Staff Alla Sode Apostolica ; risilato di smelli · Ucero Mapoliudalla Monateria Spierfill perlinebromanniana Chich; ie pericio Sylverconvenier position approximation of Sug F.lipRARTIE, II, LIBRO 11.

Filippo di forze, acciò non potesse correrealing forcorio allora chi Egli, ademnis hildenana far manegerers in festen ond, this labertaic obelet and open det in the anti-callibration of acceptance in the second s ganda o Riemova, il Rè Ei ippopen हिस्कृति देशक विद्यार्थिक विद्यान Hanor Guillelma Alana parabecen स्मित्रकारिक वर्षा है। जिल्ला है। जिल्ला कर्मा अपन 19 Arelsta Ingles digen namonel Rep o, haurebbe facilitate inolae maslie Improfacenting quella. R. con 1934 (1941) ८ वर्षेत्र में अध्यक्ष अस्ति । इस्ट्राह्म स्थापन के स्थापन stolle her pomaralithe Santialis attend the adapting of the con सिमान्वाम र मान्याहर । निकास दोन्वाम Asmoo France added the second of the hotlems verleil and an eclas usuality cuore la ricuperattione del Regno d'in-University Chiefe is fived decended anoprofessed notific & Red in a cure spliatross controuna Reginarche de levi Assessive adultus risessial distribusing be People ceits, formencespe in aggioridesolattiqui. Dunane: to yenire in thete diligenze l'Alano de oms. lacred pelfinadibut

14 VITARBLIEIRSBERTTA

glie Prete Cardinalandi San Martina in Montibus, end sempainalisto idection The in desired a Laurence of the party of consensed a stage of its estate with Coper all fore disconniction in A copiesto od! Magarand lagbitoma & incorrer ababraq. il hqu alla akomoni quelità olab mentality in the second of the second second ervacyuelko bisko a ecció mon lien utilità di tite as that to have produce as sold is a saladan end alimbra Codesiano Gardinala per--milled topical posts of the second chivis con l'Ambakiatora del Be Filip proming within delighbolish middigens will Rose selice di alli fercatiferest Baison la charife Rupapilionaldi Sandi Marpani da comco all most depositions property in the do-Adalla kinga Livers aridreitzen eta ana torica (trairingually di Menolis, escude roles indepolition do Peni laciolistica che y quemoprosenno fullida di mito, i Jieray, fe non follero Auci dini più oc Kow Linkentiana di banmatar propinsi dia edi Ingbilierra, e Ne. a La distrib, pegalib

Vento la Course de quele gentle d'angle de chiarmand Regins Course de quele gentle d'angle de fame les noglighes Bills par della Regins and distraction les selfens of the state of the second selfenses.

Langue Lagrance de leurs any control de la fame de la second d

iÿį.

A PARTE IL LIEROTHY ricinava to lignorate in and brusis for 1000 for 18 માં જાયારા સ્થાપના કારણ કારણ માટે કારણ માટે કરાયા છે. Happing and Adagogood 19 bold in prist continuous and artificial of antifal Charles RA Steppe Stelle saine plo allemano fi e formo Carbie rane le farfait de la lets Offathi con all all Boy. iChoper The one Post flor him post en forestenarunisti filliofartespirantis ma in fallette med made of the is file freshippies the villed Aliperates presentically bear in Alicultures said al all phonon of the complete of the same mandato, all will English with forettin faith grain mility Gerle Bear Marintechtiche de Parte Total production of the California and Applications of Proposition offendo-estimation design fill of the factor man minuscript and in the Pilips yells ob all moment offentions for the philanes when the all higher than the market before the argin satistica promogi arafificulati inspira in 191 this with the state of the second of sections and the second de, colon ib. and Billiongrade armais state, One to i the state to the part of the forest of the state Inghilterra, ech era à Les de portar es simpeds. mencoraces and la program is mide the is find from from perspano Afremiano bene la Parpo When poed willer the white with the Elifaberta. Obe not property these proceedings with this wife. جَ فَيْرُا أَ pe-

1517. Spedito con tanto sasto in Holanda un suo Governatore, che l'havea poi rischiamato con tanto scandalo degli altri in un tempo ch'era più nicessario?

Altre
partico
larita/fopra lo
steffo
foggetto.

Discorse più a lungo col Carre sopra à questo particolare, volendo in tutte maniere far conoscore col suo mezzo alla Regina quento nicessaria le fosse la sua difesa nel Regno, e quella de Fiamenghi ne' Paesi bassi Diede ma con maniere più coperte, ad intendere al Cavaliere, ch'egli fi trovava obligato, di fulminar Scommunica contro di Essa, ma ch'era della qua prudenza à farne il profitto che giudicarà nicessario, e di credere qual fosse il suo disegno. Ampiamente ne scrisse il Cavaliere alla Regina, con le solite cifre, nè questa mancó di rispondere, chenon trascurarebbe diligenza alcuna per la fiza difesa: poiche era assai auvertita per non trascurarla; che già havea spedito ordini all'Ammiraglio Drac di ritornarsene al più tosto, per preparar la sua Flotta, che sperava di renderla molto potente; e che in Holanda s'era fatto ripastare nel fine di Giugno il Conte di Leicester : con Soldatesche, emonittioni di somma conleguenza; e che in quanto alla scomunica,

PARTE II. LIBRO II. 217
ca, ina Santità poteva fare il fuo officio, 1527.
nè quelta gli darebbe apprensione alcuna.

Benche fosse intentione, e diró massima di stato di facilitare l'Impresa del Rè sitto Filippo contro l'Inghilterra per meglio inclina a rumacio le farli potefie, ad ogni modo an- feomudò adducendo raggioni per evitare la pu- nicare blicartione della scomunica contro Elisa- uberta, e la maggiore era quella ch'essendo stara già scomunicata da Pio V. con la più rigorofa (comunica, non vedeva necessità di publicame un' altra, hora ch' era più immersa nell' heresia e che senza dubbio haurebbe servito di derissone alla sua Corre. Maall'incontrol' Ambasciator Spagnolo in nome del suo Rè la premeva, e sopra due ragioni fondava tai premura; I'una che li Catolici che già haveano fcordata la prima, nel sentirne fulminare un'altra renderebbono più vivo il loro ze- . lo nel pigliar, l'armi contro la stessa per unirfi cen i Partigiani del Rè Filippo, e della defunta Regina Maria, e forse che questamedelima ragione riteneva Sisto! per une tal-publications acciò troppo forte gon riuscissel impress, e troppo fortunatol' elito in Inghilterra, pretele di più il-Ràfilippo quella komunica, acciè nella mede.

assa. medelima Bulla si dechiarasse legitima la sudetta Impresa, e che pigliando il Regno à lui ne restarebbe l'Investitura. In Samma si vide costretto Sisto di publicar tal scommunica secondo che ne desidera. rono la compositione li Cardinali, c Prelari Spagnoli, e su la seguente.

# BULLA.

Dell' Iscomunica di Sisto V. contro la Regina Elisabetra.

💽 Isto Quinto per la grazia di Dio, Pastore Uni-Deversale del Grege di Christo, a cui appartiene per la continua, e legitima successione la cura, & il gomerno della Chiesa Catolica, vedendo la gran miseria nella quale il celebre Regno d'Ingbisterra:, come aucora:quello d? Irlandia sono ridotti, ch' erano stati prima cosi famosi à causa della loro virtà , Religiose, & ubbidienza Christiana, & al presente mediunte l'empio, e scelerato governo d' Elisabetta, la pretesa Regina, con alcuni suoi aderenti, non meno di lei pessimi, e scelerati, si Somo lasciati condurre, non solo in uno stato frego-Lato, e pericolose in seistesso; ma sono ancor divenutimembri putrefatti, infetti, e dannofi, etiandio àtutte il Corpo puto, e savo della Christianata, e della Santa Sede Apostolica, non cavando più da esti laro i mozi legitimi il sommo Pontesice, come PARTE II. LIBRO' II.

. .

fà dagli altri Prencipi Christiani, & akti Paesi, e Città; affine di prevenire ad ogni sorte di disordine, trattener tutti sotto una buona, e legitima shbidienza, e disciplina Ecclesiastica, di causa che Henrico VIII. gia Rè d'Inghilterra, ribellandost dalla Santa Sede, s'è separato, e fatto separate per forza i suoi Suditi, dalla vera comunione Christiana, e che Elisabetta al presente usurpatrice continua nel medesimo camino, con periodo grande de de paesi circonvicini, mostrandosi talmente dura, d'ostinata, non meno che impenitente, che senza deponerla, non vi è mezo alcuno daristi mare i Paesi, nè di trationere la Christianini in buona pace, e ripuso.

Però procurando la Santità sua di provvederui, con pronti, e potenii rimedi essendo inspirato da Iddio, per il beneficio universale della sua Chie-sa; stimolato ancora d questo dalla sua buona inclinazione (come pure lo furono diversi altri suoi Anticessori) che ha sempre bavuso verso la Nazione Inglese, & essendo ancora ricercato dal zelo, di importunità di molti e principali persone tra d'essa viventi: Egli ha cosi gravemente trattato con diversi Potentati, specialmente con il Potente, e Casolito Rè di Spagna, pregandolo di voler ajutare, e per rispetto di quella riverenza che porta alla sede Romana; per l'antica amicizia che virè sempre passatra la sua Corona, e quella d'Inghil

gbilterra; per il singolare affetto che hà professate generosamente verso i Catolici di quei Paesi; per procurar la pace nicessaria a' suoi Stati confinanti; per accrescimento della fede Catolica , e finalmento per il beneficio Universale di tutta l'Europa, di woler impiegare la potenza che Dio gli hà dato, per deponere questa Donna, punire i suoi aderenti, cosi perniciosi, e dannosi a Popoli Christiani, è riformare, e pacificare questi Regni, da che si può sperare gran beneficio, & utile per il publico. Onde per fare partecipe il Mondo dell'equità di questo fatto, sodisfare a' Suditi di questi Regni, e far vedere ı giusti giudicij di Dio sopra d'essa, sua Santstà bà stimato nicessario, nel pronunciar la sentenza della punizione di questa Femina, di dechiarare con la medesima occasione le cause dalle quali è stato mosso à procedere con tal rigore contro la stessa.

Primo, perch' è un' heretica, e scismatica, la quale è stata scommunicata da due altri Pontesici suoi predecessori, e con tutto ciò non ha lasciato di continuarenella sua ostinazione, e dissobedienza averso Dio, e la Santa Sede Apostolica, usurpando temerariamente contro la natura, contro la ragione, e contro le Leggi Divine, & humane, la Sopranità temporale, e l'auttorità spirituale sopra le anime degli Huomini. Secondo. Perche è una Bastarda, conceputa, e nata d'un' incestuo-

ſo

fo adulterio, e però incapace della successione del Regno, tanto in virtù di diverse Sentenze di Clemente VII. e di Paolo III. come ancora per la publica dechiarazione fasta das Rè Henrico (uo Padre. Terzo. Per haver' usurpata la Corona contro ogni ragione, rispetto agli aecennati impedimenti; essendo ciò una manifesta contradizione agli antichi accordi fatti per il passato trà la Sede Apoftolica, & il Regno d' Inghilterra, intorno alla riconciliazione di questo con quella; Eancora per rispetto della morte di Tomaso di Cantelberg , nel tempo d'Henrico II. perilche niuno poteva essere Rè legitimo, senza l'approbazione, e consenso, del Vescovo Universale, la qual cosa fu por rinovata dal Rè Giovanni, e confirmata con un solenne giuramento fatto in publico. Ciò ch' era una cosa moko utileper il Regno, e fatta alla richiesta, 👉 instanze della Nobiltà, e del Popolo Inglese. In eltre perche con sagrilegio, & impiet: ella persevera nella rottura del suo giuramento, fatto nella sua Coronazione poiche allera giurd di mantenere tutti gli antichi privilegi, e mantenere le Franchezze Ecclesiastiche del Regno. Di più à causa delle grandi ingiurie, violenze, e storsioni, & altri fregolamenti che hà fatto a' poveri & inno. centi Popoli de' due Regni. A causa ch' ella bà messo à sedizione e rebellione i Sudditi, & altri Paesi vicini, contro il loro legitimo Prencipe, alla leduz-

seduzzione d'un' infinità d'anime, e destruzione di diverse potentissime Provincie, e Città. A causa che ella hà raccolti, e presi sotto la sua protezione degli heretici, suggitivi, e rubelli, e di publici Malsattori, con tanto pregiudizzio della Christianità. E per tirare il Turco, questo potente, e crudele Nemico, ad assair la Christianità, E ad intorbidare la pace, E il riposo publico. A causa dell'horribili, E lunghe persecuzioni de' Santi del Signore, e ch'alla hà tormentati, perseguitari, e posti in prigione li Santi Vescovi, tormentando, e facendo miseramente mattere di mente li Membri della Santa Chiesa Catalica.

Diginia riguardo della crudetà, & inbumanità efercitata poso fa contre la guesciofe Prencipella Regina di Scozia, Languale d'aranitirata su lughistere fotte la promessa, e seume d'esser defe a de allifate. De più per baver procurato la defruxiene della sura Chiefa Catalica , la profonazione de Santi Sagramenti, delle Chiefe , Chiestri , e persone sagre. E per quello che riguarda poi le cose civile. & il ben publico, per baver degradete l'antica Nobilià, avanzato di persone sem-Plici, & indegne ad alcune dignità civili; & Ecclesiastiche, e per haver vendute la lege, e la giustizia, e finalmente a causa ch' ella esercita una tirannia assoluta, centanta profanazione dell' bewar di Dio, oppressione del povero Popolo, perdita deli PARTE H. LIBRO II. 22

dell' anime, e ruina de' Paesi. E già che queste cose sono di tale natura, e qualità, buona parte delle quali la rendono incapare al Governo, & a stre la

fanno conoscere indegna di vivere.

Per questo dunque sua Santità, in virtù della potenzarnevuta da Dio , e dell' autorità Apostolica che gli è stata data, rinuova la sentenza de suos predecessos i cioè di Papa Pio V. e di Gregorio XIII. in quello che riguarda la scommunica, e la deposizione di detta Elisabetta, la quale di nuovo Scommunica, e depone d'ogni auttorità Reale, e del titolo, dritto, e presenzioni, alla Corona de Regni d' Inghilterra, e d' Irlandia, dechiarandola illegitima , & usurpatrice di detti Regni , liberando i Suditti del Regno, 👉 ogni altro di ogni qualunque sorte d'ubbidienza, del giuramento di fedeka, e di tutto ciò che potrebbono effergli obligati, ò veco ad altri in fuo nome. Di più noi commandiamo, espressamente sotto penad incorrere nell'ira di Dio, d'effere scomunicati, e panits secondo le Leggi, corporalmente, ch' alcuno di quale stato, o condizione che fosse dopo che la presente gli sara ftata notificata, non ardisca più avanzarfi à fargli qualfrossifia forte di fervizio, ò prefarle qualunque minima ubbidienza, má che fiano tutti generalmente tenusi d'impiegarsi con tutti i mezzi possibili al suo castigamento, accid che si come si ha lasciato tentare dal vemico infernale

1587

ser. nale à ribellarsi in tante maniere da Dio; che cost vedendosi abbandonata d'ogni soccorso humano, ella possa confessare il suo errore, e sottomersi con ogni humiltà al giudizio divino.

A questo sine dunque facciamo sapere a tutti gli Habitanti di detti Regni, come ancora a quelli degli altri Stati, e Provincie d'invigilare diligentemente, e con ogni cura procurar d'eseguire quanto qui di sopra si contiene, guardandosi di dargli alcuna sorte d'assistenza sia publica, sia segreta tanto ad essa Elisabetta, quanto che a suoi aderenti, & havuta conoscenza della presente procurino subito d'unirsi all'Armi de Catolici, che saranne condotte dal vittorioso Prencipe, Alessandro Farnese in nome di sua Maesta Catolica, con tal forza che sara a ciascuno possibile di mettersi in cam, po, per poter torre via dall'usurpato Trono la nomata Elisabetta, eristibilire la Santa fede Catolica in Inghilterra.

In oltre si fa sapere a ciascuno che l'intenzione di sua Santiti, del Rè Catolico, e del Farnese non è di sorprendere, ò di fare un'acquisto di detti Regni ò vero di cambiare le Leggi, privilegi, e costumi; ò pure di privare alcuno della sua libertà, ò vita, ò facoltì, eccetto li rubelli, & ostinati; nè meno d'introdurre altro nuovo cambiamento, eccetto che se per comune accordo, tra sua Santiti, Rè Catolico, e Stati del Paese, sari trovato espediente.

diente, per l'utile publico, per la continuazioe 1587. della fede Catolica, e per la punszione di questa usurpatrice, e suoi aderenti. Assicurando ciascuno, che tutte le difficoltà che potrebbono incontrarfi à causa della depositione di questa Donna, sia tra particolari, o pure rispetto alla successione della Corona, dira lo stato Ecclesiastico, e político, saranno terminate, e quietate secondo che si ricerca dal dritto della giufizia, e dell' equità Christiana. E non solo s' haverà cura, acció li Catolici siano preservati d'ogni sorte di sacco, per baver tanto sofferto, mà ancora si farà la stessa grazia á tutti: gli altri, che volentieri ricorreranno con pentimento per rimettersi al Generale dell' Armata. E perche noi sappiamo molto bene che vi sono diversi innocents, quals si sono separats per ignoranza dal grembo di Santa Chiefa, & intanto seno posti nel numero degli heretici, per questo facsiamo sapere che la nostra intenzione non è che questi tali siano : puniti, ma che siano agraziati fino che informati da buomini dotti, pollano distornarsi dal falso comino. Si dechiara di più che non solo è permesso. ad ogni sorte di persona, sia publica è privata, e fuors del numero di quelli che banno intrapreso il desegno, d'assicurarsi aella persona di detta Donna, e strettamente imprigionarla, e consignarla al partito Catolico, ma di più si terrà per un singo. lare beneficio, secondo la qualità delle persone, e lo ftesso .

3533. stesso s' intende anche de' suoi complici. In quanto agli altri, che per lo passato hanno aiutato, ò che potranno dare aiuto per l'auvenire acciò resti punsta l'usurpatrice, & suoi aderenti,& rimessa la Religione Catolica in quei Regni, riceveranno quelle rimunerazioni, suranno avanzati ditali bonori, e dignità, che il loro buono, e fedel servizio le ricercherà, è che sand stato di giovamento al bene comune. Finalmente si concede libero passaporto, à tutti quelli che vorranno unirsi all' Armata Catolica, e che vi porteranno monizioni di bocsa, à di guerra, & altre cose nicessarie, promettendo che tutto quello che si riceverà da loro, se gli pagherà bene, e liberalmente. S'esorta ancora, e fi comanda adogni uno , secondo le sue forze, di woversi pronto, e diligente ad un tal soccorso, per torrel' occasione di far le cose con forza, e di punire quelli che controverranno a questo ordine. Sua Santiti in oltre, aperto ilteforo sagro che tiene nelle sue mani, concede un' Indulgenza generale, a vatti quelli che confessati, e comunicati combatteteranno, & alfisteranno in qualunque modo all? Armi Catoliche, per la deposizzone, e per il ca-Etipo di dotta usurpatrice rubelle, e suoi aderenti. . In questo menere la Regina fece conoscere agli occhi del publico tre atti di giustitia molto riguardevoli che gli accattivarono non poco l'affetto del Popolo

PARTE II. LIBRO II. 7 227 verso quei che l' havevano aliensto con lo scantito scandalo preso nel veder sul pasco gron- per la more el dar' una fontana di langue dal collo d'una Masia. Regina, dovendosi sa pere che quantunque li fautori, li partigiani, e li aderenti più benemeriti della Regina Elisabetta descrivessero, e publicassero questa sua attione di far morire una Regina fotto alla mano d'un carnefice, come un fagrificio accetto a Iddio, già che con tal colpo fi salvava la Religione, e lo Stato, con tutto ció è certo che le persone pui disinterelate; ma Protestanti non potevano ammirarla che con opprobrio, e con scandalo, poiche in fatti lo sparger sangue sagro non è stata mai attione che di Tiranni, di modo che non poteano confiderarla che con alteratione d'animo per lo meno, e se questo seguitrà Protestanti pué credere, che maggiormente haveffe il fuo effettò trà Catolici, che ne haveano più giusto fogetto, poiche in fatti la massima chesece perder la vita, a questa Regina, su quella della Religione, già che bisngnava levarfi dal capo questo verme di gelosia, che gli diva la confideratione, che Maria ch'era Catolica dovea succedere alla Corona. Ma-

vediamo, tre atti di giustinia d' Elisaberta. K 6 Mar-

Margarita Lambrun Donna spiritota Arditari e di gran cuore, che havea servito molti folutione anni Maria, eche s'era maritata cinque a uni prima della morte, di questa, morto il marito in quei giorni stessi che su deccol-Jata questa infelice Regina, accorato come fù creduto dal gran dolore di vedermorire una, dalla quale havea ricevuto molte benificicenze, addolorata anche lei Margarita, e per haver perso una tal Regina, & un tal marito, si messe nella testa d' haver la sodisfatione d'haverne la vendetta, & à questo fine maturato quel me-Zo più proprio di venirne all' esecuttione, benche molti fossero gli ogetti che se gli andassero ruminando per la testa, ad ogni modo abbracció quello che stimò il più facile. Vestitasi dunque da maschio, e tagliati i suoi Capelli corti, & intrecciatili in modo che paressero di maschio, e non di femina, e coloritosi al quanto in oltre il volto, sempre con due pistoletti nalcosti, e con animo deliberato d' introdursi nella folla, allora che la Regina andava nella Cappella, & in un punto istesso scaricarne uno de' due nel petto della Regina, e l'altronel suoper esser giudice se nessa della sua sentenza di morte. fuc-

PARTE II. LIBRO II. furcesse che andando la Regina alla spal- useseggiata nel giardino, nel volersi Margarita (che facea chiamarli Antonio Spark Scozzele) aprirsi la strada con qualche furia gli cade uno de' due Pistoletti, che fece qualche strepito, che preso da una Guardia venne nel tempo istesso arrestata. Quei del Gonsiglio, etrà gli altri il Conte d'Essex dissero che bisognava mandarla in prigione, già che nell'arrestarlo, fi trovò l'altro Pistoletto; la Regina ad ogni modo volle havere il piacere di efaminarlo essa medelima, e fattolo seguise nel Giardino si diede (creduto maschio.) ad interrogarlo con le folite interrogationie del suo nome, della sua Patria, e del suo stato, & alle quali domande con animo molto deliberato rispose. Regina io son Donna , e mi chiamo Margarita Lambrun, e sono quella stessa che be servito più anni la Regina Mariamia signora, da voi fatta cost ingiusta. mente morire, e con la morte di quella havete anco uccifo il mio caro marito, uccifo dal dispiacere. di veder morire una così innocente Regina, onde se che amave l'una, el'altre haveve risolute al rischio della mia vita, e con la sua di vendicar la morte di questo, e di quella. Procurat èvero di far violenza a me stessa, e distornarmi

🔹 1539. 🏕 un tamo pernicioso disegno. Ma mi su forza provare che nel petto d' una Donna, non vi è ragione, nè forza che possa ritenere la vendetta cogionata da un giusto amore. Appena nomino il suo nome che venne conosciuta anche nella voce, che non solo era Donna, ma quella istessa che diceva, trovandosi una Dama di Elisabetta che la havea parlato alcune volte. Non s'altero la Regina, benche grave fosse la causa d'alterarsi; ma con un animo affai tranquillo gli diffe; Horsh voi havete creduto di fare il vostro debito verso l'amore dovuso alla vostra Padrona, 👌 alvostro marito, ma qual credete che sta hora il mio verso di voi? Rispose sempre con animo constante l'altra : Gli dirò con franchez'za il mio sentimento, ogni voka che vostra Maestal si compiacera dirmi se mi chiede ciò come Regina, o come giudice? Replicó allora Elisabetra. Come Regma? Et à questo soggiunse Margarita. La gratia dunque. Replicò Elisaberta, e qual sicurtà potrete darmi, she non abusarete in altri rancontri della mia gravia? Rispose la Donna. Mia Regina, le gratie che si domandano con cautele non son più gratie, e però vostra Maestà può procedere come giudice. Rivolta Elifabetta ad alcuni fuol Configlieri che gli erano all'intorno diffe.

Gia

## PARTE II. LIBRO II.

231

Gia son quasi trenta anni che son Regina, e non 1527.
mi riccordo chemai altri mi bavessero dato ma
tal lettiene come Regina. E così volle che godesse intiera mente della gratia, non ostana
te che il Presidente del suo Consiglio opinasse altramente. Chiese però quella
Donna, che fosse per generosità accomi
pagnata con sicurezza suori del Regno;
sin ne' lidi di Francia, che pure gli venne Altra deconcesso, che su stimato un tratto di prui gna, c
curiosa
denza

Il secondo tratto di curiosa giustitia che fece Elisabetta su il seguente, Si seminò nella Città di Yorc, e senza dubbio in altri Luogni del Regno un Libello diffamatorio che portava nel titolo La Regina impudica, e benche non si nominasse Elisabetta nè anche l'Inghilterra, ad ogni modo si vedeva pur chiaramente che contro questa Regina, fosse indrizzato, trattandola di Regina senza honore, senza vergogna,e più deflorata d'una Taide, da una Frine, d' una Meffalina, e d'una Regina Giovanna di Napoli. Di questo Libello che consisteva in tre fogli, ne fu accusatoper Auttore un tal Roberto Tipay, della Città di Yorc , figlivolo d' un' Artigiano, che haven qualche fludio. ma una increa

dibile pendenza alla fatira, e non poco libertino nell' articolo della Religione, benche si dicesse, ò che pur contro facesse il Catolico. Sospettato dunque & accu-Sato venne dal Magistrato di Yorc imprigionato, & esaminato negò d'effer l'Auttore. & in tinto auvifata Elilabetta, comandò che fosse transportato in Londra; dove giunto fù condotto per essere esaminato nel Configlio, presente la Regina, ma continuò nella negativa, ancor che contro di lui vi fossero molti indizi. & emidenze . però senza provo da convincerlo. La Regina con un sangue freddo, preso il Libello in mano disse. Ma Signori. noi ci rompiamo la testa ad esaminar questo meschino come se colpevole egli fosse contro la mia persona, parendomi che siano più colpevoli quei ebe l'accusano, e che credeno che l'Auttore, qualunque egli sia mi babbia offeso in un tal Libello,poiche dall' Autrore si parla qui d'una Regina impudsta, & io presendo d'esser pudica, e di havere in horrore l'impudicisia, di modo che il Libello non può effer contro di me. In questa maniera alzatafi ordinò che l'accusato fosse rimesso in Libertà, eiche segli facesse un regale di cento scudi, in riparatione d' haverloà torto posto in prigione; & al sicu-

PARTE II. LIBRO II. ficuro che questo a proportione fu il maga 15\$7. giore atto di generosità, che sece Elisabettaà Letterati. Il Tipay havendo ricevuta questa sentenza, e che Elisabetta (dalla quale fi faceva spiare) non pigliava quel libello per se non hebbe difficoltà di dirsi l'Auttore, anzi termatofi in Londra compose un' Apologia in favore di quella Regina della quale si parlava nel Libello col mostrar chiaramente d'essere stato eghi l' Auttore. Auvisata Elisabetta lo fece un' altra volta condurrenella fua prefenza à cui coli disse. Dunque voi siete l'Auttore del Libello, che tanto havete negato? Chi è dunque quella Regina della quale voi intendete parlare ? poiche secondo all'espressioni della vostra satira questa è una Regina che vive, che regna, cobe quol farsi stimar pudica, benebe tale non sia? Tanto ci basta per saper la gravezza della vostra colpa. Noi vi habbiamo regalato come credendovi impocente, ma bera che vei tirate a gleria di dirvi colpevole sard a Giudici di darvi la rimunerattione dovuta, Rimesso dunque trà li manidi questi venne da' medesimi condannato ad esser tre volte frustato publicamente ne'solita luoghi in tre mesiana volta per mele, e tre volte posto nel Pilori, otto giorni dopo la frusta, con il Libello pen-

den-

dente nel collo, & in oltre due anni de prigionia, della quale ad ogni modo hebbe gratia, come ancora delle due volte: della fruita, manongià del Pillori. Basta che la Ragina fu molto lodata della sua curiosa invomione venso il deliquente.

Dispute trali due Atcivescovi.

Si suegliarono nuove gare di pretentioni, e di disputein questo anno trà li due Arcivescowisti Camorberi e di Yorc Giowanni Whitgitz, & Giovanni Piers; 19013 valendo que so tenora alla prima decisiva obes'em fatea, e delinquale me dirò brevomente il contenuto. Erano anni & anni obe trà questi due Prelati pognava la gara per il Primaco d'Inghilborra precendendalo quello di Yorc come il primo Arciwekowodel Regno, e talmo per melni radoppini privileggi di Popi e di Rè, e per a pose so actuale ancorche sempre contra state dall'aitre. Hom entrata al Regno Elisabetta oscò mel 1560. Arcivoscovo di Yesc Tomajo Young, edi Oantorberi Matsea Parker & hebbe il dilegno di quietar con questo le scisme per la pretontione del Primato tra li sudetti Prelati, poiche il Parkerera un logerto (come fi è derro a suoluga) d'animo quieto, alieno d'ogni qualunque piacere del Mondo, sopra tutto

PARTE H. LIBRO M. sppena degnava di guardar le Donne in 1567 Faccia; & al contrario il Young conoscova più il Mondo & intendeva meglio l'arte di corteggiar le Dame. Decretò dunque Elisberta cheil Primato farà goduto dall Arcivergovo di Cantorberi, ma con questa dura conditione del Celibato, & al contrario che quello di Yorc haurà l'avantaggio & il privileggio di poterfumaritere, mache quelle ladisfertione downers gostargii l'obligo di cadore all' altro il Arimata; e he che si molosse fodistar la Ragina, o perche era propartionata la fensenza, batto che ambidue li consenzano della docidine, quello di L'antorbetti che non haves inclinamiene per il matrimonio volontieri enmbia il Celibres, gol Primare, e l'altro che ameva il Matrimonio per haucre uma Moglie in femo non ficarò del Primato nel Regno, e aufi visiero amicherolmente, fino che pallo all'Arcivescovado di Yorc Odoardo Sandas che lomano d'ogni inclinazione al Maritaggio pretele sgravar la sua Chiesa da una Legge così vergognosa di cambiar per una Donniccivola, un'honor cosi grande come quello del Primato. Dall' altra perse I'W hitgift Arcivescovo di Cantorberi tro-

1887, vavaanche ingiustala decisione, poiche pareva che con questa si dasse motivo a'Catolici di dire che trà Protestanti si dava la -privatione del Maritaggio, che tanto si abborriva negli Ecclefiastici di Roma: & in oltre poteva ciascuno persuadersi che l'Arcivescovodi Cantorberi non haveva merito per il Primato, poiche se gli dava con una tale angaria. Ambidue ne portarono i loro Lamenti alla Regina col mezo Puno cioe il Cantorberi del Conte di Essex. e'altro del Conte di Leizester. La Regina -che nell' ordine della Chiesa, e del Go--verno di quelta voleva confervarsi soprana si sdegnò allora che gli fù fatta la proposta, -che si dovesse rimettere la decisione d' un tanto affare ad un Parlamento, onde fivide ful punto di far qualche affronto ad ambidue questi Prelati; ma come amava l'uno e l'altro non volle mostrar, risentimento, romentandosi di farii chiamare ambidue nella fua prefenza e di dirgli; Qual scripsi, soripsi, e volendo l'uno, e l'altro replicar qualche cosa di nuovo zispose la Regina, senza volere entrare ad altro discorso, Quod scrips, scrips, & havendogli per una terza volta risposto peradurre le loro raggioni con lo stesso tuono

PARTE II. LIBRO II. 237
tuono segui à dirgli la Regina; Qued 1587scripsi, scripsi. Di modo che accortisti
questi due Prelati che sua Maestà non volevarimvoversi dalla prima decisione che
ne haveva satto si resero da per loro amici; ben' è vero che contribuì la sua parte il
Conte di Leicester per rico nciliarli e da
questo tempo in poi venivano chiamati
gli Arcivescovi di Quod scripsi, scripsi. Ma
le gare sorsero poi più che mai morta Elisabbetta sotto al Regno di Giacomo.

Il Badoaro Capitano d' una Galcazza Veneta, mentre ritornava di Candia scontrò nell' Ottobre di questo anno un Vascello Inglese, comandato da Tomaso Va cello Inglese, Binck carico di stagni, di panni, e d'altre come Mercantie che se ne andava in Venetia, etattato. con i soliti Passaporti: Il Badoaro ordinò che s'andasse alla volta del Vascello per riconoscorlo, che sù facile il farlo, rispetto alla mancanza del vento, di modo che approdatolo, ordinò che il Capitano pafsasse nella Galcazza con i suoi Passaporti per essere claminato. Develi qui sapere che i Venetimi pretendono il dritto d'una assoluta Signoria nel Marc Adriatico, in virtú d'una Bulla ottenuta dal Pontefice Alesandro III. edall' Imperador Fede-

тісо

238 VITA DI ELISABETTA
250 200 Barbaroffa, male questi potevano durghital drino disopranità hoc opus, hic laborreft. Comunque sià batta che il giorad dell' Ascennione il Doge con solenne pompafala ceremonia di sposare il Mare in tegnoldi dominius ecole in virtù di questo ogni qualunque Capitano, o sia fopra comito di Gallera, o di Valcello de guerra della Republica, per un' uto opure per un' abusofisserve del dritto di fare abbassare la Bandiera, ad ogni qualunque Legnostraniero, con la facoltà di visitaselecommissioni, le Lottere, ele Mercantie di quanti Legni fi feontrano. Ne i Capitani de' Legni Veneti trascurano questo ditto, anzi alcuni de' più interesati, ede' più avidi l'esercitano non solo consuma manieral mperiofa, ma di più d'un sofifatto modo, ohe quali farebbe meglio adium povere Capitano di Vascello Araniero di cadere trade mani de? Corfari Turchi, che d'uno diquesti tali Sopracomisied una Galora della Republica; chiadendo gli acchi il Benuro alle ingiustiticpathetuni quelli Sopratomiti sono det BerCorpo:

Denque il Binck fü obligato à questo -rigoreziellavifità del fuoi Pallaporti, e del

Sug

PARTE II. LIBRO II. hio Valcello, e come non mancano mui 1127: occassioni à chi vuole far del male, il Ba- Que doaro trovò gravi garbugli al povero Ca-cito ne pitano col dirgli che bilograva che nel Vascello vi sosseropiù mercantie di quelloportavano i Passaporti, eche pero faceva di mestieri che fosse visirato più esattamente, & à questo fine lo condusse in Dalmatin in un certo porto detto San Pietro di Lembo, e quivi ordinò che si scaricassero tutte le Mercantie per effere confrontate con i Passaporti, per vedere se vi fossero di controbandi; con questa facoltà egratiaperó che volendosi esentare di questo incommodo, che non poteva farsi senza molta spesa, e molto ritardo, poteva farlo mediante lo fborso di mille scudi. Si dolfe il Binck d'un tal procedere, e della maniera come si trattavano li Vascelli della Regina, cioè che viaggiavano sotto alla sua bandiera, e non havendo possuto ottener raggione, più tosto che di cadere in quella gran confusione, e spesa di carico, e scarico si contentò di pagar le mille scudi. Ma arrivato in Venetia ne scrisse à Mercanti Padroni del Vascello, che have-. vano interessi nelle Mercantie quali fecero venir caldissime Lettere della Regina E-

lif

240 VITA DI ELISABETTA

lifabetta al Senato, lamentandosi d'una proceditura cosi ingiusta, e che della stessa maniera farchbe da Juoi trattare li Vafceli li Veneti, senon se gli faceva riparatione; di modo che venne ordinato dal Doge, sia dal Senato, che dal Badoaro si restituissero al Capitano Inglese li mille scudi, e fuscritta Lettera di risposta alla Regina molto cortelegiustificandos peró l'attione del Badoaro, appunto come se quella restitutione fosse stata una gratia concessa alla Regina: & al sicuro che se non si fosse portato rimedio, ne sarebbe successo grave disordine , sperche gli Inglesi havevano portato gravi lamenti ad Elisabetta, con instanze di voler far conoscere agli occhi del Mondo tutto quanto, le fossero a carogli interessi de' suoi suditi se la protettione del comercio in ogni qualunque luogo, certo è che mentre visse la Regina non s' intesero storsioni simili.

# 

## HISTORIA

DELLA

### REGINA ELISABETTA.

PARTE SECONDA.

LIBRO TERZO

Si descrivono in questo Libro molte curiose, politiche, erare particolarità, e differenti successival principio dell' anno 15%8. sino al fine del 1594.

Orre voce nelle bocche di molti, che Sofetti che SiSisto V. haveva uma Favorita, che so v. hamava molto, e col mezo della quale vesse famediante copiosi regali scopriva Elisabetta,
non solo gli andamenti della Corte di Roma,
ma i segreti nascondigli de' disegni del Papa,
& il gentilissimo Signor Fromon d'Ablantourt, Gentil'huomo mataro, non meno
d'età, che di prudenza, e sogetto di gran merito, mi sostenne pochi Mesi sono qui in Amle sterdamo,

243 VITA DI EGISABETTA,

1588. sterdamo, spaffeggiando insieme per la Città; che questa era cola verissima, havendolo lui letto in un vecchio Manuscritto, & un certo Abbate gliclo haveva afficurato, & hebbi grandissima difficoltà di dissuaderlo di una tale impressione, che la trovai molto prosonda per diffiparla + edirò che movai più facile disposittione nel Capo del Signor Conte d'Anglefey, Custode del figillo privato in Inghikerra, che pure mileopriellere di quello l'entimento, cioè che Sisto haveva una Favorita, che amava oltre modo, e che scopriva ogni cofa alla Regina Elifabetta, aggiungendomi, che il Papa mon fi curava che questa sua Amica, e Compagna di letto tenesse corrispondenza con detta Regina, paiche essendo avaro godeva che nitri la pagaliero, obre che voleva che servisse di stromento trà Lui, e la Regina contro la Spagna., pero mostsò di piegarsi ad un tal mio regionamento che gli tenni.

Sinega Milord: Quali apparenze di gratia, à dall'Aut-qual ondra di verifimite può trevenssi in un softore petto di tal natura, sia in una diceria di tal sirio, nella Personad un Pomoste simila quale cra Sisse di Chi uni potrà comprendare in un' Huomo che hazawassitto I 4. anni in uno stato di meribendo, di simplice, d'alieno del Mondo:, senza che mai ateuno potesse senzici, ne amici,

PARTEIL LIBROIN. ve domestici; e che poi subite divenute Rapa; 1588. con una barbaccia da Romito, muna eta di 64. anni, che si andasse à provedere in fascia di tanti Prelati nel vaticano poiche coso fimili, won possono farfi in fegrete, d'una Concubina è Un Papa che s'era pessate in un tempo d'otio in una vitu privatu d'ogni qualunque minima piacere, per il cerfo di tre Lastri, che fubito entrato alle maggiori fetiche di cotpo , e di spirito, con tanto ardore che non gli dapano momente di ripefe, che si desse a' trastulle lasvivi della carne? ho quafi horroro in me flesso a penfaroi. Un Pontefica d'humor smile, d'un marante cost strano, cho non haveva nel Capo, e molte meno nel cuore, altrainclimettone, the quella fela d'una sfrentia paffione, è fia d'una delle maggiori ambationi d'acquifiar nome Immertale del maggier Dominante che habbiu mai vedute Romu, che volesse chinderfisralebraccia d'una Feminallas! Un Papa che conil maggior rigore castigava in altri, anche le colpe prinleggiere d'an semplice Conenbimero, cierosteffe egis modesime dare esempio d'uno de maggioni standali in colpe simili? Un Ponsefice cost severo, obr quast non si degnava di guardare in fascia à niffuno, che pigisava piacere di spaventar tensi con lo squardo, the non velova the alcuno ardife di domesticarse secon che volesse renders domestico con una Donna? Un Siste V. che con tanta fierez-

PARTE II. LIBRO III. 245 eccolo appunto. Anna Oston. Vedo-1588. va d'un Cavaliere Inglese, di gratiosa bellezza, e di fresca età non passando gli anni 30. Questa non solo zelante ma scropolosa della sua Religione Romana, non potendo soffrire di vedersi sotto l'ubbidienza d'una Regina cosi persecutrice de' Catolici, che veniva di spargere il sangue innocente d'una Regina, non per altro le non perche temeva la sua Religione deliberò d'uscir del Regno, e d'andar più tosto fuggitiva, e raminga per il Mondo, che di godere i suoi commodi dentro il dominio d'una cosi empia lezabella ch'era il nome che dava ad Elisabetta. Di primo trattòs'indrizzò alla volta di Roma con un suo figlivolo nell' età d'otto anni, sapendo benissimo che quivi si trovava il Cavalier Carre suo Cogino, ch' Essa lo stimava esule del Regno, rispetto alla Religione, e per consequenza nemico come Lei d'Elisabetta, non sapendo la magagna che si nascondeva, auzi per nasconderla maggiormente il Carre, c per meglio scoprire da questa sua Cogina quello che poteva sapere delle cose del Regno, continuò à fingersi nemico d'Elisabetta, onde scavò molte cole delle quali ne auvilava la Corte.

· Però fece verso di Lei dall'altra parte offi- Ben vicio di buon parente perche l'accolie con ogni sa, e affetto, e la raccomandò al Pontefice Sisto, dal Papa. Lι questo

248 VITA DI ELISABETTA.

2588 questo informato di tale arrivo e che parlava benissimo Italiano la Madre, e non meno il Figlio, volle effere informato dalla propria bocca di quella del fuo stato, e delle ragioni che l'havevano mossa ad abbandonare la Patria, e restò cosi edificato del suo zelo, e della sua gratiosa, e giudiciosa eloquenza, che stimò fosse per riuscire di nuovo stromento as fuoi interessi per le cose d'Inghisterra, potendo cavar memorie da' fuoi parenti, & amici, e come questa Dama haveva lalciato tutti i suoi beni, che non erano pochi, Sisto sa per far servitio al Carre o per suo proprio movimento prese la cura di provederla, havendola raccommandata à Donna Camilla sua Sorella; nel di cui Palazzo hebbe appartamento, e Tavola, con una pintione di 500. Scudi, oltre che haveva fico portato 1 500. Lirefterline che furono poste all'interesse; e con tutto quello danaro andava allevatido il figlio nelle fcole, fotto al Governo d'un' Questo durò per lo spatio di più d'an' anno, cioè che quella Signora rellò in Cala di donna Camilla, e come il Pontefice sole va andare almeno una volta il Mele in Cafa della Sorelle incognito, per godere quakhe momento di ricreatione col suo sangue, e con la Reffa occassione si tratteneva qualche momento in discorlo con la Oston. 'Mà phù in particolare la vedeva spesso il Cardinal Montalto

PARTE II. LABRO III. 249
talto, Nipote di sua Santità, che andava più 1988.
spesso incugnito à render visita alla Madre, re
forse che più ancora per haver l'occasione di
trattenesi in ragionamento con la Inglese;
nè sarebbe delitto di stato il credere che un
Cardinale Giovine, e ben fatto di sua persoma, che havesse qualche finistro pensiere con
l'esecutione di qualche fatto verso una Signora così bella, e gratiosa con il commodo
dell' albergo in Casa della Madre; mè il sospestare di cospa di libidine un Pontesse
qual' era Sisto, che in tal tempo haveva appunto 67. anni, certo che può dirsi debolezza di cervello à chi il crede.

In tanto si vide correre una Pasquinata di tal tenore, Il Papa ba bandito di Roma tutte Palquile Rossiana, eccetto Danna Camillas tacen-esto. dos allusione a quelle visite cosi frequenti che il Cardinale Montalto rendeva alla Madre da che la Dama Inglese era passata ad abitare in sua Casa; onde su creduto che datal Pasquinata foste procedura la raggione che la Ostan licentiatati da Donna Cammilla melle Cala. · à parte da per se; . estendoù discorso però più vivamente con: mormorii più comuni dell' ammiciria di quelta Signora col Cardinale; e di che accorrafi Donna Camilla & avisata in oltre della Pasquinata che si fareva correre, non volle più permeuere che restasse in sua Cala fin per non offendere la sua colcienza, sa per

248 VITA DI ELISABETTA.

Rossiana, di modo che questa Signora secondo al credere di molti venne constretta da tale. ragione à pigliar Casa nel suo particolare, per goder maggior libertà; e come si tratteteneva molto honorevolmente con servità, si accrebbe il sospetto che sosse persone si tratteteneva molto honorevolmente con servità, si accrebbe il sospetto che sosse spesso a render-le visita, sia perche passava spesso à render-le visita, sia perche non vi era apparenza di far tali spese, senza qualche aiuto di costa, come suol dirsi.

Mette Casa da parte.

Ma per quello hò possuto cavare daun certo Manuscritto che mi rimesse nelle mani il Signor Conte Arlington, questa Signora Oston, col mezzo del Cavalier Carre haveva ottenuto il posesso de' suoi Beni, de' quali ne tirava la rendita, di modo che trovandosi assai commoda con una rendita di 80. L'îre Sterline oltre li 500, di pinsione che gli dava il Papa non trovò più à propolito di lottomestersi all' altrui discrettione nel vivere, formando Casa da se stessa, per havere appresso .. di se il Figlio; malo stesso Arligion mi disse che grandi crano le apparenze, e per lui lo 'credeva indubitabilmente, che s'era messa nel suo particolare, per poter godere più liberamente la conversatione, e le Vinte qualunque fossero del Cavaner. Carre à cui si confessava tanto obligata, e si può fare, che il Cavaliere istesso che l'havea fatto ottenere il godimento PARTE II. LIBRO III. 249
mento de' suoi Beni l'haveva premuto à que-1582. sta risolutione, di metter Casa, ese contribuisse il Cardinal Montalto non lo sô, vero è che cosi il Cardinale, come il Cavaliere andavano spesso à renderle visite che da molti venivano stimate troppo familiari. Per conclusione di questo articolo, si può credere che quella fassa voce che Sisto havesse Favorita sia nata da questo successo, della venuta in Roma di questa Dama, e dalle cortesie usateli.

Attendeva in questo mentre il Rè Filippo à Sisto dà dar l'ultima mano, a' fuoi difegni, havendo già avuo scritto al Pontefice in confidenza sin dal Mese Flotra d'Ottobre del 1587, che la sua Flotta delle invincipiù numerose, e meglio munite che habbia Elisabervisto mai il Mare, con Vascelli nonmeno ta. forti che i maggiori Castelli di Terra, col titolo d'Invincibile farebbe vela dal Porto di Lisbona per il principio di Maggio del 1588; & aggiunse le precise parole ne vi saranno che i soli venti, che potranno impedirle il successo della conquista dell' Ingbilterra, ma la protestione del Cielo, e le benedittioni della Santità vostra, riteranno a freno i venti, ma credo che Sisto s'incaricasse poco dell'obligo di dar benedittioni per incatenare i venti, perche poco' si curava che Filippo riuscisse in tale impresa & a questo fine non cosi tosto riceve questo aviso da Spagna benche con tutta confidenza, che immediatamente ne trasmesse l'estrat-

### 250 VITA DI ELISABETTA,

Carre ad Elisabetta, facendole incaricare, che non trascurasse delle suo del

Non mancò la Regina di ben munirsi, e di prevalersi à tempo de buoni avisi, e come havea gran concetto del valore, e del buon Configlio del suo Favorito Conte di Leicester gli ordino, the posto al Governo delle Militie Inglesi quel sogetto che stimarebbe il più capace ripaffasse senza perdita di tempo il Mare, onde dechiarato Luogotenente Generale della Gente Inglese il Barone de Villongby, e rimesto nella sua assenza il Governo politico del tutto agli Stati s'imbarcò nel fine dell' anno passato. In tanto vedendo la Regina col suo Configlio che dal Rè Filippo si facevano apparecchi quasi è senza quasi inconprensibili, e che però gli era imposfibile di poter fostenere spese cossémmente & eccession ve fia per la difela dell'Inghilterra, come quella d'Holanda, delibero di scaricatti d'uno de due pesi non essendo cosa possibile di fostenerli ambidue, olire che non era del tutto iodisfattà del procedere degli Holandeli ancor che tutto impeffe, per meglio inmimirli alla loro difeia, balta che diede ordine al Leicester di rimunciare il mo Governo agli Stati CO-

# PARTE II. LIBRO III. 272 come fece con tale Letters.

ROBERTO Conte de Leisestre Barone de Atto di Denbigh Cr. Luogetenente de sua Muesta tinuncia. d'Inghilterra, Genernature e Capitan Generale delle Provincie unite a tutti quei che vedranuo: la presente saluce. La Serenissima Regina d'Inghilterra bavendosi date il carico di Lue. gotenente Generale delle Soldatesche Ingles par assistere le Provincie, seconde al Tractate. convenuto con gli Stati, e quafi havendori transportata il Governo tanto politico che di giusticia secondo lo transporto che n'è Bate fatto con Atto del primo Februre del 1586. Ma in conformità delle stato presente degli affart, di questo Regno noi siame obligati di restara. qui al servitio di sua Maesta, non petenda nella nostra assenza impiegarei, all'esecutta. ne di quella auttorità che co era flata transportata fecondo chericertarebbe il bifègno degli Stati , e l'esercitio personale di tal Carico.

A questo sine dunque desiderando Noi di Igravarci di tal Carico di Governatore, o Capitan Genorale delle sudette Provincie unite per le ragioni accennate, come ancora della commissione, e carico che ci è state date, sactiamo sapore che Noi l'habbiamo colmezzo di questa Scrittura, sia di questo Attosotto scritto di nostra mano, rassignato rimesso e rinunciato, di tal maniera che da questo giorno in poi Noi desisteremo d'ogni qualunque esercitio co

6 esecu-

252 VITA DI ELISABETTA,

est era stata data dalli Signeri Stati Generali, di qualunque sorte che ciò sosse, rimettendogli il potere di peter provedere, can l'aviso di sua Maestà seconda che lo troveranno a proposito, e canvenevole per la disesa e sicurezza delle sudette Provincie. Data nella Città di Londra, li 17. Decembre del 1587. Sotto scritto Leicestro, e più sotto De Burchgrave, col sigillo dello stesso Leicestro.

Elifa-Berra preme per la Pece

Questo Atto di rimessa del Governo agli Stati, venne spedito in Holanda dal Signor la Filiegrex, mà però non lo rimesse a' detti Statiche il primo giorno d'Aprile, del 1588. in conformità di quello gli era stato ordinato dalla Regina, dalla quale haveva ricevuto particolare ordine di negotiar la pace trà il Rè Catolico e gli Stati, essendosi dechiarata col Duca di Parma, e con gli Stati di voler vo-Iontieri abbracciare il carico di Mediatrice per tale pace; e spedì Ambasciatori sopra Ambasciatori per questo essetto ricercando che fossero spediti Plenipotentiari nella Città di Ostanda, ma gli Holandesi non prestarono molto le orecchie à queste instanze della Regina conolcendo benissimo, e con ragione che essendo già due anni, che dal Re Catolico si facevano proviggioni che si stimavano proprie ad assorbire il Mondo tutto non vorrebbe fare altra pace che quella che suol darti. PARTE II. LIBRO III. 255
darfi da un vincitore al vinto, onde gli pareva 158 5
maggior vantaggio di continuar la guerra,
che d'abbracciare una pace vergognosa, e
dell' ultima loro ruina; di modo che s'andarono isculando, e ritardando la speditione
d'Ambasciatori, con dispiacere non mediocre d'Elisabetta, la quale nei sece portare le
sue doglianze agli Stati nell' Huga.

Fù degna d'offervattione la Massima della Ragioni della Regina, e d'Alessandro Farnese in questa oc- Regina, e cassione, operando ambidue con finidiversi del Farin uno stesso ogetto, cioé d'ingannarsi l'un nese. l'altra. La Regina non haveva più volontà. di trattar la pace che quella di precipitarsi nel Mare ricevendo da tutte le parti avisi che contro l'Inghilterra stavano in precinto di sfodrarsi colpi cosi terribili, che à tali forze satebbe riuscita vana ogni qualunque difesa, che però vedendo di non poter prevalere la sua spada pensò d'adoprare le sue Massime, & à questo fine, richiamò d'Holanda (questo fù stimato il primo disegno) il Leicester, gli fece rinunciare il Governo, e finle tanto zelo di trattar la pace, stimando che questo tosse un buon mezzo, per mettersi in un porto sicuro dalla minacciata tempesta, di modo che con questo falvarebbe se stessa; & ingannarebbe la Spagna, alla quale per meglio ingannarla, faceva prevenire segrete rapprelentattioni, che sarebbe sua cura d'obligare gli Sta

254 VITA DI ELISABETTA

1500. Stati ad una pace gloriola e vantaggiosa al Re-Catolico, & in tanto questo ingannato, à adescato da tali promesse si distornarebbe dal pensiere di far la guerra all'Inghilterra. Dall'altra parte il Farnele si mostrava ardentissi mo di quella pace dando ad intendere alla Regina, che dal Rè Catolico suo Signore s'ammirava il suo zelo verso di lui, e che la pregava d'adoprarli con ogni calore per dar compimento ad una tal pace che sarebbe riuleita di fomma gloria all' Inghilterra; e non per altro faceva, e diceva questo che per assopire lo spirito della Regina, acciò trascurasse la sua difesa: Che bella trama d'inganno sotto un velo di buona amicitia; si fidi chi può alla buona fede d'altri.

Attendeva veramente il Rè Filippo, benche chiuso in un Gabinetto con tutta la forza del suo ingegno a dar gli ordini da per tutto all' apparecchio di quella Invincibile con la quale havea risoluto di precipitar dal Trono Elisabetta, e tanto piu se gli accese ral desiderio dalla risoluttione in poi di questa Regina di sar morire per mano d'un Carnesice la Regina Maria: allora radoppiò i suoi comandi, e volle che s'aprissero la vene de' suoi Reggi Erari, e si adoprassero i sudori de' suoi Ministri per dat vela àquella Invincibile che dovea scacciar dal Trono questa empia Heretica, tor dal mendo la memoria d'una sale Usurpatrice;

PARTE II. LIBRO III. 25% e vendicare con la sua morte il Sangue inno. 15th. cente di Maria sua Cogina. Mail vero disegno di tante forze era quello di mettere in esecutione quell' audità che se gli aggirava nel feno di vedersi Signore d'un'Regno che credeva suo & in virtu del Testamento di Maria. e della investitura del Pontefice Sisto havendo colorito tale dilegno con la voce di non havere altra pretentione che di abbattere i suoi Rubelli de "Paesi bassi.

Per lo stabilimento di questa Armata il Armata Portogallo foini à sue proprie spese dicci Filippo grandissimi Galconi, due Atabri, 1300 da chi Mafinari, 3000. Soldati, e 350: Pezzi di compo-Cannoni; e tutto ciò fotto la condotta del Duca di Medina Sidonia, che tu poi capo di tutto l'Efercito. La Biscaglia diede dicci Galeoni, 4. Petracchie: 700. Marinari, 200. Soldati, e 250. pezzi d'Artiglieria, fonto la condotta di Giovanni Martinez. La Guipulcoa lotto al commando di Michele d'Oquedo diede dieci Galeoni, 4. Pettacchie, 700. Marinari, 2000. Soldati, e280. pezzi d'Artiglierie. L'Andalusia forni sotto la condotta di Don Pietro de Valdez dieci Ga-Iconi, una Pettacchia, roo. Marinari, 2400. Soldafi, e 260. pezzi di Carmone. La Castiglia diede sorro il comando di Don Diego Flores de Valdes 13. Gateoni, 1700. Soldati; e 300: pezzi di Connone. L'Italia, (cioè

### 256 VITA DI ELISABETTA,

3128 (cioè Regno di Napoli, Sicilia, Milano.& alcuni soccorsi di Prencipi confederati) sornì Iotto la condotta di Martino di Bartendona, dieci Galeoni, 800. Marinari, 2000. Soldati, e 310. pezzi d'Astiglieria. In oltre vi erano 23. grandissimi Vascelli diquei della squadra ordinaria del Rè, sotto il comando di Don Giovanni Liopez de Medina con 700. Marinari, 3200. Soldati, e 400. pezzidi Cannone. Di più vi erano molte Galere fabricate espressamente cioè 4. di Portogallo lotto Den Diege di Medrana, con 900. Schiavi, 400. Marinari, e 110. pezzi d'Arteglieria, Ancora, 4. Galeazze di Napoli fotto al comando di Don Diego di Moncada con 1300. Schiavi, 400. Marinari, 800. Soldati, e 200. pezzi d'Artiglieria: e finalmente 32. Pettacchie che son Navi mediocri, mà più leste al vento comandate da Don Antonio Buccado di Mendozza con 550. Marinari, Qunto Quato College (Cannone.

Qunto-

Oltre à questi tanti grandissimi, e numerosissimi Legni vierano ancora zo. Caravelle ch'è una certa specie di Birche à remo per
affistere li gran Vascelli, di modo che compresi questi ascendevano al numero di 150.
Legni considerabili ne' quali vierano 22000.
Soldati, 1500. Gentil-huomini, & Auventurieri, 6800. Marinari. 3200. Pezzi di
Cannoni, e 2500. Schiavi, & ogni sorte

PARTE II. LIBRO III. 257 di provigione in una incredibile abondanza, 15887 Le Navi erano imiliracissime, e senza alcuna iperbole venivano stimate Cittadelle portatili. Vi erano più disessana Galeoni d'una struttura non mai piu vista, forti, & alti che lem-"bravano Torni, altre tamo proprii à combattere, quanto inutili all'affalto, come sono sempre tutte le Navi di smisurata grandezza. Le difeie sù l'alto non temevano Moichetto, e di lotto erano cosi massive e cosi ben rinsorzate di legna della grossezza di tre è quattro piedi, che ess impossibile à quals sa canno--ne di far breccia, eccetto se si sosse tirato ben da vicino. Gli Alberi eran circondati di grofsissime corde e ben muniti contro il Cannone. Le Galcazze sembravano Palazzi di Preneini con Reggi ornamenti di Camere, Cappelle, Torri, Aluri, e Pulpiti da predicare, con mille altre Nobili commodità: andavano tutte al Remo. & in ciascuna vi erano 300. Schiavi: & in tutti i Legni si vedevano in gran copia, Trombette, Inlegne, Bandiere, e Stendardi, con le Arme di -Spagna, e del Regno al quale appartene--vano, con lavori in ricano cofi pieni che quafi non potevano fuentalare.

Le Monitioni di guerra eran qualifinu, Monimerabili, & ogni Legno ne portava le fuetioni, provigioni agran copia: vi erano 120. mila Palle di più ò meno pelo, cioè di 120. di

più

218 VITA DI ELISABETTA, più, 30. almeno: 4500: Quintalli di Mossie 7000. Moschetti. & Archibagi, 10000. Partigiane, & Alabarde, gran numero di Colombrine, e Cannoni doppi, & sanaprovigione numerossificat di tento quello che bi-

fignava per lo sbaren, com Carri ecaliti ounfili per il transporto de' Camponi, se in olue un buon numero di Gualtauri per lavorar

nella Terra.

Provigioni di merabili cioc 100030. Quimalle di bifcotto:
pocca. 400. Sacchi di Farina per fur l'an fuelcur:
1000. Botti di vino, okre un'indinità d'altri Liquori, e bevande: 7000. Quimalli di
Formaggio, Oglio, Aceto, Fave, Rifa e
Legumi d'ogni torre in abbondanza, con
buonisma provigione d'isquintissana
qua.

Altre provigioni. Di più vi eta un numero infinito di Torcie, di candele, di Lanurne, di Tele, di Peli, di pece, e di piombo per chiudere i buchi che si potestero fare dal canone Nemico: in somma è certo che il Mare non haveva alleor veduto Florta di questa natura, con Vascelli cosi grandi, e con provigioni cosi innumerabili; e tutto con buon' ordine, e ben distribuito quanto bilognava ad ogni Vascello à proportione: Don Diego Pimentel che su uno de' Proveditorine scribenti diotaccolava al

PARTE II. LIBRO III. 259 Rèogni giorno trema mila Ducati, che àme mi 1846 par poco, e quelto medelimo Cavaliere affirma che vi era un numero di 32000. Huomini.

Fù fatto comando dal Rè Filippo che non ardisse chi si sia condur Donna ne anche Moglie, à parente lotto pena della vita, e con la Donne. Acha pena ancora restò prohibito di permetter che vi entrino Giovinotti di cattivo odore. Mà all' incontro vi fece mettere un gran numero di Reliquie di Santi, e Sante, Croci, Crocifilie & Imagini, che venne il tutto hemaderto dal Nuntio del Papa in Nome Ponteficio, à segno che molti Soldati, che per lo più non sono tanto scropolosi nel vedere un tanto numero di coleSagre, andavano dicendo, che il Ri Filippo trattava quei Soldari appunatume se fossero kleremiti, e veramente ogni Vascello sembrava una Chiesa, celebrandos Messe, e vespri con musica.

Vi etano cinque Regimenti Spagnoli tutti di Soldati Icelti da tutte le Guarnigioni della Colon-Monarchia, i Capi principali erano: Den nelli. Diago di Pimentel uno de più riguardevoli Signori della Spagna: Den Francesco di Todedo, Den Almaso de Lucen, Den Nivelò de Lira, e Den Agestino de Mixia. Ciascuno di questi Colonnelli haveva sorto di se 32. Compagnie, okteà Regimenti Portoghesi. Di più moki Officiali espertissimi, especia guesta, e per il consiglio.

260 VITA DI ELISABETTAS

vicario dell' Inquisitione; & à Lui apparteno, e vicario dell' Inquisitione; & à Lui apparteno, va la cura di tutti i Cappellani ascendenti al numero di 210. oltre sei Vescoyi, & alcuni Abbati con 200. Monaci di diversi Ordini; in oltre 200. Chirurgi, 100. Medici, 60, previ-Spetiali, con tuttiquei Rimedi necessari, e oni con qualche Servidore.

gioni fatti d'Aleffandro Earnefe.

ALESSANDRO FARNESE GOVERN nator di Fiandra, nel medelino tempo attent deva alla fabrica d'un' altra Armata, & à que sto fine le gli crano mandati in abbandanta danari, & ordini da persutti gli Stati del Ra Catolico in Italia, & in Borgognada mandargli quanto gli farebbe fato bisogno a e di dove fece venire un gran numero (oltre si Soldati) di Mastri Legnatyoli. & altri Artigiani, e Marinari. Preparò un' Elercito di 30000. Fanti, e 4000. Cavalli brava Gente con i migliori Colonelli dell' Europa. Havea dilegnato di imbarcar tutto quelto Elercito à Neuport, & à Duncherches, onde per transportarli fece provigione di un pro-portionato numero di Valcelli, Impiegò molte migliaia di persone per far canali, e fossi acciò si facilitasse la condotta di certi Battelli d'Anverla à Bruges per la strada di Gande si erano apparecchiate nel siume Vanne selfanta Barche piane di tal grandezza che ciascuna portava 30. Cavalli con i ponti propri ad im-

PARTE II. LIBRO III. 261 imbarcarli, esbarcarli con facilità. Nel por-1588. to di Neuport vi erano ancora 80. Barche simili, mà però più piccole e più commode. Congrego à Bruges sino à cento Vascelli carichi di provigioni di bocca, e di guerra per effer trasmessi vicino all' Esclusa. Aspettava cinquanta Navi d'Hamburgo, con gran quantità di Marinari, & ancora cinque Navi straniere prele à noto à Duncheches. Per poter caricare queste Navi haveva fatto preparasei gran quantità di traversi, con punti di ferro de una parte, & uncini dall' altra: di più haveva fatto fare à Graveling una provigione di 20. mila Botti vuote, incerchiate che in maniera che in breve spatio di tempo si potevano incatenare insieme per formare ponti, con/innumerabili altri stromemi, & apparecchi per chluder porti.

Ditutti questi preparativi giornalmente ne proviveniva auvifata Elifabetta, ne dubitava che gioni
de lifacontro di lei non fi formasse tutta la tempesta, betta
di modo che sirdispose dalla sua parte alla nicessaria disesa per non esser colta all' improviso. Ordinò per primo à Carlo Howard
Amminaglio del Regno che sollecitasse con
ogni maggior diligenza, un ransorzo considetabile di 30. grandissimi Navial corpo dell'
Armata ordinaria ch'era di 70. E che non
mancasse sopra tutto di provederla in abbondanza di Soldati, e di Marinari; e di provi-

gio ni

162 VITA DÍ ELISABETTA,

fieme con l'Ammiraglio vi si adopratsenella stessa Opera Francesco Drac, il più esperro del suo Secolo nell'arto Marinaresca.

Per un tale apparatorichiedendosi una speusa intolerabile, per le guarnigioni ancora che faceva di bisogno trattenere nella disesa de Porti, e delle coste maritime, di modo che faceva pure mestieri disponere i Poposi per essetuarla; che però ordinò la convocatione d'un Parlamento, nell'appertura del quale si portò essa stessa in persona, con il Scettro, con la Corona de abiti Reali, ma composta in modo che potesse non solo con le parote, mà anche con gli stessi gesti, conciliar si animi di tutti alla risolutione della comune difesa della Patria, e così postasi à sedere nel suo Trono, cominciò gratiosamente à parlare in questa manièra.

Jonon vengo qui curi miei Signori, e benez Discor-meriti amici, e Suditi per esortarvi alla distrata so al Pat-sa del mio Regno, e Postra Patria, perebe ciò sumento. Sa del mio Regno, e Postra Patria, perebe ciò sumento sa del mio Regno, e Postra Patria, perebe ciò pre connamirale al vostro enore con alla qual perfettione non hanno mai possuto perveniro altri Popoli. Non pretando non più insormarvi dell'odio che il Re Filippo porta alla nostra Religione, e della sua sfrenata avidità di tormi dal capo la Corona per metterla sopra del suo, e quanto sia inclinato à ronder tutti eli

PARTE II. LIBRO III. Inglest schiavi, e tributari della crudeltà de- 1588 gli Spagnoli. Qual sia il suo naturale già vi è noto, a non vi è di voi chi non sappia che la maggior disgratia che potrebbe arrivare à quefor Regne, sarebbe quelle dicader sottoil deminio non solo di firanieri, ma di Spagnoli. Che i disegni di Filippo sian tali se ne veg gono cheare le prove, havende sollecteres il Piepe à dargliene l'invefisura, e la defunta Maria à dechiararlo suo bereda. Per venire à cape di tali disegni, non ha mancato d'ordire insidie, e cabale di denero, che vedendole rinfeir vana, o sonzacsito, è possato alla risolutione di metter tutte le sforzo delle sue armi. per torroàmola Corona, à voi la Libertà, & a tutti insieme la Religione, e forst la vita, ò almeno per mottersi il collo sotto alla tirannia di Roma. Il nostro Zela, e la vostra prudenza non bà bisogno d'esagorationi maggiori, vi dirofolo, che so ben donna io sono, restati pure certi, che l'animo sarà sempre in me del sutto virile, e che virilmente anderò incentre dalla morte istessa, per sixire quando sia nicoffario nella comune difefa la Vita.

Queste vive espressioni nella bocca d'una Regina, grave d'età, e di portamenti, e come ebe per la façondia del diresi rendeva adorabi-intelo. le à tuni, surono ricevute con un'incredibi-le applauso, di sorte che unanimamente si diedero à framere, e strepitare contro il Rè

Fi-

#### 264 VITA DI ELISABETTA,

Filippo, e maggiormente contro i suoi perniciosi dilegni, e cosi d'una comune voce gli venne risposto, Che per suo servitio e del Re-. gno pronti erano tutti ad implegare infieme con tutte le loro sostanze, quanto sangue baveano. nelle vene, e che cominciarebbono à fargliele. conoscere da quel punto istesso con la prontezza di somministrargli susti i sussidi che haurabbe. stimato convenirsi al bisogno, e che non aspett. tavano che gli ordini di sua Maesta per metter. tutto in esecutione.

Dunque si diede immediatamente l'ordine per la levata d'una gran fomma di danaro: furono disposte per tutti i Porti del Regno numerosissime Guardie: si diedero commissioni à molti Capitani in ogni Provincia, ad, affrettare con tutta diligenza una buona levata di gente, e tutto ciò non solo per provedere di Combattenti l'Armata Navale, mà in oltre per formare due Corpi d'Esercito di. dentro il Regno; per il comando del prisno: de' quali fu richiamato da' Pacii Bassi in Inghilterra, il Conte de Leicestre, e dell'altro. ne fù dato il comando al Barone Hundor, Soldato celebre.

ordini.

Si preparava in tanto à far vela l'Armata Spagnola nel Porto di Lisbona, mà cominciò à provar le disgratie, prima che s'esponesse alla fortuna dell' Onde. Al comando di detta Armata era stato dal Rè deligna to il

PARTE II. LIBRO III. 265
Marchese di Santa Croce, Cavaliere di gran 1546.
valore, d'una così grande esperienza nell' arte maritima, che sorpassava ogni altro del suo tempo suori al Drac: mà nell' imbarcarsi caduto infermo, se ne passo con incredibile dispiacere di tutta l'Armata, e più del Rè, all' altra vita, nel sertimo giorno, che su causa di ritardo di tutta l'Armata, sino che dal Rè si deputasse altro capo, disgratia veramente che su la rima di questa Armata, mentre quei giorni che si sermo per aspettare l'ordine del Rè per la scelta d'un nuovo capo, furono quelli appunto che si mancarono per ssuggire il sinistro accidente della sua perdita.

In luogo del Santa Croce venne poi eletto dal Rè al sopremo comando di detta Armata Don Lodovico Ponze, Duca di Medina Sidonia, e Signore di San Lucar Cavaliere del Toson d'oro, & ornato di Nobili qualità, mà di gran lunga inferiore al Santa Croce nell'Esperienza delle cose maritime ben' è vero che dal Rè gli fù dato con la qualità d'Ammiraglio, ma sotto di Lui Don Giovanni Martinez di Ricalda, huomo intelligentissi-

mo nella professione.

Hora questa Armata che haveva preso il ti-Armata.

tolo P Invincibile e talesarebbe stata senza al-bile in
cun dubbio tra gli Huomini, se non sosse stata vinta dall' onde del Mare, sece vela nel
Porto di Lisbona, con voci d'allegrezza, con
Part. II. M con

166 VITA DI ELISABETTA

1388. processioni nella Gina, è con suono di Camvane, e di Trombe, con il più favorevole tempo che si folle mai veduto, sotto la condotta dell' accetinato Medina, e ciò legul Pultimo di Maggio, [o li 30. come altri] havendo indrizzato il suo camino verso il Porto di Corogna nella Galitia che il più vicino alla parte dell'Inghilterra, done prefe ancora gente, e'monitione. Cetto'è che pareya che viagiasse sul Mare una Città portatile, tutta sondata di Citadolle. Torri, e Castelli, e qual fosse si può giudicare, mentre di 156. Legni if più picciolo non haveva merio di cliiquanta Cannoni, e ven erano più di co, di Tzo. In Corogna fù allalitada una piccola tempelta. [infélice presagio di quella terribile alla quale doveva poi foggiacere. Ebenthe non ricevesse danno, considerabile con tutto ciò fi dispetse in modo di quà, e di là, che fù forza restar nella Corogna sino à sei settimane prima di poterfi raccogliere, e rafrelcarfi da quei piccioli danni sofferti, in quel Mare; e farebbe restata più se i seli replicati ordini del Rè Catolico, non l'havessero obligata alla partenza.

Artita Andava il General Medina sopra un Gamelle co leone chiamato San Mattino, samolo per
se dile con quella gran vittoria che sopra d'esto havea ottentito il Santa Croce nelle Terziere. Questo serviva di Capitana, e dava gli ordini à

ut-

PARTE II. LIBRO III. 267 tutte le altre Navi, onde precedeva à tutte le 1500. altre nel viaggio. Giunta l'Armata l'ultimo di Lugfio à vifta dell'Inghilterra, il Medina chiamò subito à se il Consiglio di guerra, che'ra formato da Don Diego Pimentel, Flores de Taldes, Don Pietro de Valdes, Don Michele Oquendo, Don Alonzo de Leiva, Don Diego Maldonaro, Don Giorgio Marsiches & akti. Alcum furonno di parere di 'portarfi à drittura nel porto di Plimonth & ivi sbarcare, perchenon effendo ancor ben provilti gli Inglefi alla difeta havrebbono facilinente postato forprenderli, oltre chenon vi lera porto phi commodo per avanzare i loro dilegni; havrebbono ancora fatro prova delle lor Navi nelle batterie; aggiuntafi un'altra ragione che dandofi à quel luogo un' fallarma, correndo tutti ivialla difefa, si sarebbe hilciato libero il campo al Famele d'atraccar più facilemente altri Luoghi.

Mà il aumero maggior fegui il fenumento dell' instructioni particolari del Rè, che portavano di gettar l'ancorantel circuito di Cales, dove il Duca di Parma farebbé venuto à trovarli, e giuntesi le due Armate, si sarebbofito afficurati dell'impresa infaillibite dell' Inginiterra, che però voltarono le velt verso si di Cales, condotti à questa risolutione dalla sitatità che dovea perdersi, e senza dubio che
havrebbono satto il meglio di seguire il priM 2

368 VITA DI ELISABETTA.

1528. mo auvilo, & oltre alle ragioni accennate ch'eran migliori, havrebbono sfuggito per cosa certa quella terribile tempesta che forse poi per aflorbirli; mà quando le disgratie son già destinate la saviezza degli Huomini non valcà nulla.

Fù spedito al Duca di Parma dal Medina Inglese. Don Luigi de Guzman per fargli intendere l'arrivo dell' Armata Reale in quel Canale, acciò che efeguisse quanto bisognava dalla parte di Fiandra. In questo mentre non tardò molto di farsi vedere l'Armata Inglese nel medesimo Canale, numerosa di cento Vascelli, ma cosi inferiori di Corpo à quei degli Spagnuoli, che parevano Barche à vista degli altri, con tutto ciò haveva l'avantaggio di maneggiarli con più destrezza per esser leggieri: Non si tosto gli Spagnoli scopersero l'Armara Inglele, che messero la loro in ordinanza alla Bartaglia, essendo loro unico, e comune pensiere d'attaccar la nemica, e combatterla, & al contrario il lentimento degli Inglesi era di sfuggire in ogni maniera una formata battaglia, conoscendo benissimo il loro Dilegno dilavantaggio.

Non haveva per cola certa l'Oceano prima Spagno- di questo tempo veduto un spettacolo più mali didar-ravigliolo. Si stese l'Armata Spagnola in or-.dinanza per un tratto della lunghezza di quattro miglia da un corno all'altro, di modo che si

PARTE II. LIBRO III. 269 potevano vedere quafi tutti i Vascelli l'un l'al. 1588. tro, ma facilmente si passavano in un momento la parola, & havevano fatto una meza luna, contribuendo al disegno il tempo: Gli Alberi, le Antenne, e le Poppe sembravano altissimi Torri, rendendo maraviglia à quei Luoghi vicini, che da' siti più alti rimiravano lo spettacolo, stando tutti in dubbio per cosi dire se quella fosse campagna maritima di Vascelli, è pure Città Terrestre di Vascelli, e se in un cosi Reggio apparecchio havesse più parte l'Elemento dell' Acqua che della Terra. Caminava con tardo passo questa armata anche allora che portava gonfie le vele, quali che gli stessi venti si stancassero nel regger cosi gran mole. Con questo ordine dunque disposta, s'andava advicinando col pensière di venire strettamente alle mani con PArmata nemica, e fu creduto in oltre che'à 🐣 questa ardita rilolutione di volet dar la bataglia follero mossi gli Spagnoli; non solosperche si vedevano con un numero maggiore di Vascelli, e di maggiore grandezza, mà ancora per la certezza che havevano che i Soldsti Inglesi erano quasi tutti Contadini, & ineliperti alla guerra, dove che tutto al contrario, la loro Armata era tutta composta di Soldati

veterani, & agguerriti.

Gli Inglesi havevano fatto il loro difegno degli India non venire in conto alcuno alla battaglia sfuggi-

M 3 conla

279 VITA DE ELISABETTA,

3181. confiderando che perdendofi questa non vi cap più mezo de falezr l'Inghisterra, dove che perdendo gli Spagnoli, tumo il loro danno li farebbe terminato in quella folapendita, che però configliarono per ultima rifolutione di sfuggire destramente la battaglia, e con destrezza ancora al quanto alla larga infeltar gli Spagmoli, per aspettar l'occasione che alcuna di quelle gran macchine fi scompagnasse dall' altre, e rigorofameme investirla, cola facile alla loro Armata ch'era più leggiera, & ienpossibile che ò per tempesta di Mare, ò per mutatione di venti potelle la Spagnole sfuggire di cadere in qualche inconveniente.

forpresi.

Spagnoli . Per sodisfare questo desiderio se gli presentò la congiuntura il giorno seguente, e ne tentarono anche la fortuna, perche vedendo favorevole il vento dalla lor parte auvicinatifi all' Armata Spagnola si diodoro con furiosi, & incelfanti colpi di Canone à molestarla. di forte che forprefi quali gli Spagnoli per vederfi col favore del tempo, cosi da vicino allalisi da' Nomici, fireferintero infieme, col metiere in glu buona parte delle lor vele per non uctarli gli uni, con gli altri, e mentre con questo ordine leguivamo il loro corso verso le coste di Calais cressendo sempre più il vento contrario, il Galeone maggiore d'Andalutia comandato da Don Pierro de Valdes, con Don Vasto da Silva, e Don Alonso de Sains

PARTEIL IARO III, 275
Soins suppe il luo Albero contro un' altra
Vave, di modo che non potendo seguire gli
altri, se il corpo dell'Armata non trovando
à proposito di fermarsi (e forse non poteva
fario) per aiutarso, restò solo abbandonato
e sopra giunto dalla notte, gli su forza andar
giundo colvento.

Il Biosno feguente di piton, pots febbito il Drac questo Valcello, à sia Galcone vera-prigiomente de' più grandi, verio il quale fpedi al- del Drac. cuni suoi in una Drois leggiera per invitarlo mile relaz. ele trovarono che haveva seco 450. Soldati . oltre i Marinari, il Valdes per suo honote propose alcune condittioni, & à questo sine spedi due de suoi per parlare al Geperale Drac da qui hebbero in risposta, che non haveva tompo da perdere nel far scritture, e cha fe non voleva ronders alla sua discretione farebbe andate à compatterlo, ne li impediva di difenderif. mi che solo l'assicurava, che horrobbo trenato una partita ben forte. Ricevuta questa risposta conferito il tutto col Iso, capliglio, non vedendali scampo alcuno fit canchinia la relate e cosi il Valdes passo con sinquenta, 20. de principali, e gli alari del servicio al Vascello del Drac, & il resto vennero condotti sopra lo stesso Galeone 2 Plimouth, dove restarono custoditi non meno d'un' anna, a mezo, liberati poi ò per ranzone, ò per combio. Giunto il Valdes... nel-M 4 i

272 VITA DI ELISABETTA,

gli protestò, Che la fama gloriosissima del suò gran valore, e della sua incomparabile generosità di pensieri l'havevano obligato à quella resa, e che da ogni qualunque altro Capitano che sosse morto nella disesa; mà al contrarià non volvoa privarsi di questa gloria che riceveva cot rendersi prigioniero del più celebre comandante che habbia il Mare.

Conesse Non vi furono atti d'humanità, e di cordel Drac, testa che non partecipalie il Dras non solo al Valdes, mà à quei i Genzil' huconini suoi

Valdes, mà à tutti i Gentil' huomini suoi Cammerati, che tenne seco trattandoli egregiamente, havendo satto dormire il Valdes nella sua Camera, dal quale si sece instruire del particolare di tutto lo stato dell' Armata Spagnuola. Pù poi mandato in Londra insieme con i suoi, dove venne benignamente accosto dalla Regina. Questa perdita affiliste oltre modo, il General Medina, non soto perche si vedeva privo de' buoni consigli d'un' huomo simile al Valdes ch'era il più esperto. St'il più valoroso Capitano di tutta quosi Armata nellè cose Maritime, mà ancora perche soura; lostesso Galeone vi erano sellanta mila Duccati del Reggio danaso.

Non fu inferiore à questa l'akta perdita oquen del Galcone d'Andaluria comandato del VIdo anco-ceammiraglio Oquendo, nel quale accelosi ra

PARTE IL LIBRO III. 272 il fuoco convenne che restasse in dietro, la vier. qual cofa offervata dagli Inglesi corsero, & aiutarono ad estinguerlo, benche tutto l'alto restasse incenerito, tuttà via furono saluati lino à 150, persone tutti gli altri respati morti in quell' incendio, e pure il fuoco non; passò sino al luogo dove era la polvere: E, questa perdim servi ad aggiungere dolore al Medina, cominciando à tirar cattivi presaggi del resto, & haveva raggione di affligersi perche L'Armata Spagnola non haveva Capitani di maggior grido di quelli due: li scampati furono mandati in Londra, dove tutti vennero humanamente accolti, e più in particolare Oquendo.

Le duc Armate si trovarono il primo gior- Le due no d'Agosto l'una à vista dall'altra, gli Spa-Armate gnoli havevano il vento favorevole, con tutto ciò come gli Inglesi tenevano i loro Vascelli più facili da tornarli seppero benissimo guadagnarlo. Portò il caso che il Galeone di San Giovanni di Portogallo, nel qual nayigava Don Giovanni Martinez de Recalda, reltò diviso dagli altri, di modo che gli Ingless che non domandavano altro che congiunture di questa sorte, si prevallero dell' occasione, attaccandolo con tanta furia, che lo riduffero sul punto di rendersi, mà soccorso dal Galeone del Medina istesso, dopo havergli tirato contro più di 500. cannonate, Mς

274 VITA DI ELISABETTA,

1558. furono constretti d'allonunarsi: restando al Martinez la gloria d'haver sossero un furioso assato, da tutto quasi si corpo deil' Armata nemica.

Veramente godevano gli Inglesi un vantaggio grandissimo, non solo per l'acquisto del vento à soro favore, mà ancora per la ragione già allegata, d'havere i soro Vascelli più manegiabili, e destri, uguale havendo l'agilità, nell' assalire, e nel ritiratsi. Velegiavano col savor d'ogni vento, e dividevano in un momento secondo che più glitornava à conto; e sopra tutto godeano il vantaggio di poter ssuggire senza pericolo i banchi d'arena, essendo fatti apposta con tale sorma instrutti di quei Mari tanto abbondanti di tali banchi.

Sattacca la Zadia

S'attaccò la Zuffa trà le due Armate, ma pru tosto con forma di scarmucciare che di battersi da buon semo, però gli Ingless ne tiravano sempre il vantaggio, non perdendo niè pure un cospo senza colpire, dove che turco al contratio li segni degli Spagnoli ch'erano altissimi fulminavano per lo più in vano, senza porer toccare i Vascelli de' Nemici, onde restarono malacconci sulprincipio due Galeoni del Medina, e dell' Ammiraglio, e maltrattata una Galeazza, la quale non trovo altro scampo che di dareà terra nelle coste della Francia, con la morte del Capitano, e qual-

PARTEIL LIBRO III. 275 fi di sutte la gente, mà la Galeazza fu prela 1588. dagli legieli, e laccheggiata, e vi trovarono 5000. Schuli in dansi.

L'Annata Spagnola s'andò sempre più spagnoavenzando deputro il Capale, havendo spedi-la tu di muono il Medina in sutte diligenze Don Rodrigo del Taglio el Ducadi Parma, per pregunto di sollecirar la sua Armara; da cui helibe in riliola, chegli est impossibile d'uscir di quel luogo di Bruges, O Duncherchen se prima esso Medina non havosse facilitato l'uloita col discacoiar quelle Navi d'Olanda, e di Zelanda dhe coneyano chimi quei Porti, agginagendo in olire che i suoi Vascelli pou lervivado ad altro che à trapportar le genti in Inghilterra, e coli si erastabilito col Rè, di mode chele l'Ammen Spegnolanon purgava and Mare de' Memici, non voleva Lyi arrilchiars di pardere il più storico Elercito che habbia mai havetto il Re di Spagna in Fiandes, & in conleguous penducosi quell' Elercito tutta la Figndragestava perla.

· In tanto se ne passo l'Armata à vista di Navi di Doncherchen dove d'ordine del General Me-fuoco. dina furono genate le angore rispetto ad una gran bonaccia, che non gli permetteva di passare più oltre, havendola resa del tutto immobile, e coli venne à restar chiusa nel mezo tra le Flotte d'Inghilterra, & di Olandia, con tutto ciò le Armate restarono quieta-M 6

mente

276 VITA DI ELISABEUTA. 1548 mente per lo spatio di 24. hore semzapullare

ad alcun combatto guatandeli l'una son l'alitra, fino che lopra giunta la notte, ofcuratasi del tutto l'arias ecco alk improviso spingersi contro l'Armata Spagnola seco-Vascelli à fuoco, che ardevano da tutto: le: parti; con qualche diftanza l'uno dall'altroi per potere entrare da più bande dentro l'Are-

mata, con difegno di mettesvi l'incendio da

per tutto.

Era ancor freica la memoria nello spiritodegli Spagnoli di quelle terribili Barche di Spagno- fuoco che havevano fatto quella gran straggo nell'affedio d'Anverla, che però diedero lubito à credere che quei fiammegianti Vascelli fossero della stessa natura, e che dovessero partorire il medelimo effetto: di lorte che tatti confusi nel timore; si diedero confusamente alla fuga, senza indugiare un momento, augumentatofi il timore, e la confusione dali le zenebre della Notte, e la paura fû tale che una buona parte delle Navi tagliarono le corde dell'ancore per non perder troppo indugio nel tirarle, credendo che ogni momento bastaffe à fargli mancare il tempo per salvarsis anzi come le la fortuna contribuide à favorire P disegni de' Nemici, vi s'aggiunse il vento; che soffiava impetuosamente li vacelle dalla parte degli Spagnoli, ciò che serviva ad acerescergli il timore.

PARTE ILLIBRO TIL rillin fomma fili tale, lo ipavento da' poveri spagnoli Spagnoli che fuggiavano alla ciera ,i fenza or faven. dinc e semia saper dove sei neandassero, un tatilegno untava con l'akro; i più lontani riputavano il perisolo più da vicino: la confulione non dava luogo al comando, e meno all'ubbidionza; e quel disordine che mon farebbe stan to mediocre incl giorno s'angumentava fornpre più nel crescerse della Noste: con tutto ciò li vascelli che havevano dato lo spavento, non haveano ehe la sola forma di quei d'Anrerla, essendo stati composti à questo sine: per intimorire i Nimici, aucorche per altronon havrebbe fatto grande effetto, quando anche si fossero avanzari.

Ma la fortuna, ò diciamo la providenza Tempe-Divina, che havea disposto di far perire que-fta ha Invincibile fotto l'acqua, e non fotto il contro suoce, per salvar degli incendii degli Spa-l'armata gnoli l'Inghilterra; non gli impedi lo (cam-ia. po del fuoco, quello dell'acqua: essendosi sollevata dopo la meza notte una tempesta nel Mare, di modo che nell'apparire del giorno troyoffi tutta l'Armata in un grande sconcerno, e divifa in tal maniera che molti de' maggiori Galconi restando separati dagli altri si videro affaliti dalle due Armate Nemiche. Trà gli altri quello nel quale navigava il Ma-Aro di Campo Pimentel; & un'altro comandato da Don Francesco di Toledo, il primo cal

278 VITA DI ELISABETTAI 2548. col titolo di San Matteo, & il secondo di San Filippo, furono constreui di soffrie, una con gran cuore muto l'impeto delle due Armace nemiche, con una terribile gragausta di palle. Il Generale Medina coele con la sua Niave al soccorio, la quale venne affalita da tutte le parti con insellanti tiridicannone: onde forzata da molte bande bifognò obe penfaffe Due Ga- alla propria salute, e cosi ritiratosi nel mezo assaliti. della fua Armata lasciò questi due Galeoni alla discrettion de Memici; con tutto ciò non fi perdettero d'animo, dandos valorosamente à combattere sino che portati dal venco su i Banchi d'arena ambidue mileramente perisono. Il Toledo nel volersi salvare soura uno Schifo reltò affogato in Mare inflome con un fuo Nipote. Mail Pimentel come più prasico del Mare, vodendo da era impolitable il Jalyara in quella rapacità d'Onde souva un ... picciolo legno, amò meglio di rimenersi con Som. molti de' suoi alla piotà de' Memici, da' quali vennero soccorsi, presi prigionieri, e tratcati con ogni humanità. Diede pure à traver-40 nelle ooste di Calais una Galeazza di Napoli, comandata dal Duca di Montada, il quale amò meglio gentanti à nuovo con infuoji coutti perire, che rendersi alla disoretion de Nomici che conssemente le gli offisivano, e gli facevano logno di lo ocorcili; però la Gaicazza venne-prela.

ELI-

PARTE H. LIBRO III. 270

ELISABETTA in questo mentre auvifata di 1548. queste prime vittorie, s'andava sempre più Elisabetpreparando ad una generosa difesa, & à questiuoi. sto effetto ella medesima in perona seguita da 
prigionieri Spagnoli più nobili che gli erano stati trasmessi, virilmente à cavallo si faceva 
vedere nel mezo de suoi due Eferciti Campatfi, hora verso l'uno, & hora verso l'altro, e 
con quella sua gratia ordinaria, andava accendendo sempre più maggiore il zelo per la Patria nel petto di tutti; quali sentivano una cosi grande allegrezza di veder colma di tanta 
constanza, e di cosi gran coraggio questa loro Regina, che con voci che assordavano l'aria l'applaudivano, el'aeclamavano.

Auvisato il Medina de' grandi apparecchi glio di della Regina, e quanto ben dispossi erano i guerra. Iuoi eserciti, e dall' altra parte vedendo che la fortuna gli dava, & andava preparando delle disgratie, e che i Nemici con la prosperità s'insuperbivano sempre più, convocò il consiglio di Guerra, dal quale d'un comune accordo venne conchiuso, che in tutte le mamiere bisognava ricondurel' Armata in Spagna, essendo impossibile di scacciare i Nemici dalle coste di Fiandra, pertraghettari Esercito del Famele in Inghilterra.

Dopo questa risolutione, il Medina ordi-no di rino che l'Armata si facesse più in ako verso il tomate Mare di Settemrione, re girar più da largo, spagna.

per isfuggire il pericolo de Banchi cosi frequenti in quel Mare d'Inghilterra, di Scotia, e d'Irlandia. A quelto effetto diede gli ordininicestarii, econvenevoli, e principalmena te comandò che se per disgratia (che non su fallo Profeta) di nuove tempeste rimanesse disordinata l'Armata, che tutte le Navi si conducessero poi nella Corogna, e quivi s'afpettallero l'una con l'altra. S'accorsero gli Înglesi che i disegni de' Nemici erano di ritirarli, che però providero i loro Vascelli di buone Soldatesche, e munitioni, con ferma risolutione di proseguirli, mà vedendo che pigliavano il corso verso l'alto del Settentrione, non trovarono à proposito ma di danno il tarlo.

Tempesta terribile.

Appena s'erano stese le vele dalla parte Settentrionale, che si vide questa Armata assalita dalla più siera tempesta che havesse mai prodotto l'Oceano. In un tratto si vide cambiarsi la luce del giorno nelle tenebre d'una oscurissima Notte; e cosi spessa che non solo i Vascelli benche grandi, e vicini non potevano vedersi l'un l'altro, mà gli stessi huomini di un Vascello medesimo. I Tuoni, i Lampi, i Folgori, e gli attri segni spaventevoli dell' aria, davano à credere che si sosse scattera della Regina heretica, the si davano à credere che havesse tutti i Diavoli a suo comando. Con

PARTEII. LIBRO III. 281: Con turbini, e con procelli levossi un vento 1586 de' più horribili che havesse girato nell'aria, anzi noh uno mà più venti si sentivano contrastare insieme, e ciascuno si rinforzò con tal' impeto, e con violenza così grande che Ponde sembravano Montagne volubili, e rendevano profondiffime le voragini cavera nose del Mare: anzi nell' urtare le onde à Valcelli, spruzzavano à ruscelli le acque dentro i più alti Navili, à segno che acciecati, e confusi i Marinari non sapevano, nè potevano fervisi più d'alcun' ulo di navigate: di modo che abbandonato ogni ordine si correva al precipitio, alla morte, all' infallibile perdita: Le Navi spinti à traversodalla furia del vento, nel cozzarli infieme fi rompevano Puna con Paltra, & Alberi, e poppe, e prore, antenne; ne si poteva in conto alcuno regolar più il Timone da' Timonieri andando disperse quà e là.

L'Ammiraglio Recaldo con otto altre Navi furono i primi à sparir dal corpo dell'Armata, non per elevione, mà dalla suriosa tempesta necessitate: per un pezzo andarono substando d'essere trasportate nell' sole Oracade sparse intorno alla Scotia, & ivi frangersi à pezzi, finalmente si condussero nell' Iralandia senza Timone, senza alberi, e senza vele, e quivi benche semivivi, e quasi senza respiro, in luogo di unovarressigerio scontrationo.

283 VITA DIE LISA BETTA,
rome quel Itolani mal disposi contro di logo;
e sino gli stessi Catolici; temendo d'incorrere
nella disgratia della loro Regina, mon havena
do possuro havere col proprio danaro qualche
Gente contoree.

perfa.

· Perirono mohi Vafcelli in questa battaolia d'onde, a fragli altri Spannoli più qualificat ti che si perdettero furono Don Alfonia di Leiva, Generale della Squadra di Sicilia, havendo egli latto grandiffime infranze al Rè per ellere ammella in un' imprela di tanta fama: in okra Don Giovanni Merrinez de Ricaldo, Don Diego Flores de Valdes, Don Michele Oquendo, Don Diego de Maldinada, Don Giorgio Maestriches, e qualche altro mui del Configlio di guerra. Diego Pimentel relio prigioniara in Zelanidia, con 40. de' suoi, tutti gli altri perisono con la Nave: mà il Conie de Cantacroi della Casa Perenot Nipote del Cardinal Gravel, la, restò sommerso appunio menuse li Nemici s'erano, auvicinati per falvarlo,

Irlandeli Crudeli. Si monstrarono alcuni Irlandos molto cradeli, perche in luogo di talvame alcuni l'ucciscro, di sorte che in quelle coste perirono molti Nobili, se altra gente. Riccardo Ringam Governatore d'un Castello sù quelle spiaggie ne haveva preso 200. a quali haven cortesemente salvato la vita, ma havondo inteso che n'erano sharcati altri 800, tomando di PARTE Hi LIBRO III. and dismon effer forpreso, tece accidere unit quei 1500. Eccetto tre che si salvarono, & corsi a' loro compagni riferirono quella stragge, di modo che quegli infelici, dubitando d'esse re anche soro uccisi si rimessero di movo sopra la lor Nave tutta sdruccita, che in breve tutti perirono.

Non li è possuto mai ben sapere il numero Inceno di quei tanti che perirono in questa tempesta, il numenon essendovi stara alcuna di quelle coste Ma-persi. sitime d'Inghilterra, di Scotia, e d'Irlandia, che non rimanesse annobilità ò da' Naufragi. ò da' Morri, ò dalla prigionia, delle più illustri della Spagna, & è certo che non vi fil Famiglia nobile in tutti i Stati del Rè Catolico, benche innumerabili che non iospirasse la perdita o del Padre, ò del Figlio, ò del fratello, ò del Nipote, ò del Cogino. Quel pochi Valcelli che fi falvarono reltarono inhabili ad ogni servitio, poiche oltre che fucon tutti rotti e slocati, fù nicellarlo gettar nell' acqua il Cannone, e quanto viera di dentro per salvars: dovendos in obre sapere che quei pochi che hebbero la fortuna da frampar dall' onde giunti nel Porto, morirono in breve dalle grandi incommodità rice vute nel Mare, come successe all' Ammiraglio Recaldo, & all' Ochendo, quali sene passarono all' altra vita in brevi giorni nel por to di Santander.

11 Duca di Medina soffrì quanto ogni akro Medina i comuni pericoli, & hebbe cosi gran dispia-

cere di vedersi cosi sfortunato in un comando d'una tanta impresa, con la maggiore Armata Maritima del Mondo, che per più giorni lagrimò la disgratia (così da lui stimata) d'esser restato in vita. Capitò nel fine di Settembre nel Porto di Santander, con poche Navi tutte sdruscite, di doue spedì subito Don Antonio Montes (che volontieri si sarebbe passaro di questo impiego) per darne puova di Rè Prippo, e restrinte questo Messagière la sua relatione in queste parole tutto è perso. Il Rè Filippo fi trovavascrivendo nel ricever quelta nuova, nè rilpole al Meshgiere, ò sia Inviato che queste parole, To havevo mandato la mia Armata per combatter contro la superbia degli Inglest, ma non già contro it furor de venti, e ciò detto fi ria messe di movo à scriver le sue Lettere, con una Costanza d'animo, come s'havesse tutto

etande.

Perdita - Grandissima fû veramente questa perdita é di simile non ne habblamo memoria nell' historie, rispetto alla qualità de Legni, & in fatti di 150. Legni non ne ritornarono in Spagna che soli 46, sopra tutto perirono sesfanta Galeoni, e parve che la disgratia continuasse sino dentro i Porti, mentre alcuni di quel misero avanzo sino al numero di nove GaPARTE II. LIBRO III. (28)
Galconi appena entrarono nel Porto che persona
rirono d'un accidente di fisoco. Di trenta
mila Huomini che vi erano sopra la detta Armata, dodeci mila ne restarono (e trà questi
più di quattro mila Nobili,) ò sommersi, ò
uccisi, ò prigionieri; e di quei che sfugirorono della tempesta, sino al loro arrivo in
Spagna, nè andarono mancando sino à sei
mila per il meno non solo rispetto alle sosserenze grandi del Mare, ma perche molti eran
feriti, sia dalla caduta degli alberi rotti, sia
nel, andar gettando nel Mare i Cannoni, sià
in altre occasioni, de in altri accidenti.

Ecco quale fù l'esito di quell' Armata alla Este quale fù dato un titolo che non si deve che à dell' In-Dio solo; si disse Invincibile, e pure non potè nè anche combattere i nemici, che la depredarono, e fugarono due volte, lenza haver possuto fare minima impresa, e parve che il Cielo si sdegnasse di vedere una Città Navigabile per molti giorni à vista de' Nemici senza tar nulla. In somma li giudicii di Dio iono occulti allo spirito humano; non vi su mai împrela alcuna con miglior configlio disposta, ne con migliore ordine ordinata, e niuna forse con infelicità maggiore elequita; così i decreti del Cielo, mortificano il sapere humano, quando presuppone di se stesso più del dovere. Li Zelandeli sentirono altre tanto piacere di questa perdita d'una tale Arma488 VITA DI ELISABETTA,

2511 Parlamento, e la sua Corte, resegrație apple
di tanti benefici; il Decano della Chiesa, recitò un Sermone, e per suo testo prese il salmo Nisi Dominus custodierit Civitatem: senito quello la Regina sece un discorso al Popolo, mà la quantità delle voci d'allegrezza
l'impedirono di finirlo gridando, turtis, cho
le desideravano vita, e sempresia destruttione
de suoi nemici. Con lo stesso ordine se no rie

tornò in Palazzo lempre acclàmata. ... Hora dirò esser certo che pareva à tuttiun sogno quello di vedere Elisabetta liberata d'in pericolo coli manifelto, che non vi era nell Europa, chi non credelle per inevitabile la sua ultima ruma, di forte che ogni uno alpettava da una posta all'altra d'injender l'auviso che nel medesimo luogo, doue d'ordine d'Elifabetta era ftata tagliata la tefta alla Rogina Maria, per comando di Filippa folle de-collata Elifabetta: anzi si credeva cost inexitabile la caduta dell' Inghilierra nelle mani degli Spagnoli, e per consequenza inevitabile anche la vendetta contro à questa Regina, che non si disputava più sopra la certezza della morte di questa, mà sopra il genere, men-, tre si facevano scommesse da per tutto i gli uni, che Filippo gli farebbe tagliar la toffa con quella fessa Mannaia adoprata cantro Maria, e gli altri che l'haurebbe come evetica fatto strangolare da un Boja; e pure que-..

PARTE II. LIBRO III. 🗪 Regina si liberò da tali accidenti, e pericoli, ienza stodrar Spada, e senza servirsi di quelle zante provigioni che haveva preparate per la difefa.

. In questa maniera non havendo più da te-Elifabetmere, li portò con gran pompa nel Parlamen, ta ne 20's dove à porte aperte con una elegantissi. Parlama granione ringratio tutto quel corpo, & in lui tutti i suoi bene meriti suditi del gran zelo, e, della cura, e diligenza portata con un' offerta cofi affettuofa delle loro facoltà, e delle toro vite, per la conservatione della sua persoma, della sua Corona, e del Regno tutto, assicurandoli che nel suo cuore ne resterà indesebile la memoria, e che nonmancherà dalla sua parte di corrispondere con la stessa gratitudine in tutte le occasioni, dove si trattarebbe di vantaggiare gli intereffi, e la gloria, e la libertà de' luoi amatillimi luditi, lia rilpetto al traffico con le altre Nationi, sia per rendere la loro Natione accreditata negli altri Regni: e con questo licentiò il Parlamento, il quale per fargli sempre più conoscere il loro zelo applaudito con voci altissime quel suo cosi magnanimo, & obligante discorso, gli secero dono per altri bilogni di 200000. scudi, e subito ne su imposta la levata.

Con la certa speranza della vittoria, non Ordini Ostante tanti rigorosi ordini erano stati man- contro dati in Inghilterra, trasformati d'abito, per clesation. Part. II. ordi-

1588 ordine del Rè Filippo, edel Porkefice Siffe V. un numero grande di Religiosi, e palvicolarmente di Francescani, e Gesmiti già tre mesi innanzi che facesse mossa l'invincibis le, acciò che disponessero li Catolici mella confessione, à prender le Armi nel tempo istesso che sentirebbono lo sbarco degli Spagnoli nell' Ifola, onde (copertofi il fafto ne fuirono alcuni condannati alla morte, e pet torre l'occasione che per l'auvenire non tentassero più, nè si servissero di tal mezo per tur-Bare lo Stato, si publicarono nuovi rigoros ordini contro tutti gli Ecclesialtici di qualfi voglia ordine della Chiela Romana, impolitendoleli rigorofissime pene à dover strattare dal Regno fra onto giorni, & à Gestili sento pena della vita, e di non poter più rientrare: e fù in oltre publicato che s'intenderanno (come già s'era fatto prima mà hora con pià rigore) per sempre dechiarati nemici dello Itato, e colpevoli di delitto di lefa Macità tuiti quei suditi, ò altri nel Regno, che arde ranno ricevere in casa, d consigliare ad altri di riceverne Sacerdoti della Chiefa Romana. e sopra tutto Gesuiti, e come tali laranno ancora castigati quei che sapendo dove ve no frano, non si rivelano a Magistrati: e questo ordine veramente diede molto allarma non folo i Religiosi, mà anche infleme tuttl'i Casolici, e tanto più che sà imposto à diversi PARTE II. LIBRO III. 292
Commissari di girar per il Regno non solo 1522.
nelle Città, mà anche nelle Ville, e Castelli della Campagna, per sar delle perquisitioni nicessarie: con tutto ciò è certo che
mai l'Inghisterra potè spurgarsi de' Gesuici,
mon havendone mai mancato in alcun tempo:
dovendosi anche sapore che à molti Nobili di
ciappa venne permesso, per una specie di toteranza ditenure qualche Cappellano in casa,
anà sempre si dechiarava che quelto non sosse
Gestita.

Li due Cospi d'Elerciti che s'erano possi Elercito. in piede per la difficia del Regno, furono licentisti in buom parte, mà come la magigiore confilteva di gense ben formata nel Mestiere della guerra, s'andò procurando di ritencre un buon numero di compagnie, pet effer trusmesse ne' Paesi Balla col Conte di. Leicestre, il quale lechbe ordine dalla Region di ritornatione al governo di quelle Provinvie, the perd feelle on fioritifico fqualgos ne di quanto Regimenti da tutto quel grati corpo di soldatesche, per seco conducto in Finndra, mà come erano genre del Pacie, non volle Elifabetta che fi forzaflealcuno... à Taula che volonsariamente s'erano elibiti à esset tervitio per la difesa della Patria, ma però the publicate che quei che volevano arrollarfi, che sarelsbu aggradita la loro risolutione, e cost le ne trovatono motro più che il Lei-N 2 cestre

292 VITA DI ELISABETTA, 1522 cestre ne domandava per il bisogno. " Gli Stati de' Paesi bassi subito che inteso

Gli Stati de' Paesi bassi subto che inteso degli stati in gratia che Dio haveva satto ad Elisabetta di siani in gratia che Dio haveva satto ad Elisabetta di sianondra berarla da quel grandissimo pericolo spedirono se del principali di loro per rallegrarsi con esta lei della vittoria ricevuta contro i suoi Nemici, anzi contro i Nemici comuni, & ancora per rapptesentargli lo stato calamitoso nel quale si trovavano quelle loro Provincie, già che Alessandro Farnese, haveva raunato il più potente esercito che si sosse avanato in Fiandra, con l'intentione di soggiogare l'Inghilterra, di sorte che non servendo più per questa impresa sarebbe dal Farnese tutto impiegato à loro danno come già cominciava à farlo conoscere.

Deputati degli Stari

La Reginaringratio con somma gentilezza gli Statl, & aggradito il complimento loggiunse che non mancarebbe di mandare agli stati un suo Ambasciatore per rallegrarsi della stessa vittoria con essi loro, già che tale vittoria riusciva al benesicio comune, e così in satti l'elegui poi in breve. In quanto al resto dalla disesa, promesse, che sapeva benissimo che non mancarebbono gli Spagnoli, di sar l'ultimo ssorzo, e che in ostre era pienamente instrutta della qualità dell' Esercito del Farnese, e però haveva dati gli ordini nicessari al Leicestre di prepararsi al ritorno, e di condur seco

PARTE II. LIBRO III. 293
feco un buonissimo Esercito, acció che uni-1588to col resto potesse non solo assicurar la diffesa,
mà in ostre ancora far progressi nell'ossesa,
e con questo se ne ritornarono colmi d'hono-

ri i Deputati. Dalla rinuncia in poi del suo Governo sospent della Provincie unite non fece il Conte di Leice-Leicestre gran figura nel Regno, la qual co- are. sa diede molto da parlare a tutti. Gli uni stimarono che il Conte d'Estex s'era talmente imposessato dello spirito, e delle gratie della Regina, durante l'assenza del Leicestre, che non poteva più quella guardarlo con occhio favorevole, la qual cosa lo messe nell' ultima desolatione, Altri dissero che l'Essex haveva procurato per esser tanto piu solo alle gratie di riempire il cuore d'Elisabetta di mille sospetti, come se il Leicestre non havesse trattato con tutta la dovuta fede pel Governo delle Provincie unite: e che l'havesse in oltre accusato, di esser lui quelso che segretamente havesse divertito i negotiati di pace, e con il Farnele e con gli Stati non ostante che vedelle con quanta premura sua Maestà la desiderasse. Non mancarono di quei che andarono publicando che havea mortalmente ferito l'animo di questo Signore il dispetto che la Regina gli fece, d'havergli difeso con tanto rigore di poter condurre la sua Moglie in Holanda, e nel primo, e nel secondo viaggio, non

non oftante le fommissive preghiere, eleinfianze che gliene haveva fatto, e così rassedatosi con tale dispetto il suo zelo verso Elisabetta, accortasi questa di tutto ciò andò anche
dalla sua parte allontanando il suo affetto di
prima verso di Lui, spesso resourando di confidargli rel Consiglio segreto gli asseri di maggiore inportanza.

Sitratta Ma la voce più generale si, che il Leicedi rimandar-ster ricevè per uno de' maggiori assorti per
lo in Ho- Lui quello di vedersi obligato con santo prelanda.

cipitio, à rintmelare quel Carico di Govesna-

cipitio, à rinunciare quel Carico di Govesnator delle Provincie unine, fetiza farglielo godere che pochi mesi in riposo chiamato, e richiamato due volte; e quelto dispiaccee l'affiiffe, e l'accorrò in modo che nulla poreya farc în servitio del Regno, e della Corons, che come violentato dell' ubbidicaza, di modo che accorrafi ancora la Regina, ienon potendo del tutto estinguere quel luo primo affetto, conofcendo che veramente fegli era fatto torto, non vedendoli phi apparenze di pate, estimando che non poteva abbandonar. la protettione degli Holandeli che con flatino del firo honore, e de foot interest, ricominclo i Trattati d'un nuovo ristabilmento d'un tale Carico nella persona del Leicefler. Gli Holandeli erano contenti, manon volcvario più che ciò legisse con quelle sesse conditioni che flimavano di troppo progiudicia

PARTE II. LIBRO III. alla libertà che andavano comprando à così ca-1588. ro colto, volendo che l'auttorità fosse più ristretta: quello che non voleva permettere la Regina, ne accettage il Conte.

Nel mentre che si facevano questi maneggi, e che già s'era caduto in accordo, anzi che mone s'era dato l'ordine al Leicester (che d'altrisi nega) di prepararsi à passare in Holanda per rassumere il Governo se nè passò all'altra vita di morte subitania, li 14. di Settembre in una sua semplice Casa di Campagna vicino Opfordschyre dave era passato à Villeggiare, essendo morto in una sua età di 55. anni, e di sana, e robusta complessione. Come il tospetto di veleno sù grande, li discorsi che se ne fecero non furquo mediocri. Comunque, sia fù sepolto con pompe funebri superbillime, in Warruick Li 23. d'Ottobre. Non híciò che un folo figlivalo che fece herede di tutti i suoi beni, non ostante che lo dechiarafle baltardo, e questo chiamavasi Douglas, à cui diede in fatti tutto quel che poteva dare. Li funi gemici fecero correre un' infinità di Libelli diffamatori contro di Lui; però haveva attalità nobilissime, e riguardevoli ancorche alviero.

D'ordine della Regina, sia del Conte sisto. d'Ester, venne fatta una particolar relattione con le maggior brevità possibile, che sù spedita al Gavalier Carre in Roma per efferne N 4

1388 della stessa, e dallo stesso informato il Pontefice Sisto, nè à questo debito mancò il Carre, sapendo benissimo l'impatienza nella quale si trovava di sapgi l'Estto di una tal Impresa, e d'una Armata navale che con la solita fierezza Spagnola, s'era dato il titolo d'Invincibile. Già la voce della disgratia di questa era precorla, e l'Ambasciator di Spagnane haveva fatto il rapporto confulamente; ma dal Carre venne raguaglito con le maggiori particolarità, e dopo haverne intelo il raporto loggiunie. La vostra Regina è fortunata, & bà nelle mani una bella apertura per acquistar nome di grande Heroina, essendo della sua polițiea, e det suo coraggio d'offendere bora con gtoria, quel nemico che volea distruggerta. Volendola con questo persuadere alla guerra contro la Spagna & in Spagna. Entrato in tanto il Cardinal Nipote, impatiente Sisto s'abbassò per dirgli in segreto il Regno di Napoli e à Noi, ma non pote farlo cosi bassamente che non pervenille all' orecchio del Henrico Regina.

Il primo giorno del Mese d'Agosto di que se sono su ucciso à San Clou Henrico I I Rè di Francia, per mano d'un scelerato Frate dell' Ordine di San Domenico, e benche personali sono le colpe, con tutto ciò un confescrabile Regicidio dalla mano d'un Religioso,

cilo.

PARTE II. LIBRO III. giolo, immerle in un cattivo concetto, esses: nella bocca de' Maldicenti tutta la Frateria. cadendo nell' accidenti nel quale spesso soglion cadere li Sorci, mentre non oftante che un folo sia quello che sa ifbuco al formaggio con tutto ciò s'acculano tutti, e contro tutti s'armano le Trappole per la vendetta; non tione altrimente de' Frati, benche un solo sia quello per i Frache commette uno scandalo, ad ogni modo la mormoratione, e l'odio cade contro di tutti: e veramente riceverono una breccia mortale hella riputatione generalmente tutti ? Frati, mà più in particolare i Domenicani, contro de' quali si parlava come se tutti fossero stati gli assassini, & in Francia furono obligati di loffrir molto.

Ma se negli altri Regni Catolici corsero si- odiosi nistre voci per questo homicidio contro i in Inghister-Frati, certo che in quello d'Inghilterra ca-ra, dero in un' horrore molto maggiore di quello ch'erano, nè mancò il Configlio iftesso di pregar la Regina di volere andar molto più cautelatamente nella custodia della sua persona, poiche se un Frate era stato cosi empio, contro un Rè di Francia, che un' altro se ne poteva trovare più scelerato contro una Regina, che si stimava la persequitrice della Sede Apostolica; nè mancò Elisabetta di pigliar le sue misure, e cresciutosi l'odio nel suo petto contro gli Nº 2 T

3528. Ecelefiastici Romani ordinò che si facesse: so più esatte perquisitioni, e che onninanamente si scacciasse dal Regno tal sorte di gente, e con più particolare espressione vennero banditi Frati di quelto Ordine Domenicano, & ad una tale rifelutione la Regina non lolo si mosse per sua venderta particolare, e per l'interesse della fua più esatta conservattione, mà per far vedere alla Regina Francese & alla Corte tutta di Francia quanto abborrisse un cosi empiosagrileggio contro un Rè, cosi suo stretto confederato, e buon' amico, della qual morte in fatti ne intele gravissimo dolore, per le conseguenze che vedeva nascerne nel suo Regno con li gravi torbidi che sorgerebbono in Francia tra Catolici & Ugonotti.



1569. La morte di questo Rè senza heredi sece subito genar gli occhi a' Franceli come era. dovere verlo la periona d'HENRECO RE DINAVARRA, ancor che tutto divilo fosse il Regno, e particolarmente la Nobiltà, gli uni sostenendo la liga Carolica procesta dal Rè Filippo, che voleva l'esclusione del Navarra per esser di dottrina Ugonotto, scommunicato dal Papa, & in somma stima-Henrico to Heretico, e creduto incapace di succedere di Na- alla Corona, e però havevano proclamato il

Cardinal di Borbone per Rè, col nome di Franci.

all here. Carlo decimo: e l'altro partito tutto al conla Ceso- trario cade in favore di Henrico: Questo di partito era composto di Catolici, e d'Ugonotti, questi erano disposti per meglio assicurar la lor Religione in Francia di non risparmiar goccia di sangue per metter la Corona in capo d'Henrico, & i Catolici vi concorrevano con altre tanto zelo & ardore; perche volevano render la giultitia dovuta alla causa d'Henrico, che in conformità delle Leggi del Regno doveva haver la Corona, e tanto più che non vollevano far porto al suo merito, conoscendo benissimo che il torre la Corona ad un tanto Prencipe ciò farebbe flato un mettere à marifelto rischio la liberta di tutto il Regno.

> Quanto quella nuova riulcille grata alla Regint Elisbetta non è possibile d'esprimers

PARTE II. LIBRO III. 3007.
com un tratte di penna; vedendo che con 18296.
Massumcione d'un Rè cho faceva una stesse pro-grezza
fessione di fede nella Religione, assicurava della Reper sempre ne' suoi Popoli quella Religione,
il di cui stabilimento gli era stato tanto à cuore, se in oltre che voniva moglio ad assicurarsi dalle gelosie che gli dava il Rè Fillppo, coll'
andassi rendendo cosi sorte in Francia, sotto
pretesto di volere spalleggiare la Religione
Catolica, ch'erano due motivi da farla risolvere à sentir con piacere tal promotione,
senza mancargli d'assistenza.

Non così presto dunque intese le nuove ensaberche Henrico à dispetto de' suoi Auversari, e ta gli manda particolarmente degli Spagnoli, che incita-la Ligacvano, e protegevano il partito contrario, haccia veva preso la Corona, e che con un buon Elercito era disposto à conservarsela». & à diseacciar dal Regno i Nemicistranieri, & opprimere i Paesani di dentro che se gli opponevano, per inanimirlo maggiormente alle sue ragioni, che difendevano la causa comune della Religione gli spedi un' Ambasciata, e per assicurarlo della sua risolutione d'abbranciare con ogni affecto i suoi interessi, e per presentargli l'Ordine della Garter, come un legno più manifesto di quella stretta confederattione, & amicitia, che haveva risoluto di stringere con un nodo inviolabile con esso lui: Dono, e complimento che su ricevulo

vuto da Henrico, con tutti i maggiori legari di stima, e d'affetto, e nel camposi secerci nel cingersi di questo Ordine solenissime seste, e nel medesimo giorno spedi un sua Officiale maggiore ad Elisabetta, e per ringratiarla d'un così nobil dono, e per progaria di vollerso assistere ad abbattere quei Nemici che gli molestavano con tanta ssacciatagine, il posesso di quella Corona, che se gli cra dovuta, e che l'ossiva al suo servitio.

Aucora al Rè di Ordine ad Henrico, con un altro Ambafa ciatore inviò il collare del medefimo Ordine à Giacomo VI. Rè di Scotia, che diede ad intendere con quelto dono, che losse suo della Corona d'Inghilterra, e perche non vi erachi più logitimamente potesse pretenderia, e perche forse tensendosi stimulata nella coscienza d'haver fatto morire l'imnocente Regina sua Madre, volle fatte el a riparationo nella persona del Figlio; mà comunque sia, Giacomo aggradì con sommo giubilo questo Dono.

Con de Furnolto ammirato nell'Europa il procenotara
nel ra dere di Sisto V. nelle cose di Francia, ma
prima di render ragioni di questo articolo
prego li Lettori di questa opera, Casolici fiano
o Protestanti di non mostrar debolezza di
spirito nel sirar sandalo dell'Amioni di Sisto,

PARTE II LIBRO III. 303 ma bilogna diftinguere nella Perlona del Papa 15%. quello strefaero, da quello che profano, la qualità di Vicario di Christo che in Lui adozanoż Catolici, con quella di Prencipe fecolare: del Papa come fommo Sacerdore, come -Vicario di Christo, 'tale riputato da' Catolici, io non intendo, ne pretendo toccar cofa alcuma, lasciando questa Dignina tales chie nel suo luogo, per farne il loro profite i Signori Catolici. Jo non confidero Sisto in tusti questi intrighi con Elilabetta, & in questi ultri suoi trani di Politica in Prancia che come Prencipe, feeolare, e come tale Soggetto alle passioni humane, alla necessità di servirsi tal volta di massime perniciose per sostenere, e vantaggiare li propri interessi, poiche un Prencipe che hà Stati, Suditi, Armi, Fortezze, Pretentioni, che può far Paci, Guerre, Leghe, Confederattioni e d'ogni qualunque forte i Trattati offenfivi, e defensivi, bisogra per ogni necessità di stato, che segua le traccie degli akti Soprani, che vuol dire ò nella buona, d'nella cattiva fede, d'negli intrighi d negli inganni, d nelle fintioni, d nell industrie, o'ne giri e ragiri, è ne precesti, ò "He' finti colori, ò in qualfi sia altra cosa che pud service, à savore de suoi interessir di modo che non bilogna scandalizzarsi se come Prencipe secolate il Pontesice Sisto s'armalle nel suo ingresso al Papato di alte pretenzioni, c di

354 VITA DI ELISABETTA,
2550 e di profondi difegni, e se per metterli in esecuttione adóptalle le Massime stimate più

propric.

Mai Papa alcuno nel Vaticano haveva fentille posseduto più degnamente di Sisto il Carattesisto la re di sommo Sacerdote, e di Prencipe seco-Henrico lare, & în quanto al primo îi moltro fempre e la suc-acerrimo disensore delle ragioni Ecclesiastidel Na- che, e bendo fece conofcere nel successo dell' homicidio in Parigi nella persona del Cardinal di Guisa, poiche non contento delle minaccie riggettate le ragioni del Rè, fulminò contro di questo la più terribile censura, esi fece adorare per così dine nel lostenere l'immunità della Chiesa. Eccolo buon Papa; mà forse eccolo miglior Prencipe, havendo maneggiate le cose politiche d'un' altra ma-niera; poiche non solo non mostrò risentimento alcuno, nè minimo dolore dell'affaffinato dell' infelice Henrico III. per mano d'un Frate, mà di più si lasciò dire al primo aviso presente il Cardinal Castagna, & il suo Nipote & altri Prelati, Nel Colleggio de Prencipi con la morte d'Henrico si è diminuito . il numero d'un Balordo di meno, ne altto volle sapere, moltrando affai visibilmente che gli riulciva à caro il passaggio à quella · Corona del Rè di Navarra, per il gran concetto che havea del valoredi quelto, & in oltre , essendo Procesante, non potrebbe che rendere 1.5

PARTE II. LIBRO III. 104
dere uguali disegni d'abbattere la Monarchia 1585
Spagnola, e mettere il Rè Filippo instato di
potersi appena disendere; non havendo Sisto
altro scopo, nè altro ogetto che più gli stasse
nel cuore, che quello della conquista dal Regno di Napoli, non potendo sossitica do questo con la morte di Ferdinando il Catolico caduto alla sede Apostolica, che havesse
l'Imperador Carlo Padre di Filippo, forzato
con tante minaecie Leone X. a dargliene l'inrestitura.

Hora per via del Cavalier Carre, andava- Auvernino passando più strette, e segrete intelligenze sisto ad Sisto, con Elisabetta da successi in poi delle Elisabeta dilgratie degli Spagnoli nella loro impresa con l'Invincibile, e di quei di Francia nell'euvenimento alla Corona del Navarra. Premeva grandemente Sisto Elijabetta per la solita stradardel Carre acciò si prevalesse dell'occasione, col disprezzare, come proprio di gente vile, quel proverbio, che compenion fare un Ponte. d'ero almemico che sugge, al contrario la vera. mallime della Regina era quella di continuare i luoi progressi contro gli Spagnoli altramena te ciò farebbe un far torto alla sua fortuna. che bilognava sopra un ponte di ferro passare in Spegna, e come Filippo era venuto per at. taccare Elifabetta in fua Cala, cofi quelta doa vera andage pen affalite quello nella ma, e per ben farlo deve equilderare che gli Spagnoli in. niffun'

1588 un passo di Tartaruga nelle cose di Francia; soccante la pretentione della Lega Catolica sostenuta dal Re Filippo contro Henrico. Che consideri Elisabetta, che questa Corte hu molte misure da prendere, però le prendera sals che non faranno torte all'interesse comune : do: ve che al contrario la Regina non ha che mettere in esecuttione la sua migliore massima di fato ch' è quella di soccorrere Henrico, e di far passare Don Antonio con la sua Armata navale in Portogallo, prima che gli Spagno. li si mettano con altre forze sul mare. Cozrifpose Sisto assai bene dalla sua parte, poiche non ostante le premure, le instanze, e Ic rappresentattioni degli Spagnoli, de' Prencipi della Lega, e della Città di Pariggi, mostrò tanta lentezza, per non dir ripugnanza, che riusci di scandalo alla Christianità tutta, onde si vide constretto di farcun' officio di Papa contro Henrico mentre ne faceva due come Prencipe in favor dello stello, e questo vuol dire, che promesse di sostener la Lega con 25. mila Doppie, ma questo soccorlo camino appunto come le fosse stato portato in specie da Roma in Parigi, soura il dosso d'un Bue Zoppo, oltre che ne resto un terzo nel-le mani de Mercanti che secero le Tratte con lettere di cambio: ecco tutto quello che Sisto fece.

La Regina nomica d'aggravare il suo Popo-

-PARTEIL LIBROIII. 104 lo, che veniva pur troppo d'essere aggravato di spele grandi, nella difesa contro l'invin-lue la cibile, mal volontieri potea risolversi ad in-guerra golfarsi in una guerra contro la Spagna in togallo. Spagna: ma premuta da' configli di Silto che venivano di Roma; e molestata di continuo dalle instanze di Don Antonio, ch'era in L'ondra; 'è che havea ricevuto segretamente da Sisto un soccorso di 5000. Doppie, accià meglio riuscisse nella Impresa, deliberò di fornire una Squadra di vascelli al detto Don Antonio, per pallare in Portogallo all'intento delle sue pretentioni; e tanto più che si esibirono a tale impresa, e promessero molto Il Cavalieri Francesco Drac, e Giovanni Norritch, ambidue famoli Comandanti sul Mare. Questi non chiefero alla Regina che 50. mila Scudi, con 20. Vascelli di guerra che da loro stessi poi sarebbono pagati, posti alla vela, obligandoli insieme col Rè Antonio, di fare tutto il resto della spela di noleggiare altri Vascelli, e d'imbarcare un numero di 15000. buoni Soldati, con la quale Flotta speravano di far progressi grandi, e di non ritornare se prima non ristabilivano Don Ang tonio nel Regno; e cosi ottenuta la domanda, cominciarono à far li loro preparativi con più buona volontà che premura negli effetti.

In tanto havendo intelo che 80. Valcelli Ho-

1889. Holandesi passavano nel Canale, per andare mafa à caricar del Sale nella Roccella, come all'ordinario, ulciti con alcuni Valcelli di guerra all'incontro li condussero in Inghilterra, fervendosi del dritto ordinario de Principi, a quali è permesso nel tempo di guerra ò dianto bilogno di poter ritenere, e fervirii dimitti li Valcelli stranieri che si travano ne' loro porti; à ne' loro Mari, col pagarli però un condegno falario, e come non li mancavano che Valcelli di transporto, in breve imbarcate le militie, con tutte le provigioni nicessarie, fi mellero in mare confistente tal Flotta in 140; Vascelli 16. di guerra, e gli altri di transpora to, efecero vela nel porto di Plembuoh. H 29. d'Aprile: essendo principal Capo Don Antonio, che fi qualificava Rè di Portogalto; Don Emanucle suo figlivolo, il Conte d'Esse il giovine con diversi Nobili versurieri. Li 4: di maggio giuntero dopo una felice Navigatione nel Porto di Corugna nella Galiria, quivi i due Ammiragli Drat, & Mora aitz, ordinardne le sbarce di 8000: Sokiati 3 contro il parere di Don Antonio, che voleva she s'andaffed drimma in Portogallo, verfo dove tû forzavimbarçarlı dila a rochi gibrini fenza altro profitto che d'haver brucisto non so che Galeune, e faccheggiano quaktite casa della Città bassa; essendo corso con gena te il Conte d'Andrada, e l'obligo alla rimata.

PARTEH. LIBROHI. 371

Li 26. di maggiò arrivarono in Portogallo, 1589. havendo fatto lo sbarco in Penicha, ne si to- in Porfto intele il Castellano, che in quella Florta togalla. vi era Don Antonio, legitimo Rè, che gli apri le porte del Cassello, il giorno seguente s'incaminarono alla volta di Lisbona, e per mancanza di Cavalli, e di Carri, su sorza andar senza bagagilo, e con tamo precipitio che in fei giorni fecero più di 60. Leghe, chenon è poco per una Fanteria faticata dal mare; & arrivati in Lisbona fi alloggiarono nel Borgo di Santa Caterina dalla parte meridionale della Città, non ostante che Don Antonio desideratte che questo alloggio togniste dal Borgo settentrionale, & haurebboho meglio fatto; mail dilegno degli Inglesi batteva all' avidità delle rapine , per trovarsi in quello Borgo tutti i Fondachi delle più pretiofe Mercantie : conlistenti in più d'Ono milioni, onde credevano d'haver trovare il facto loro. Gli Spagnolicon molti della Chità usciti nella notte si diedero à gridare , sii Lingua Calligliana, Viva Don Ansenio noftre Re, di modo the credendo gli inglesi che queste sosseto vere, e non finte voci, li fasciarono quvicinare fenza dar colpo, onde forpreti molti perderono la vita prima di prepararti alla dife la; ma vedendossienza polvere, e fenza Cannone, e fenza bagagiro, prefero la rifolntione d'allontanarsi con la mortificacione d'ha-

ver veduto quelle ricche merci, senza porersene prevalere. Presero la strada di Cascair qual Castello era stato preso dal Drac, e dove trovarono questo con la Flotta.

Cattivo Don Antonio si diede à scongiurare li due Ammiragli, acciò poste tutte le Militie à terra ripigliassero la strada di Lisbona, prima che venisse gente di Spagna, ma il Drac & Norritz che non haveano altro scopo nel cuore che le prede, in luogo di Lisbona andarono. la maggior parte delli loro Vascelli à proseguire la Flotta d'Ostrelings degli Holandesi consistente in più di cento Valcelli, de' qualine presero 64. de quali 36. erano carichi di grano, e gli altri di differenți specie di Mercantie. Satiata questi due Ammiragli la loro avidità pelle prede, non si curarono più di Don Antonio, dando chiaramente à conoscere ch'essi havevano il loro interesse, e non quelli di detto Signore, dando gli ordini per imbarcar tutto, e voltar le vele verso l'Inghilterra, lotto pretesto (però in gran parte vero) dell'. infinite malatie che regnavano soura la Flotta. onde chiuse le orecchie alle persuasive di Don Antonio, fecero vella alla volta d'Inghilterra li 14, di Giugno, con tanto dispiacere di questo infelice bastardo che in breve sene morì di dolore. Intenti alla preda depredaro, no, e brugiarono nel ritorno la Città di Vigo nella Biscaglia.

RETEIL LIBROID 313 -nManquel che fit di curiofo che net Porto 15894 inche de hisbona dove erano state condotte acculara. le 64. Navi depredate, licentiarono li Vascelli Holandesi che havenno noleggiato per forza; obligandoli di pigliare in pagamento del grano, quillo che non vollero fare gli Holandesi, goldis, che non volevano effer pagati con la Maicantie che have dano rapito a' loro compassioni a une ficramente more Anglico Maritime, li venne risposto, che da quel momento in poi non intendevano che corresse il lete anie, ce non volendo il Grano non intandeusso darli sitro pagamento: anche le Silderelate sunopo licentiate à misura che. shercavetta lonza dargli the uno foudo a ciafcutto, e and pure un foldo di tante prede. Gli Holandesi: ne portarono gravi doglianze di titte mic alla diegina , della quale fiù fatto. theirpese up manifelto per fua giustificatiouse of al quale wenne pur rispostit. Certo d chaquisha latrapuola fiù vergognofishima alla Bagina, autor che di gran giovamento, e disgrain ricehouse of Deac, al Notritz, &c alle locopiù hanemerite Cresture, del resto di Py mile industrate furono imbarcati non ne zingenomono photoli 6000. e di questi nè pusaunia contoretto, morti gli altri di necessità, o di malatia.

- Dipa vi fu alcuno che sentific più affligersi Sdeguo nell'interno del cuore del Pontefice Sisto, 'di Sisto. 2.2 Pari. II. O que-

1389 questo cosi vergognoso successo, in una fintraprefa che non poteva che sinscire di beneficio alla caufa comune, e di gran gloria alla Regina, sesi fosse condotta, son buori ordim, ondeal primo aviso che ne riceve facto chiamare il Cavalier Carre, con la solita fua colera che nel primo moto non gli faceva considerare quel che diceua gli diffe, da vefira Regina ha fatto una cacasa da Femina. O hò gran paura che non fia per farme quetche altra nelle cose di Francia. Gia la Regina haveva mandato inftruttioni molto particolari al Carre, acciò informaffe il Papa fopra di de difgratie di tale imprefat, una dalsitande che non fosse per cadere in gram colora pase il Cavaliere mancò di giustificare Elifabetta, e di far vedere che non havea colpa alcuna la fuz condotta, a cherispose Sisto, Anesto, perche mandò geme per depredate nun per combattere. Con tuno ciò fi talciò al quanto plazare, con le raggioni che assisterebbe sua Maestà, il Rè Henrico con tawe le sue forse, contro allo gran sforzo che facera il Re. Filippo per impedirlo di salire al Trono, & à che rispote il Papa, Che to flavoi dunque come fi dive, chefavel vedere le framme, perebe quelche ha fatto fin horain fatore d'Elennice , wen sono che scintille volubili.

Si trovò molto intricato Silto, nel veder che nulla havea fatto Elifabetta in Spagna, e

che

PARTE IL LIBRO HL che nulla facea in Holanda in favore degli 1589. Holandele; eche per conseguenza il Rè Fi- Riceveli lippo hen lungi d'indebolirsi con l'obligo del. Catolici. la difesa in più Luoghi, si rendeva più potonte in Francia, ne luoi dilegni di leacciare dal Trono Honrico, per rimire tal Reguo ella fuai Cocona, e ch'era l'apprentione che slivedeva il petto, e che l'obligava à far premere Elisabetta, acciò lo volesse sostenere camposenti foccorfi . c che dalla sua parte andava coli lentamente verso la Lega che sostemuta dagli Spagnoli, facea tanta appolitione ad Henrico. Già crano comparli in Roma moki Deputati Catolici dalla parte di quella Nobiltà Catalica, che leguiva il partito d' Henrico, per pregare il Pontefice di voler Jeraro la Scomunica che era stata publicata contra questo.Rà, e con la quale si difendeva ailudditi di prestargli ubbidienza, poiche la dadema Nabiltà fi trovava nell'obligo di riconoscerlo Rà per trovarlo in buona conscienza legitimo herede,: ma l'Ambasciatore di Spagna l'appole con calore, e con minaccie dalla parro del fuo Rè alla ricettione di tali : Deputati, a più alla loro domanda. Prolongò Siberale udienza per più di due Meli. ma wadciado chegeli Spagnoli facevano preparatia vii rreppo grandi contro Henrico, e che la · fulletta · Nobiltà non ardiva manifestarsi alla

fuelesse seprahaser più riguardoalle minac-

. . . .

ciè

cie & instanze degli Spagnoli ammesse li Deputati all' udienza, stimando che con questo mezzo si facilittarebbero le raggioni d'Alenrico animandoli li Catolici istolli à concorrere per sostenerlo, è che si potrebbe fase che molti della Lega istessa, come sù pur vero paffarebbono al Pastito d'Henrico, nell'insendere che il Pontefice non sdegnava di dare ndienza a quei Catolici cholo aderivano. Pet rò non concesse la Bulla che chiedevano i Denutati di levarsi la scomunica, che disendeva di riconoscerlo Re 3: riducendos la conclusione di tale udienza à queste parole ; . Cherdovevano progate Iddio che illuminaffe lo spirito d' Hamigo, per consscera is suo meglio, weamanen vi wa Prencipe nel Mondo che più di Leui meritaffe di pentar Corona nel Capos per . questo dalla sua parce danebbe ardinicha si fa-- cessor publiche proghiere per la suacenversieing Del resto futono ricevuti con forma humanità, e con molte carenze: ......

Deni Dispiacque al maggiopsegno questa udiennotabili, za agli Spagnoti., non potendo soleme con
la loro fierezza, che si facesse coli poeto conto
dell'instanze d'un Rècus grande qual'era Filippo,, onde cominciarono àradeppiare i loro lamenti, el'Ambasciator Mendazza si ialtiò direnella Raunanaa del Capi della Lega in
Parigi, che il sugna fare santre Hamica, the

diquella che conveniva sossenere contro l'He-1596, resia del Ponsesice Sisto. La qual cosa riferità à Sisto satto chiamate il Conte d'Olivares Ambasciatore in Roma altro non gli disse che questo sole parole mà in colera, se gli Spagueli non imparano à tacersi non trovare mo il modo d'insegnarli à vivere, e come questo Ambasciatore haveva ricevuto assionti notabilida questo Papa, e forse con pericolo della sua vita, come si legge nella vita dello stessisto, non acci rispondere cosa alcuna, contenuandosi di stringer le spalle, e di riviratsi con qui rispettuoso silantio.

Certo e che gli Spagnoli, che haveano glà degli Spa giulto logetto d'eller mallodisfatti di quello gnoli Paper, per le manière ulate verso di loro fin verso il dal principio del fuo Ponteficato, accrebbeso più ohe mai il logetto delle loro fcontensezze in questa occassione degli affari di Francia; nà il Rè Filippo per altro rispettuolo al nome Ponteficio mancò di farne intendere i fuoi lamenti al Nuntio residente nella sua Correccon questa parole. Hogran paura Signer Munio cho una Regina scelerata con le Armi , ar un Pontefice Santo con i Configlizanzi con l'ardore quella di soccerrare Henxica, econ la lentezza questo di soccorrer la Loga, non siano per fure granmale alla Religione Catolica in Francia. In fomma quei che prima grano indizi, e sospetti divennero

SIS VITÁ DE ELISABETTA

2520. apprensioni & indubitabili certezze appresso di loro. Per primo sia che scoprissero qualche cosa, o che givocassero alla sorte nel persuaderselo, basta ch'éntratono gli Spagnoli nel pensiere, che Sisto nodziva intelligenza fegreta (ne mai meglio l'indovinarono) com la Regina Elifabetta, e che da' suoi consigsi veniva questa mossa, & avisata nella mossa delle sue Armi contro la Spagna, & in quella cosi forte risoluzione di soccorrere Henrico, e di softenerso con unite le sue sorze. Di più, che quel poco zelo che moftrava questo Papa verlo la Lega, e quella poca cura nell' impedire che non paffaffe ad una Corona. Christianissima un Re Heretico, erano un vero effetto delle persualive d'Elisabetta: : In olire si messero nel Capo, che haveva Sisto "Che fû pur vero ) fornito danari a Don Am. tonio per passare in Portogallo, eclic col inezo del Canale di Elifabetta s'andava provedendo di buone fomme Henrico; che per me non credo. Ma quello che più tornientava, anzi che anvelenava la gelofia del Re Pilippo, era il fospetto concepito dal momento-in pai che Silto haveva riculato di ricevere la Accinnea per il Feudo del Regno di Napoli, e fiaccrebbe tanto più l'apprensione nel loro spiri-to naturalmente gelolo, nel vedere che Sisto liaveva messo sul mare nove Galere, reso Fortezza delle phi riguarde olf Cività Vecchia.

PARITE II. LIBRO III. 319
chiane' confini del Regno; ordinato con tut-1100
té diligenze delle Militie nello Stato Ecclefiaflico fino a 25000. che dovessero tenersi apparecchiete, ce in un giornale esercitio, e sopra tatto quegli immensi tesori che andava
accumulando, non potendo credere che vi
sosse altre disegno che quello di sorprendere
Napoli, e però andavano maturando mezzi
ditorsi talespina dal piede.

- Si accorse in tanto Sisto, che troppo acsortide fuoi andamenti cominciavano à farsi soccors conofcere gli Spagnoli, di modo che giudico ad Elifathe non era più di tempo di nascondere i suoi dilegni, e che bilognava levare il velo, tanto più che haveva tone le monittioni, proviggioni, e danari à sufficienza, per mettere in campoun Gospo d'Armata di 80000. Combattenti loon la risolutione di mettersi egli Bello in sella del fuoi Capitani per il comarido. Fatto shiamare il Cavalier Carre, comineiò à parlargli con più confidenza che mai megli affari , lia no luoi dilogni particolari. progandolo di serivere alla Regina che in sase ch'egés bavesse la volonta di sar la guerra alla Spagna per l'Impresa del Regno di Nas poli, s'era nell'humore d'adoprar le sue buonamassime, col fornirgli 12000. Inglesi à sue spefe levati, a bon pagati, & in oltre 15. Mavi di guerra delle migliori, pure da Lui parati, serondo she si converrò nel trattato. O 4 Non

na, con le solite Lettere di scriverne alla Regly na, con le solite Lettere in cifra, e dalla quale venne risposto che non solo gli fornirebbe 12000. Inglesi, ma 24000. & in Liuogo di 15. trenta Navi se così lo desiderasse; & laqvendagli il Carre rapportato ciò gli rispose Sisto, Scrivete alla Regina che vogdiano pia gliare il Regno per noi, e non per Lei, e perd del di più che ci offre la ringratiamo. Vanne, poi spedito sotto pretesto che andasse per suoi propri affari lo stesso, Carre in Londra, per fare un progetto del Trattato con tutta segretezza, & per assignare, qualche suogo in Fiandra, dove trasvestiti si sarebbono portati i comuni Deputati per la conclusione.

Procedi. In tanto sapendo Sisto che gli Inglesi in geture con-nerale, e la Regina più in particolare, erano troi Ge-odiosissimi al nome di Gesuiti i per darli nell'

lumi. Ge odiofissimi al nome di Gesuiti a per darli nell' lumore cominciò à mostrassi più malcontento di quello havea satto prima, e come sapea, che molti si facevano lecito di pernottare sotto il pretesto di Confessori nelle Corti di Prengcipi, comandò al Generale, d'imponer Scormunica da sua parte, oltre alle pene ch'agli sa riservava, di non slovere alcuna Gesuita sar residenza di notte tempo in alcuna Casa, e Corte di secolare, se non sosse in occassione di viaggio. Di più ordinò che frà due Mesi, dovessero venire in Roma, sutti i Gesuiti che si trovavano ne Paesi Bassi pin Inghister-

ra,

PARTE II. LIBRO III. ra, in Scotia, è in qualche Isola Vicina, con 1594. qualità di Missionari, dando ad intendere il Pontefice di volere stabilire un' altro ordine di Missione; ma la verità è che Sisto hebbe il disegno di fare uscire del Regno i Gesuiri, in quel mentre che Lui trattava i suo interela. si con quella Regina, & appunto tal' ordine. fu fatto due settimane prima della partenza. del Carre per l'Inghilterra, temendo Sisto. ch'essendo questi Padri scaltrissimi, e propri ad investigare gli interessi de' Precipi più nascosti, che non penetrassero troppo tosto quel trattato ch'egli pretendeva di fare con Elisabetta, e che lo scoprissero agli Spagnoli, e per questo trovò bene sotto tal pretesto di farli uscire del Regno, e fare pervenire il tutto all' orechio della Regina, la quale riceve tutto ciò nel suo Consiglio con questa conclutione di parole. Che Sisto era il maggior Papa che havese mai veduto Roma, ma Papa Prencipe, non Papa Prete, e veramente non poteva pervenire a tale Maestà nuova più aggradevole.

Ma la cola più curiola, e che fece conolcere il suo poco buon affetto verso questi Pa-suiti biadri, su quella che dirò. Li tre di Luglio simate
propose Sisto nel Concistoro di trovar molto
strano, e Blassematorio questo titolo che i
Gesuiti si sono fatti lecito di prendere, come
appunto, se Giesù nostro Redentore sosse
appunto, se Giesù nostro Redentore sosse

1590 stato loro Fondatore, e che questa era una materia scandalosa a' buoni Catolici, e di gran forza agli Herctici, per rendere sempre più ignominiofa la noltra Religione appresso di loro nelle Piazze, e che per Lui non voleva in conto alcuno tolerare un' abufo di tal matura; & in fatti con qualché colera si dechiarò di voler stabilire una Bulla, acciò si facessero chiamare, non più Gesuiti, ma Ignariam, all'elempio degli altri Frati che portavano il nome de' loro Fondatori cioè Francescani, da San Francesco, Domenicani da San Domenico, Agostiniani da Santo Agokino, Theating da Gaetano Thiene, nedittini da San Benedetto, Bernabiti da San Bernardo, o vero qualche altro titolo più modesto, come Serviti, Buon fratelli, ò fimile; ma che questo titolò non si poteva nè si doveva permettere, a nissuno, ò vero a' Christiani tutti in generale, poiche Noi ci chiamiamo Christiani da Christo, c cosi (diceva Sisto) possiamo chiamarci Giesuiti da Gielù, di modo che era un' impertinenza troppo visibile di questi l'adri di volersi usurpare per loro soli un titolo che si dourebbe a Christiani tutti, e di voler contropresate il loro Ordine, con la Christianità tutta, per me sento horrore in me stesso quando considero che siano questi Padri passati all' ambitione di volersi chiamare Gesuiti dal nostro Giesti; con-

PARTE II. LIBRO III. 323 conforme facciamo tutti nel nomarci Chri. 1594 3 stiani da Christo. Procurarono alcuni Cara dinali di radolcire lo spirito del Papa, pregandolo almeno di portarcà quelto rimedio fenza lo strepito d'una Bulla, che farebbe rider gli Heretici, ma che bisognava dare ordine al Generale, acciò facesse intendere da per tutto la fua intentione, e che bastava che fi paffaffe la voce da poehi per renderla in breve comune da per tutto. Fatto dunque venire il Generale, gli impole di scrivere à tutti i Provinciali, acciò questi scrivesiero aglialtri Superiori, che per l'auventre nissuno ardisse più qualificarsi, odi permettere d'esfer qualificato col titolo di Geluita, mà de Ignatiano, & in generale non già Gesuiti, mà Ignattiani: Pasquino quando inteso questo. fi lasciò dire con le sue solite Pasquinate, Chr H Papa era stusso di vivere perche attaccava un' Ordine che poteva farlo morire, Vera-mente quando si sparle questa voce si fecero molte risate, ma se Sisto non tosse morto cost fubito al ficuro che non vi farebbono nel mondo più Gefuiti ma Ignattiani.

Mentre si andavano disponendole cose in Trattato. Roma per torre a' Cesuiti tal nome, per oblission Elisabetta. Garliad assumere quello di Ignatiani, ch'era una mortificattione intolerabile per quelti Padri; il Cavalier Carre attendeva a' suoi negotiati in Londra con la Regina, secondo alle

#J#

commissioni ricevitte dal Papa, e la trovò coa ben disposta che gli sù facile di conchiudere quanto s'era desiderato dal Papa, cioè, che della Regina si mandurchbono 20. Vastrelli di guerra de miglieri, ben munsti, eben Armati, Missoltre cente Vafcelli di transporto per Le condette di 13. mila Saldati Inglesi con monistieni di guerra, e viveri a bastanza; untra disposta metà Funteria, e metà Cavalle. ria, mai Cavalli farebbono forniti dal Papa in Cività Vecchia, da cui si daranno al Comandante Inglesenboliriceverà innome della Regina 400 mi la Scudi che serviranno per il mantonimento di desci Vascelli, e Militie per fei Maß, fuori it vitta che farà foznite da Commissaridal: Papa, occorrendo che sianicessario più lunge trattenimente, farà pagato à proporrione dal Papa il danaro mese per Mese. Che li Lagnicond' Ammiraglio Inglese seguiranno gliordini del Generale delle Galere del Papa, n le Mikitie quei del Generale di Terra dello sfesso Bonnesiae; a tali Vasvelli condo Militie. deveranomenterfi (ul mare nel principio d' Aprole; del 1591. per passare al più tosto che farebbe puffibilenelle cufte del mure di Cività Kecchia, does si flerevarebbe sutto l'Esercito Pontoficio exil Commissari di sua Santità per zioeveragli Officiali Ingless, e con loro dispomeney maneggiare, o conchindere quanto farobbe nicessario.

PARTE II. LIBRO III. Questa è la sola sostanza di quello che do Morte di veva, maneggiarli, e fortolerivere da' Pleni-sillo v. potentiari che dovevano trovarsi ; con ognilegretezza, molti effendo gli Articoli, e conquesto primo obligo di perola riprese il Carre, la strada di Roma, manon haves ancora arrivato in Holanda, per seguire la strada con le poste di Germania quando intese la suova che il Pontefice Sisto se n'era passaro all'altra vina. Quelto Papa che veramente credeva d'assalire il Regno di Napoli nella Primavera del 1591. & à guila di Giulio I I. comandare egli modefimo l'elercito composto di 30, mila combattenti, oltre ch'era benissimo persualo di trovar numero infinito di Partigiani, suggeriti da' fuoi Ecclefialtici; trovò con la loa morte il fine de' suoi ditegni, la quale tegui li 27. del Meled' Agosto del 1590. ammajatosi di sebre, in Civittà Vecchia verso il principio del detto Mele, dove era andato per premere il fine de' lavori di quella Fortezza, espet visitar lo stato delle provigioni maritime. Già erano tre meli che Silto non li postava bene, havendo un continuo mal di testa ; però non si messe mai nello spirito, che vi foste pericon lo dimorte; ma sorpreso da un violente attacco di Febre in Cività Vecchia, appena cominciò à diminuirsi che volle esser portato in Roma, lasoiandosi dire, Andiamoù morire in Roma; però si andò allegerendo la febre, ma.

\$590. ma il dolor di testa si rendeva più violente, e con tutto siò si mostrò infatigabile sino alli 25. d'Agolto, nel quale verso la sera disse al Nipote, & al Cardinal Castagna che confidava molto; dehe Iddio non vuole che il Reeno di Napoli sia alla Chiesa, è che gli Spa: gnoli banno già penetrato i nostri disegni, d the gli Ignatiani ci tradiscono. Queste proprie parole in Lingua Italiana l'hò trovate scritte in un Manuscritto in Lingua Inglese, che mi fü fornito dal Signor Conte d'Angle. fei, che mi venne tradotto dal mio Cognato, che se tali fiano non lo sò, perche à dire il vero, ' quella conclusione di trattato, al meno if primo abborto del Cavalier Carre sembra un poco difficile da credersi, tutta via il Manuscritto, sudetto era molto vecchio, conosendosi benissimo ch'erano più di 50. anni ch'era stato feritto, di modo che si poteva fare che quei che l'havevano seritto potevano havere le memo: rie da testimoni contemporanei in Inghiltern, che potevano essere instrutti degli assari.

Siño au- Che poi questo Pontesice fosse morto di velenato veleno la sama precorsa su grande, & i sospetti infiniti. Fù detto che gli sosse da so un certo veleno che suo le impazzire, a sine di sargli perdere il cervello, acciò nulla potesse operare, di dove ne nacque quel suo continuo dolore di testa, per lo spatio di quattro Mesi, e cosi grande nella notte in par-

PARTEIL LIBROTIL 325 particolare, che non poteva pigliar fonno, isso che à forza di remedi, e dell'oppio. Alifi differo che quelto veleno non le gli foffe datoche due giorni prima della fua morte; e che quel gran dolore di telta fosse originato dalle fue continue & infatigabili occupation nel Governo. Si può però fare ( e del quale avilto he furono molti y che havelle ricevuto il veleno quattro Mesi prima, ma vedendo che non faceva quell'effetto che fi era propostoda quei che volevano auvelenarlo, ne fu poi radoppiato il Recipe; e fu anche credito chè li fosse assonto la cura di far tal' opera un certo Spetiale Magnea cui Sisto metteva ogni comfidenza ne come questo Pontesice solea plgliare di tempo in tempo almeno due volte fa fettimana una presa di Manna in un brodo. The veniva apparecchiata dal detto Spetiale, ff fervi quello di tal mezzo per auvelenario; & accrebbe l'hospetto, con l'occassione della partenza di Roma del Magni all'improvilo, To stello giorno che Sisto spirò, temendo sorte di non effere (coperto:

Bassa che la voce si grande che questo col-sossemi po procedeste dagli spagnosi, non sapendo sopra ciò in qual altra maniera liberarsi dalla giusta e ben sossemi apprensione che gli dava questo l'apa accorcisi delle sue pratiche segrete con la Regina Elisabetta, de suoi andamenti savorevoli al Rè Menrico; stimando assa ma-

nifesti

zsio mifesti i luoi dilegni verlo il Regno di Napoli, per effer troppo grandi gli apparecchi che andava disponendo, dimodo che su stimato di prevenire le disgratie che questo buon. Papa gli andava apparecchiando, e lo prevennero con un tale ftroménto mostale, le pure è vero quel ranto che sopra ciò le n'è leure da diverfi Auttori, in conformità forfe di quello n? era precorfa la tama & il tospetto che gli Spagnoli foslero stati li Fabridi questa morte, si accrebbre con la fuga di Roma dello Speriale, e col ricovero, & impiego che li diedero in! Napoli. Dal Meteren fi ferire che abbreviò la vita di Papa Silto quella fua risolutione di torre a' Gefuiti quello titolo per darli quello d'Ignatiani, non volendo questi Padri ricevere un tale affronto, e però procurarono di torgli la vita col veleno; che per me la frimo cola fallissima, poiche li Gestitti non havevanno parte alcuna nel Palazzo, e poi il loro Or-" dine non era governato da un folo, ma da molti, e questi molti sene larebbono guardari di trattare una confpirattione di tal natura, contro la persona d'un Papa qual'era Sisto; & il Generale solo non era capace di passare : à simile risolutione. Anzi secondo alla natura dell' Infermità vi fit grande apparenza che la sua morte fosse stara naturale, essendo morto il settimo giorno della sua febre molto regolata nell'ordine del male. Certo è che gli

PARTEUL LIBRO III. 389 glisspagnuli non lagrimarono, penche non 3800 havevano fogeno di lagrimar la morte di quello Papa, essendosi allegeriti del peso d' una spribilo appromiose.

- Rafquino companyanta matina carico di di sino molei maninari lul dollo, scinteiregato do tale fiius le no andule rispole, Porto gli Abiti de da chi. scorrussio al Rè di Mamara, er alla Regina Elisabenta per la morse del Papa; è vetamente quelto Rè ricovè con fentibile dolore quella nuova, effendos iniciaso directal lug. Consiglio, le mieroppe non possone alle mider. male facendo ull'apparante per che e marte Par pa Sifia sha la faceva andar bene, son le sua Massime canules . In Bogine Elilabetta any che Lei maîtrò agli altrui, occhi vilibili il giu-. An logriculation delore, candidus Configlipolitalicidines die se nonfosse per dare scape dale al mundo, popliarthbe he scorrunte per la: mente de Papa Sofe. Ll Cavalier Carreritory. nato in Londra in fil: dimeto è propolito che ripafalle in Roma, ma la Regina dopo haver out for paid for a selection description and such code Configlia che fandhe una spesa innuite a pair cho mai si fomerara un Papa simila à Sissa casi pone [cropatos nellences fagre, le casi buesto. ex oculatopolitico nella massime sacolari. Non pote veramente Elilabetta nalcondere agli occhi del Rublican quel luo dispiacere in sempistallianche sentim nellugiorginico, cilpetto - 33. 1

WE VITA DI ELISABETTAN

texi- petro alla motte di quello Papa, confiderativ doloungrande stromento, e per quello che toccava il firo particolare, o de'firoi interefsi nelsuo Regno; e più in particolare per le cofe di Francia; e comogre cofeumnia a pigliar lecule à cuors, non poteva impodints di non affligerirl'animo in congrumture di tal natura; à l'egno chemolti Ambakiatori, : & Officiali della Coute, redendo per più giosa mi la Regina contro ab fuo ordinario al quanso matinuomica; fi dicevano gli uni con gli ater), simbose obse her Regime for afficita della morre de Siste, paiche du quel momente in pai obievenna tanuova della morte de quella lisa promonosto questi voltara più ridore. s

Soccorre - Non manco Elifaberta di fargliene consis n Re Menrico, cere gli effetti ben tolto con alcumi foccorli che glitèce capitare; mahawando intelorpoi the offinatumente i fuoi nemici lo molettalus no, delibero d'affilterlo con forze maggioris. kavendogli spediso dus milas combanesti à piedl, a 1200. Cavalli, e dalla Lettera ferits inglifipuò argumentare con quanto afreco id fuctife, w quali fostero quelle Militie pillell preifices della fue lemma pornavano p. Chr. f. flupiva perche ramo ravdaste a dar barrachia Nemici, che gli mandava un socconso di gene se nonin altro avenzache à combattere, et vintere, havende mungieru enfidenan alla lere mans defini the alla finificate che queft zoon, Fan-

PARTE HE LIBRO HE SEE Finnti che gli mandava l'haveva seelto tra 1891? le migliori Milisie de' Paesi Bassi, e ch'erano limeglio appuorriti, elipiù esperimentati di Lunga mano nel mestiere dell' Armi, di moi do che non bavevano bisogno che di preparargli al più softo l'occasione de combastere perwincere: che se non fosse stute per servire in una legitima caufa un Re, à cui per la verà amicitia che gli profofava desiderava prosperica, vienerie, e gloria, non fi sanchbe privaca d'un salforcurfo, baviendo meglio amato di durgli al doppio di discopoli che di Mat-Ari nella difoiplina Militare z che farebbe divenuta troppo superba, se con la protessionà del Cielo questo Militie potessero contribuire à difruggere del inte i suoi namici, e abe levaf-Ibro watersi gli offacoli, che l'impedivano ad acquistar sutta la Monarchia, ch' exa il mezo più commodo per fortificara i suoi amici. a per render gioridio se stelle,

Veramento lilitabetta s'impiegò in favore d'effex.
d'Henrico con rutto il zelo maggiore, e per fargli meglio conoicene, quanto gli stavano di cuore duoi interessi, gli mindò queste Militie sotto la condotta di Roberta d' Eureux, Conto d'Esse, Consigliere del suo Consiglio ordinario, e segreto, Cavaliere dell'Ordine della Garter, & uno de' più prossimi signori del Regno nelle sue buone gratie, inquel tempo, etaleche per distinguerlo nel favo-

332 ViliF A DIFELISA BETTA; 1992 favore lopra gli altri, gli hama dato uno de

fuoi Guanti a quello della mano destra, pet portarlo attaccato al Cordon del Capello: gratia che non piaceva molto à Licestre mentre visse, già che questo dono erastrato concelso à Lui con parola ferma della Regina, di non concederlo mai ad altri, dispiacère che

contribui forse alla sua morte.

Blisabet- Per render più libero il comercio de suoi

sa vuol' Suditi, per ftender la lua fama da per tutto, la Navi per haver, parte nell' oro, nell' aspento, e degli spa nelle ricchezze di quei Paelia, e per diminuire sudi. la potenza della Corona Carolica, andava

la potenza della Gorona Catolica, andava cercando turui i mezi la Regina Elisabetta, da distruggere in parte, o in buona parte impedire la navigatione degli, Spagnoli nell' Indie Orientali, & Occidentali, non potendo tolerare che volessero gli Spagnoli usurpuni per elli loli quelle rante opulenze, & à que. sto fine haveva risoluto di tenere un buon numero di Navi in quelle panti, per render l' Indie libere, a ciò che ogni una poude andare à godere di quei Tefori che dovevano efser comuni, Questo Zelo, e desiderio se gli accrebbe maggiormente quelto anno, havendo spedito in quelli Mari Tomaso Houvard figlivolo del Duca di Nortole con 4. delle migliori Navi che havelle l'Inghilitera, e due altre delle mediocri, la prima delle quali chiamavali la Vendetta , Cl'altra la Deffiden-243 PARTE II. LIBRO FIL. 335.
28, tutte but manife; & in oltre ancora fei 1991.
Pinazze ch'è unaverta specie di Barche molto
comoda.

- Con 'questi Logni si messe à navigare l' Houvard contitolo d'Ammiraglio, verso l' Indie Occidentali, se dopo uma felice Navigatione fi trord nel principio di Settembre di questo anno all'intorno dell' Hole derre Flo-" res, edove essendo molti sbarcati per far acqua, spedì in quel mentre una Pinazza per scoprir Paole, dalla quale gli venne riferito, chel' Annata Spagnola, composta di 50. Legailene venivas, tutte velo veriodi foro ! Py Viccam Houvard conoicendoli troppo debole per re-inglele fultere à tante forus comando fubito che si pi-atraceato gliasse il vento à vele piene, e con ogni dili-gnoti. genza si fuggisle senza aspettar l'arrivo de Nemici, e riulci facile il farlo all' Ammiraglip, inà il Viceammiraglio chi era più verso Terra, non ponè alla pare così presto per pigliare il mento,, code reftò cono tra d'Ifola. eli Armeta Spagnola, tutta via inanimato, e risoluto, s'apri la strada in meza à tutta l' Armata, ma un imiturato Galcone detto di San Filipponio con la sua sinistrata grandezza se melle in modo chegli leve il vento; & cominciò adallalirlo con un numero colì grande di camoninace, che gli stelli Spagnoli stupirono dovervir falle tanta polvere. Il Co. mendane del Galcone non liavera voluto. per--5-3

altre Navi seguirono il loro camino verso il paese, poco curando gli Spagnoli di perse guitarli, mentre il loro fine era d'aspettare la Flotta per scortarla.

Mavi Spa
Ma della perdita di questa Nave n'hebbegnoli pre ro, il loro controcambio gli Inglesi con ma
si dagli
suntagio molto magiore, in due rancontri,
il primo su che li 26. Valcelli della Florradell'

vantagio molto magiore, in due rancontri, il primo fu che li 26. Valcelli della Florradell', Indie, che l'Armata Spagnola aspettava per scortarli, e che in fatti erano colmi d'un'eltraordinaria ricchezza d'oro, ed'argento pla. tre d'un' infinità di riguardevoli mercantie, sorpresi da una crudelissima tempesta, i.4. ne. perirono sommersi dall' onde, e gli altri cor-: rendo di quà, e di là alla discrettione del vento cinque ne cadero in mano degli Ingleli. cioè dell' Ammiraglio Houvard , e quel chepiù importa che si scontrarono i più ricchi di: tutta la Flotta, stimati del valore di un milio-? ne e mezo di Scudi, senza i Vascelli, di modo che con questa buona preda se ne ritornò l', Ammiraglio in Londra, havendo di che con-. solarsi per la perdita della Nave, del valor di, 10000p. Scudi.

Prefa d'u L'altra preda fù nella Barbaria, che legui; ma Nave in questa maniera. Una Nave Inglese molto to grande, e molto forte, con 45, Marinari, comandata da Tomaso Whit di Londra essendo andata per trafficare, dopo hager scaricato

16

PARTE II. LIBRO III. le sue Mercantie, mentre aspettava per caricarne dell'altre dispiacendogli di stare otiosa nel porto fece vela in alto Mare, verso quella parte dove sapeva che d'ordinario traghettar solcano le Navi che d'ordinario andavano, ò ritornavano dell'Indie, & in capo à due giorni che s' era ragirata in quel Mare, scontrò due picciole Navi Spagnole, quali erano state riccamente caricate d' Ordine del Rè Filippo, e per alcuni giorni erano state scortate da diece Galere, mà poi stimate suor d'ogni pericolo, preso il vento in alto Mare le Galere se ne ritornarono in Spagna, & in tanto mancato il vento alle due Navi, andauano gallegiando per aspettarlo, & havendo in questo mentre scoperto la Nave Inglese fecero vela alla sua volta, con la speranza che sosse per riuscirgli facile essendo due di poter pigliar quella ch' era sola.

La Nave Inglese si diede alla suga sul prin-Desercipio, mà estendosi le altre auvicinate hebbe un succinion migliore tempo d'osservarle, e conoscendo cesso ma le ben cariche, di modo che se gli rendeva rinimo. dissicile il combattere, & essa vedendosi leggiera voltò in dietro le vele, e si messe gagliardamente ad assalirle, e riuscì appunto come s'erano quei che la conducevano imaginato, poiche non potendosi voltare, e girare per il gran peso restarono ambidue prese, con ammiratione di molti, mentre in ciascuna di Part. II.

ışpz.

Inglese non ve n'erano 80. Huomini, e nell'
Inglese non ve n'erano che soli 57. il Carico
di queste Navi era di 1409. Cascie d'argento
vivo pesante ciascheduna cascia 150. Libre
di dodeci oncie. Con cento Botti di vin di
Spagna. In oltre vi erano dieci Cascie molto grandi di Breviari, di Messali, e di Bulle
Ponteficie che si mandavano a quei Preti, e
Frati che si trovavano nell'Indie; in somma
io non sò che sorte d' Huomini sossero quelli,
e come si può fare che un Vascello con 57.
Persone ne pigliasse due con 160. basta che se
ne ritornò in Inghisterra la buona Nave, senza curarsi di caricare altra Mercantia, contentandosi della preda di queste due Navi.

Dilegni contro Elifabet-

Tutte queste fortune degli Ingless, e queste disgratie degli Spagnoli accresceva grandemente nell' animo del Rè Filippo il desiderio della vendetta contro Elisabetta, onde
essendossi un giorno lasciato dire in occasione
di discorso sopra il male che questa faceva alla
Spagna, & alla Chiesa. Ob Dia e non vi è
nel mondo chi possa liberar la Chiesa, e la
Spagna di questo Demenia Insernale che tormenta ambidue? Don Bernardino di Mendozza suo Gentil' huomo s' obligò di sar ogni
opera per metter suori di questa peste l' Europa: & à questo sine venne spedito Ambasciatore in Parigi per esser più da vicino à poter
mettere in elecutione i disegni che haveva premeditato.

PARTE II. LIBRO III. 339 meditato, e de' quali non ne haveva conferi-1598 to che col solo Rè Filippo, che quantunque perniciosi stimava tutti santi per esser contro una Heretica, che con altro titolo non soleva qualificare questa Regina.

Intendeva à maraviglia il Mendozza l' ar- Mezi per te del veleno, ò almeno à servirsene dove bi-natefognava, e però pensò di trovar mezo per auvelenare Elilabetta, & à questo fine ne diede l'incubenza, ad un'tale Emanuele Andrada il quale per venire à capo di questo empio disegno cercò d'insinuarsi nell'amicitia con un tal Dottor Lopez Medico Portoghele, che da lungo tempo si trovava in Londra, dove elercitava con gran credito la Medicina, & estendo ripastato più volte sotto diversi pretesti in Inghilterra, finalmente tirato alla rete il buon Medico, il quale entrato in corrispondenza con il Fuentes, gli furono da questo in nome del Rè Filippo fatti molti riguardevoli , doni ancorche molte maggiori foffero le promesse: Stefano di Gama Segretario del Conte de Fuentes era quello che portava la parola di questo all' Andrada, e dall' Andrada al Fuentes.

Questa trama non potè manegiarsi con tut-scopenita quella segretezza che si desidera d' ordinario da quei tali che intraprendono affari di questa natura, di modo che venne à scoprirsi con l' occasione che il Conte di Fuentes comandan-

te in Fiandra con cui s' era conchiulo d'auvelenar la Regina lenza altro indugio col mezo d'alcuni frutti de' quali ne soleva mangiare in abbondanza, haveva mandato al Gama una lettera di cambio per pagare al Lopez, & in un biglietto vi erano queste parole, dite al Lopez che questo danaro benche corrisponda alla somma che si è convenuto, pure se el caso riesce come non dubito, vedrà altri effetti dal-

la liberalità del Rèmio Signore.

Il Biglietto capitò nelle mani d'un giovine ne con-tro i col- non lo come, mà che però fù assai destro per peroli. far la sua fortuna, perche entrato in sospetto che si tramasse qualche cosa contro la Regina, Icopri il detto Biglietto à questa la quale ordinò le dovute perquisicioni, di sorte che preso il Lopez tutto shigottito, sperando d'haver la gratia con questo mezo scoprì tutti gli altri Complici sino al numero di cinque, mà non ne vennero presi che tre, quali surono nella publica Piazza impicati, e quafi mezi vivi Iquartati, mà il Lopez venne vivo aperto e cavatogli il cuore fù dato à mangiare a' Cani nel medesimo luogo, la sua testa (come degli altri) fù posta sul ponte, e squartato il corpo furono sospese le parti suora alcune publiche strade.

Si dà avi. Nel medesimo tempo la Regina serisse à soa Pren tutti i Prencipi della Christianità, e sino nella ∙eiδi∙ Porta di Costantinopoli, per mettere in hor-

rore

PARTE II. LIBRO III. 341 rore il nome del Rè Filippo, e per far vedere 1528. quanto scelerati fossero i disegni degli Spagnoli, & i mezi iniqui & empi con i quali pretendono servirsi per disfarsi de' loro Nemici, esortando tutti d'invigilare à casi loro; come pure essancora si diede meglio ad haver cura di se stessa per evitare accidenti di quella natura, di modo che le diligenze eranocosi grandi, che nella Corte si viveva con tanto sospetto che quasi non si fidavano i Cortegiani l'un l'altro;

Il Rè Filippo havendo inteso il successo di Manifequesta esecutione contro tali Conspiratori, & Filippo. in oltre i lamenti che la Regina ne faceva fare contro il suo honore, e della sua Nattione in tutte le Corti de' Prencipi stranieri, scrisse ancor lui da per tutto, e mandò amplissimi. manifelti, con ordine a' suoi Rappresentanti di farli publicare in ogni luogo secondo la lingua del Paese, col far vedere che quella era una maligna impostura, & una diabolica inventione della Regina per tor la riputatione agli Spagnoli, & haver pretesto di sfogare la ina perversa vendetta contro li Catolici; aggiungendo che per far confessare un delitto imaginario, si erano dati contro le leggi di quel Regno inuditi tormenti à quei melchini che n'erano innocemi, per farli confessare una colpa alla quale non havevano mai forse penísto.

**biid** 

gli Spa-

gaoli.

£a.

Dirò hora che tutto questo fece naicere un gran bisbiglio nell' Europa, di sorte che ciascuno ne dava il suo sentimento secondo la procontre pria passione, quei che conoscevano l'humore del Rè Filippo, e degli Spagnoli, non mettevano in dubio il credere, che fossero stati assai capaci per un' impresa di questa Natura; & altri che sapevano l'inclinatione d'Elisabetta contro li Catolici, e contro gli Spagnoli in particolare stimarono tutto ciò sua inventione per poter con tal mezo farli perdere il credito in Francia, & altrove; e veramente il Lopez che non haveva officio alcuno nella Corte, come poteva auvelenar la Regina ne' frutti?

Diligen-L'Arciduca Ernesto dechiarato Governaandra de tor della Fiandra, dove s'era trasferito quasi

Elisabet-nel principio di questo anno, sollecitava con ogni ardore gli Stati à volere abbracciare quelle honorevoli conditioni di pace che dal Rè Catolico se gli offrivano in modo che potevano credere loro vantagio il risolversi à finir quella guerra che riduceva gli uni, e gli altri Popoli essangue; la Regina che non temeva altro che la pace in quelle Provincie; per la certezza, che di nuovo non armasse tutte le sue forze il Catolico contro di Lei, che però impiegò tutta la speculativa delle sue Massime, e per impedire che gli Stati non abbracciassero alcuna propositione di quelle che li venivano APRTE II. LIBRO III. 343
fatte dall' Arciduca, & ancora per rappresentare ad Henrico in Faancia di continuar aspramente il suo risentimento, promettendo agli uni, & agli altri ogni qualunque maggiore assistenza: e come conosceva mosto bene che dagli Spagnoli si procurava di metterla in disfidenza con gli Stati, (quali in fatti havevano qualche posce all'orecchia, come suol dire il proverbio) con belle maniere andò dissipando il tutto.

In Francia riusci il sine di questo anno molcolimaterieo a' Gesuiti, che su anche causa odiati in
che contro di loro si accendesse sempre più nel terra,
petto d'Elisabetta l'odio, e si rinuovassero
con tutte le maggiori diligenze le perquisitioni per tutta l'Isola, à segno che molti Mercanri Stranieri presi per Gesuiti soffrirono molto
prima di poter dar prove di non essertati; &
il rigore su così grande ch'essendo stato convinto un Tavernaro nel Contado di Lincolne d'havere albergato un Gesuita, venne
condannato alle Forche, non ostante le prove, & il giuramento di non haverlo conosciuto chi sosse, nè tale credutolo mai.

Hora è da sapere come li 23. di Decembre Rè Henessendo il Rè Henrico di ritorno della sua rico seriguerra di Piccardia, mentre discorreva con
alcuni suoi Domestici in una Camera à porte
aperte, e però vi erano entrate molte persone
per godere la vista del Rè, un tal Giovanni

P 4

Ca.

234. Castello Mercante di Parigi, d'età di 20. anni meschiatosi frà quella calca, e sfodrato un coltello percosse il Rènella faccia, credendo di poterlo colpir nella gola, ma la ferita non riusci che leggiera, per haver trovato i denti: l'Assassino fù subito preso, & esaminato conopinio fesso dopo i primi tormenti, Esfersi egli allene per-vato, e nodrito nel Collegio de' Gesuiti da' qualiera stato insegnato in segreto, ch'era lecito, emeritorio l'uccidere Henrico per effere usurpatore della Corona, heretico, e persocutore della Chiesa, di modo che essendosi egli andato à confessare due peccati sceleratissimi, cioè d' havere havuto la copula carnale con due sue Sorelle, il Gesuita suo Confessore l'assicurò d'essere impossibile d'ottener da Dio il perdono, se non rendeva qualche opera di servitio inestimabile alla Chiesa, onde in virtu della dottrina che da' Gesuiti gli era stata inscenata penso che per ottener la remissione di tali peccati bisognava uccidere il Re.

Altre di. Si fecero poi tutte le più rigorose diligenze, ligenze. e perquisitioni, presi tutti li parenti del Caficllo, cioè Madre, Padre, e Sorelle, & esaminate sù trovata vera la copula; molti
Gesuiti surono ancora presi, & esaminati, e rigorosamente imprigionati per essersi provato d'havere insegnato tale opinione. In somma il Castello su squartato vivo, & i Gesuiti condannati per atto del Parlamento ad un



PARTE II. LIBRO III. bando perpetuo del Regno. Elifabetta spedì 1594. subito ad Henrico Ambasciatore estraordinario per congratularsi seco del pericolo sfuggito, e per eloriarlo à scacciar via dal Regno sutta quella Canaglia di Frateria & ad abbracciare con constanza d'animo la distruttione intiera di quella semenza di Spagnoli che restava nel Regno, e riccordarsi che lo stabilimento alla Corona doveva riconoscerlo dal Zelo che testimoniato haveano gli Ugonotti nel ben servirla.

Éra passato da Londra in Pariggi con occasfione di viaggio un tal Gentil'huomo Ingle- cese con se detto Tomaso Osby della Religione Angli-un' Incana. Questo s'introdusse in amicitia, & glese. in conversattione in Casa d'una Dama Vedova che haveva una figlivola dell' età di 22. anni giovine spiritosa, e vaga, di nome E L 1-SABETTA PLAZET de Dameron, chiamata comunemente la Signora de Dameron. La frequente conversatione, e la corrispondenza dell'inclinattioni dell'una, e dell'altro, mutò in breve quell' ordinaria libertà di visite molte comuni in Francia con le Damigelle, in una intrinsichezza poco honesta, havendo veramente la Dameron esca d'amore ne' suoi tratti propri ad accendere il fuoco nel petto d'un Gentil'huomo qual' era l'Osby. Intrinsicatosi l'affetto, si venne in breve alla promessa matrimoniale di parola 2 parola sen-P c

22

1194 za altro pegno se non fosse quello del primo favore, che dovea esser l'ultimo. In somma dopo esfersi accarezzati con carezze libidinose per lo spatio di un Mese e più: mostrando l' Osby impatienza delle ceremonie delle Nozze, non ostante l'esecution degli essetti, e non potendosi'ciò eseguire senza un suo viggio in Londra per dare gli ordini nicessari agli affari della sua Casa con la Madre, si licentiò con ferma parola di precipitare il suo viaggio per ruornar prima d'un Mele, conchiusosi in oltre trà di loro un' articolo di farsi egli Catolico, che tanto desiderava la Dameron, nè l'altro hebbe difficoltà acciecato dall'amore in tal maniera, che si sarebbe fatto anche Turco per compiacerla, poiche in fatti l'amava, mà appena arrivò in Londra, che havendo comunicato alla Madre tutto il successo divenne un' altro, ò sia che prevalesse la forza della Madrenel suo spirito, o quel comune proverbio, che fuori degli occhi, fuori della mente, basta che non solo non pensò più di ritornarvi, mà ne anche gli scrisse un Biglietto.

Dispositique del Si accorre la Dameron d'essere stata delusa,
la Don- onde dopo haver per lo spatio di quattro Messa na di pro scritto, e rescritto Lettere senza riceverne
l'Inglete mai risposta alcuna, sia che l'amore, o il proin Lonprio interesse, ò il desiderio della vendetta la
sipingesse, basta che deliberò di passare essa
medesima in Londra con un suo fratello, di

Lei

PARTEII. LIBROIII. 347 Lei più giovine che non havea di Huomo che 1594. la forma, rispetto ad una naturale semplicità. però haveva essa spirito, e lingua sufficiente da sostener le sue raggioni. Ad ogni modo non seppe pigliar le sue misure con l'andar segretamente, e sorprendere in Casa il suo preteso sposo, posche il suo arrivo in Londra pervenne quali subito nell' orecchie dell' Osby, onde dalla Madre venne-mandato di quà, e di là a viaggiar per il Regno in modo che non potesse intracciarsi, risoluta la Madre de iscularsi sotto il colore di non haver cognittione alcuna di ciò; anzi per sfuggire dilcorfi odiosi, si ritirò anche Lei dalla Città. havendo dunque la Plazet, non ostante le sue diligenze possuto trovare il suo Infedele, come essa lo chiamava, nè sapendo dove intracciarne le vestiggia, prese la risolutione di chiederne la dovuta giustitia alla Regina.

Vestitasi dunque con qualche vaghezza, chiea con li propri capelli intrecciati, con le mam-alla Remelle scoperte, con gratia, e bellezza, assai gina. Naturali, si portò nel Reggio Palazzo, & con un volto, & un Corpo di tal natura s'aprì la strada trà mille sberrettate, & honori, sin che giunse nella sala dove la Regina pransava, dalla quale venne ammirata, e rimirata, e levatasi poi di tavola auvici natasi la Dameron veramente con gratiose maniere, e postasi inginocchioni innanzi sua Maestà gli chiese

Giustitia, & interrogata chi era, e sopra à quale materia la desiderava gli venne dalla stessa riferito tutto il successo, sino à dirgli ch'era stata dall' Osby deflorata, sotto alla buona fede d'una promessa matrimoniale: gli rispose la Regina, Ma che presendete fare se non vorra sposarui, e che le Leggi del Regno non possono constringerlo? Replicò l'altra. O che la soprema auttorità della Maestà vostra lo transmuti da infedele, in fedele, o che vestitamida Huomo, se non potrò esser sua Moglie , sarò sua micidiale, e le giuste ragioni della mia vendetta lo proseguiranno sin nell' Inferno. Mai s'era vista Elisabetta più sorpresa di questa volta, e così attonita riprese la parola col dirgli, Dunque voi credete che il valore della Verginità, e d'un prezzo cost grande, che non può pagarsi che col sangue di chi lo toglie? Ese tale ein una semplice Cittadina qual deve esfere in una Regina? Soggiunse di nuovo la Dameron. Nella Con[cienza appresso Iddio, e nell'honore appresso gli Huomini siam tutti uguali; Regina mia Signora Replicò la Regina; Ma alla Verginità non vi e più rimedio, quando si perde una volta è persa per sempre. Rispose ancora l' altra, se la mia disgratia vuole che io non sia più Vergine, almeno la fortunami lascia la gloria d'essere Elisabetta. Conobbero que i Signori tanto Ambasciatori che altri Grandi della

A

PARTE IL LIBRO III. 349 della Corte, che si trovavano ancora al Cor-1594. teggio, la vivacità dello spirito di Costei, e l' industrioso colpo che con lenso equivoco dava alla Regina, poiche pareva che volesse alludere al suo nome d'Elisabetta, cioè che se non era Vergine era Elisabetta, ma la verità è che queste parole volevano dire che se Lei non era Vergine, era Elisabenta, cioè come Elisabetta deflorata, ch'essa era Vergine come Elilabetta, & Elilabetta Vergine come Lei. Gli Ambasciatori che compresero il senso in questa maniera, per lungo tempo, e più in particolare in quel momento andarono dicendo trà di loro in confidenza, Mai alcuno è stato cost ardito, ne mai altro; si ne mai altro con uno spirito cosi industrioso seppe, ne ardi chiamar la Regina Elisabetta Puttana in sua faccia, con un' ornamento d'un colore cost chiaro, e cosi ben nascosto, & altri dissero, questa Damigella ha dato una Pillula molto amara ad Elisabetta con una indoratura degna del suo spirito.

Fù creduto che la Regina istessa si fosse accorta poiche nel punto istesso ruppe il discortatata. so con queste parole il vostro spirito merita e monte. so con queste parole il vostro spirito merita molto, e noi baveremo cura della vostra Persona, e delle vostre ragioni, e con questo la Regina entrò nella sua stanza, dandole sa mano come al solito il Conte d'Essex, e quello che dicessero insieme non lò sò; basta che

2594. fú date ordine alla Signora Mahun Dama d' honore di Settimana di farla desinare in Corte, e d'haver cura che venga alloggiata in qualche Albergo honorevole di famiglia particolare, a spese della Corte, come ne seguì l'effetto, & in tanto la Regina si dechiarò che voleva che l'Osby la sposasse, e di che ne parlò ad alcuni Giudici, & effendoglistato da una risposto che questà Damigella non era ben fondata, mentre non haveva nè testimoni, nè pegni, nè promessa con scrittura, di modo che se l'Osby negava, e riculava di sposarlanon si poteva dalle Leggi constringersi, la Regina quasi in colera soggiunse, e non vi accorgete che questa Signora porta le sue ragioni, nello spirito, nel giudicio, e nel volto. In somma si diede ordine acciò venisse la Madre del giovine che per esser poca discosta dalla Città in capo à tre giorni venne à parlare alla Regina, & havendo visto la Damigella, benche non intendesse la lingua, gli piacque tanto il garbo, che confessò à sua Maestà che il suo figlivolo gli haveva tutto riferito, e non negava che vi fosse stata promessa matri-'moniale, e che però Lei era contentissima che dal suo figlivolo venisse sposata, e che da quel momento in poi intendeva di riconoscerla come Nora, godendo al fomino che il suo figlio habbia la fortuna di sposare una Damigella che habbia saputo in un momento accattivarfi

PARTE II. LIBRO III. 351 tivarsi l'affetto, e la protettione di così gran 1594. Regina. Dunque le stesso giorno la condusse in sua Casa, e si scrisse al figlio ch' era passato in Scotia, acciò se ne ritorni al più tosto. In tanto la Dameron veniva ogni giorno nella Corte, e la Regina pigliava piacere di trattenersi con Lei in discorso, e molti Ambasciatori, & altri Cavalieri gli andavano rendendo visita. Mentre in questa maniera godeva questa Damigella della Corte, capitò la nuova che l'Osby suo Sposo era gravemente \ in fermo di febre maligna nella Reggia di Scotia, & in breve poi la nuova della morte, che quanto restasse afflitta non è credibile d' esprimerlo. La Madre di Lui si esibì di guardarla appresso di se, come le sua figlivola fosse stata, e dalla Regina gli venne offerto luogo in Corte, ma Lei amò neglio di ritornarse ne in Pariggi per vivere con la sua Madre. Ottenne però i 500. Scudi con altri regali delle facoltà dell' Osby.

Capitò in questo mentre alla Regina una si trasca-Lettera senza nome, e senza data di Luogo, frosper ma la persona che scriveva chiedeva à sua Mae-sospende stà se desiderasse di prestar le orecchie ad uno vre des che gli offriva i mezzi d'havere Hauvre pacede Grace nel suo potere, e bastava che sua Maestà rispondesse, ò facesse rispondere sotto al nome di Filippo Borrio in Bologna à drittura per la posta, e prestando sua Maestà 352 VITA DI ELISABETTA,

2594 il consenso, la persona poi sarebbe passata in Londra per conferire di bocca. La Regina ricevuta la Lettera ne discorse a lungo col suo Favorito Conte di Essex, à cui non aggradi questa prima apertura per esser pericolosa ad ogni modo senza farne raporto alcuno al Configlio, conchiulero di rispondere secondo all'indrizzo con queste sole parole, l'amico sarà ben venuto, e con piacere accolto, 🗢 ascoltato. Non si trovò a proposito di sotto scriver la lettera, acciò che capitando nell'altrui mani fosse stimata cosa di amicitia di particolari. In capo a quindeci giorni capitò in Londra un Colonello Francese della Guarniggione di Hauvre de Grace, di Religione Catolico, il quale di primo tratto domandò. da poter parlare al Favorita Conte d'Essex, & introdotto poi da questo all'udienza della Regina, in virtù della Lettera che mostrò si diede à scoprire le sue intentioni & il suo disegno. Fece conoscere prima d'ogni cosa il suo desiderio di passar dalla Religione Catolica alla Protestante, e per la Protestante intendeva quella della Chiesa Anglicana, e quel che in Lui fù più ammirato, che rese ragioni molto solide, & efficaci, anzi fortissime, sia sopra alla sua risoluttione d'abbandonare la Chiesa Romana e gli errori che trovava in questa da' quali nicessariamente bisognava fuggire come ancora verso quella che rifol-

PARTEIL LIBROIIL 353 risolveva id'abbracciare, mostrando una co-1591. gnittione molto particolare della Religione Anglicana, col disprezzare la Calvinista, benche Francese mà quelche importa, che faceva conoscere di esser mosso da un gran fondamento di solide ragioni Persuaso a bastanza soura questo artigolo la Regina & il Conte entrò al fatto della Piazza dove egli era in Guarniggione & in gran credito, con proteste grandi di non havere interesse alcuno per il suo particolare, ma risoluto d'abbandonare la Religione Catolica, credeva di fare un gran servitio nel tempo istesso alla Protestante, & alla Regina sotto alla quale desiderava offrire la sua ubbidienza, e stabilirsi in Londra, nè rimettere trà le mani una Fortezza così considerabile qual era Hauvre de grace; già che per ogni ragione apparteneva alla Maestà sua, in virtu del primo trattato, e dalla quale gli Inglesi n'erano stati scacciati aviva forza, onde vi andava della gloria, e dell'interesse d'una cosi grande Regina di ricuperarla: Passò avanti col dare i mezzi da raquistarla, obligando. si egli d'havere una Compagnia di gente assidarissima di 60. Soldati con li quali si renderebbe Padrone d'una Porta in quell' hora che fosse per farsi passare una Flotta di 15. Vascelli con 3000. Inglesi che potrebbono partir d' Inghilterra sotto pretesto di scorrere in Spagna, & auvicinatisi poi nelle spiuggie d'

Hau-

354 VITA DI ELISABETTA,

1594. Hauvre de grace, e sbarcata la gente, trovarebbono apparecchiata la porta ad entrarvi, con diverse altre particolarità. Il Conte prestò con piacere le orecchie, me la Regina hebbe difficoltà di risolversi di farne il rapporto al Consiglio segreto; pure venne il tutto proposto, & aggradito il rancontro, e sù pregata sua Maestà di non trascurare una cosi favorevole occasione d'immortalizzare il suo nome, tanto più che la congiuntura de' tempi non poteva essere più oportuna di quello era. Ma come questa Regina non hebbe mai l'animo portato à cose grandi, e volendosi mantenere nel suo naturale del risparmio, non volle in conto alcuno impegnarsi ad una tale Impresa che stimava difficile da eseguire, & eseguita, sarebbe stato nicessario per mantenerla d'obligarsi a spese immense; di modo che con dispiacere del Consiglio venne infruttuosamente fatta la proposta; ben'è vero che fù regalato di 500. Scudi il Colonnello, che veramente arrischiò molto. Ma come di questa Piazza di HAUVREDE GRACE se n'è tanto parlato, sarà bene di vederne quà foto il suo piano.



#### 316 VITA DIELISABETTA.

Si conchiuse questo anno con la funcione miciato che successe dell'incendio d'un Libro per maquale, no del Boia nella publica Piazza del Witthal,

& in quella del Palazzo publico di Londra. Questo Libro pareva composto sotto il nome di Dolman Prete, indrizzato al Conte d'Essex, mà però tù creduto che il vero auttore fosse stato il Padre Persony Gesuita, che haveva inprontato il nome di tal Prete suo nemicissimo. Il contenuto di tal' opera consisteva, che senza haversi alcun riguardo al dritto della nascita, conveniva mutare le antiche Leggi della successione hereditaria al Regno, cos farne dell'altre, con la condittione lolenne, che persona alcuna di qualunque sesso, o qualità non potesse pretendere d'haver parte alcuna all' heredità della Corona d'Inghilterra, che non tosse della confessione della Chiesa. Catolica Romana. Fù creduto che à tale opera havesse havuto gran parte il Cardinale Alano, ch'era in coli gran concetto appresso il Rè Filippo di Spagna, poiche in fatti sosteneva le parti di quello. Molti Rè Inglesi venivano trattati da possessori di cattiva fede, e tutti quei ch'erano nati del sangue Reale d'Inghilterra, non potevano pretendere dritto alcuno alla Corona per essere ò illegitimi, ò incapaci alla successione. Particolarmente fi rinversava, e dechiarava nulla la pretentione all'heredità di Giacome V I. Rè di Scotia, allePARTE IL LIBRO III. 357
allegandofi molte ragioni traverse, e di niun 1594
valore, sopratutto quella della Religione, come essendo Calvinista.

Ma lo scopo principale consisteva à far ve- si predere che l' heredità della Corona d' Inghilterra Heredità apparteneva all'Infanta Isabella, Chiara Euge d'Inchil nia, figlivola del Rè Filippo, con certe ra-terra per gioni tirate più tosto con i denti come la pelle l'Infante del Calzzolaro, che col giudicio, allegandosi per primo ch' era buona Catolica, e successivamente à questo articolo si adduceva d'esser nata, cioè che tirava il suo origine da Costanza figlivola di Guglielmo il Conquistatore, e Moglie di d' Alano di Fergant, Conte di Brettagna. Di più per esser discesa di Eleonora figlivola primogenita del Rè Henrico I I. d'Inghilterra, che fù maritata ad Alfonso IX. Re di Castiglia. In terzo luogo, come discendente di Bianca figlivola Primogenita di questa Eleonora. In oltre, come originata da Beatrice figlivola d' Henrico III. Rè d'Inghilterra. Si sosteneva in quinto luogo che l'Infanta haveva dritto alla Corona d'Inghilterra, rispetto alla Casa di Portogallo. In somma s'andarono allegando diverse altre raggioni di niuno, o di ben poco valore, tutte riggettate con più valide prove dal Camdenus come chimeriche: & era chiara la prova che lo stesso Auttore di tal' Opera non haveva gran concetto delle sue ragioni, poiche con poco fondamento dell'altre si riduceva al solo articolo della Religione, e voleva in tutte maniere che esclusi li dritti di tutti gli altri Pretendenti, la Corona fosse dell'Infanta, perche era Catolica. Basta che il Libro venne difeso come sagrilego, & empio, condannato come si è det358 VITA DI ELISABETTA,

Auttore', dovesse sententiarsi da' Giudici, co-

me traditore del Regno.

Questo Rè che pigliava poco le cose à cuore dun mas ben lungi di vendicarsi dell' Auttore d'un Li-Rè Gia-bro, che fi sforzava d'escluderio del posesso d' una Corona, gli scrisse una lettera cortese, senza toccare alcun' articolo, ma folo materie Letterarie,& in fatti se il Rè Giacomo haveva lasciato versare il sangue della Madre soura un palco per mano del Boia, senza far minimo rifentimento contro Elifabetta come pova correr dietro la vendetta di poche stille d'inchiostro? Forse che diffipò dal suo spirito la mestitia, & il giusto sogetto di vendicarsi di questo affronto che gli fece!' Auttore di un tal Libro la graude allegrezza che hebbe nella nascita d'un Maschio, nel parto seguito della Moglie li 19 Febraro di questo anno, che veramente sù di gran consolatione al Regno non solo di Scotia, mà d'Inghilterra Stimoffi obligato il Rè Giacomo di spedire Ambasciatore in Londra per pregare Elisabetta acciò si compiacesse di voler servire di Madrina a questo Parto, e due ne furono le ragioni. la prima per darle à conoscere che non conservava rancore alcuno contro di Lei per la morte della Madre, acciò meglio la rinforzasse ne' sentimenti del testamento a suo favore, toccante l' heredità della sua Corona; & in secondo luogo havendogli Elisabetta, mandato l'()rdine della Sciarrettiera, con tanta solennità, non sapendo qual segno darle di gratitudine, giudico opportuna l'occassione di questa nascita. Dalla sua parte la Regina che non nodriva almopensiere che quello d'obligare il Rè Gia-

como

- PARTE II. LIBRO III. como confiderandolo suo successore, acciò che 1594. del tutto scordasse il dolor della piaga ricevuta con la morte della Madre, volontieri je con piacere aggradi l'invito, e nel punto istesso dechia-1ò suo Ambasciatore straordinario per passare in Scotia alla funtione del battessimo, come assistente da sua parte, Roberto Conte di Susex, & à cui diede ordine d'apparecchiarsi ad una Ambasciata delle più solenni, nè il Conte amico del fatto, mancò di corrispondere all'intentioni di Elisabetta, havendo condotto seco sino a 200. Persone di Corteggio;e questa funtione segui veramente nella Reggia d' Edinburg con le maggiori solennità. & il Bambino venne battezzato col nome d'Henrico, per rinuovar la memoria d'Henrico VIII. Padre d'Elisabetta, di modo che fù creduto che fosse nato all' Inghilterra un' Henrico I X. e tale in fatti sarebbe sta-

to, se non fosse morto Prencipe. In tanto Elisabetta dopo essersi sodisfatta Elisabetcon l'esecutione de Conspiratori contro alla mavisal' fua vita in conformità di quello che già si è ac- Arciduca cennato di sopra, considerato molto bene il fatto, con un suo Gentil'huomo espresso ne diede aviso in Fiandra all' Arciduca Ernesto, Governatore, di quelle Provincie a nome del Rè Catolico, pregandolo di volerne scrivere à questo acció obligasse i suoi Ministri di volersi spurgare dell'accusa di complici à tali attentati, & in oltre di volerli rimettere nelle mani gli altri Inglesi complici, che s' erano ripatriati negli Stati del Rè Filippo, e questi erano Hugo Ouven, Tomaso Tragmorzon, Holo Gesuita & altri pregando ancora l' Arciduca. di non voler dar protettione a scelerati simili nella

360 VITA DI ELISABETTA,

1394 nella sua giuridittione, essendo ciò di scandalò à tuni. Hora prevedendo Elisabetta che l'Arciduca era per fargli rimprovero, di ciò che in -Londra si era dato rifuggio ad Antonio Perez, Segretario del Rè Filippo, il quale dopo haver tradito à questo la fede, os luscitate grandi rivolutioni in Aragona, se n' era poi fuggito in Inghilterratonde protestò la Rugina all' Arciduca, che il detto Perez era stato mandato in Londra dall' Rè Henrico di Francia al suo Ambasciatore da cui era stato ricevuto in Casa come domestico; main quanto à Lei non l'haveva affistito di cosa alcuna nè anchegli veniva in pensiere di assisterlo, havendo havuto sempre in horrore le attioni d'infedeltà. Ma la verità fù che il Conte d'Essex di suo ordine l'allogiò in sua Casa, e gli forni quanto haveva di bisogno, per veder di scavare qualche segreto di quei della Corte del Rè Filippo.

# STORLA

Sopra la Vita della Regina

## E L I S A B E T T A.

PARTE SECONDA, LIBRO QUARTO

Si descriveno in questo Libro tutti li più particolari envenimenti , successi dall<sup>i,</sup> anno 1595. sine il fine del 1600.

Alla morte in poi del Conte di Conte di Leicester, era divenuto diró Essex si quasi noioso alla Regina, se pur importu. farà permessa tale espressione, per troppo no nel amarlo il Conte d' Essex. Verò è però che favore i questo Conte entrò nel favore in un tempo, ò conpochi mesi d' intervallo, che il Leicoster era passato à Nozze, di modo che la Regina, ò per vendicarfi di questo Conte, che havea voluto accasarsi contro al suo aggradimento. o che veramente si lasciasse dall'amore troppo insinuare nel cuore l' Ellex, basta che non curava di far conoscere agli occhi di tutti, che sopra ogni altro amava questo Favorito, che in fatti havea la gratia intiera; ad ogni modo havendo il Conte innanzi gli occhi l'eiem-

fempio del Leicelter, che havea sempre amato la Regina con alla di rispetto, e lostrento it luo posto nel favore con discretione, non ardiva far cosa che sosse per
riuscire di scandalo à quei che speano,
come s'era comportato l'altro, non volendo che la Corre sacesse paralello tra la
modestra di quello nell'amore, e la sua
trooppo auttorevole libertà, che però trooppo autrorevole libertà, , che peró s'andava maneggiando con un poco di ri-tenuta nella baldanza; ma morto il Leicester haveva rotto gli argini ad ogni convenienza, di modo che oltre che se ne stava le hore intiere chiuso con la Regina nel Gabinetto domestico, si serviva in publico ditanta auttorità, più che se Rè sosse stato, con che si veniva à rendere al quanto odioso nella Corte per sar troppo, il baldanzolo, non dispensandosi cariche, ne gratie che pervia d'un tal canale; anzi faceva molte cose, senza che ne partecipasse nulla che dopo fatte alla Regina.

Questa libertà senza limiti in un Favo-Di quale rito d' una Regina; questa auttorità che Aonestà si usurpava di fare, e disfare e cose à suo il suo piacere, di dispensare le cariche, e gli hocontare nori alle sue creature più benemerenti; quell' haver la Tesoreria alla sua disposi-

tione;

PARTE II. LIBRO IV.

tione; quella gran franchiggia di parlare in 1195prefenza della Regina, fianel Configlio, fia nelle convertationi, e negli ordinari corregginella Camera di questa, e spello di romperle la parola in bocca con poco rispetto mentre negotiava, o discorreva con Ambalciatori, confirmavano li sospetti, fe pur direnon vogliamo, che li rendevano indubitabili, che tra la Regina, & il Conte, la qualità di Favorito portalle feco amori troppo lascivi, e troppo impuri. Ma quello che più dava da penfare, e da parlare alla Corte , anzi nel mondo tutto per gli avisi che di continuo le ne tramandavano di fuori, e dagli Ambasciatori, e d'altri stranieri, erano gli atti, e li gesti tra la Regina, & il Conte che scropivano agli altrui occhi, quella occulta confidenza d'amore che reg-nava tra la Regina & il Conte, come havea prima regnato trà la stessa & il Leicestre ; poiche concedendosi amori carnali in Elifabetta, come pur troppo da molti si concedono, che per me nulla affirmo, e nulla bialimo, contentando. cont mi di scrivere quello che hó letto in altrianimo Autteri, e che no intelo dire in ling ni-terra, è che no amche trovato in menio-

Q 2

rie

361 VITA DI BLISABETTA

1195 rie Manuscriftes in Comma concedendos dicon in detta Regine antori libidinofimon possopo credensiche continue soli Gonn di Leicester ne d'Eillex por ellerpasse to il favore troppo in annai Ethollervata tenza alcup limite lacanfidenza i extoppo Orestol, amoren ma nontribuerra la ibratides verio i'unos e verio il almos ucham Ading the state of aking and apply the allowing the property of the state of Maritheofferentais a Dovochio plianti Hos Konstanon fukona feelit, ene por Massince di flatore perefer meglio bennies walled relia la confidenza intrintem combachia ve del Gabinetto de poteremena di Mota teedigiornomen fidiedes has qualtidue. Diff Ambalaistoriad and combidence

Curiosi discorsi sopia gli amori dellaRegina.

amicipia, di Francia l'uno di Venetia l'altro essendo veneti nella Corte, se nella Anticamera non vedendo la Regina chiesero alla Signora. Annel, Damigella della Porta, se sua Maestà sarebbe visibile ben tostos Alla qual domanda rispose l'Annel, Niuno può saperlo ch' Essa medesima, co il Signor Conte ch'è con Lei: ma qui è da sapersi, che
il Conte d'Essex, non veniua chiamato
nella Corte per antonomasia, che col solo nome di Conte, e quando si diceva il
Conte, questo s' intendeva l'Essex, così

PARTEAN, EIBRO IV.

ार भेरिकारिसित्ता ३८ जिनकाम्याया क्षेत्रकाष्ट्रक बाविक fevorated in the first and in the control of the co Annel, bgginnie Ambarhator Veneq to, nexthen petrefee entrare sportdive the shirts stamo gillad apetteria, evbe l'hora e gia arda? Replico l'alcra : t come entrare se la porta e chiusa di dietro ? E chi sarà cost ardita d'andare a pichear la Porto della Stanza d'una Regina, mentre sta chiasa, e Lei tràttando gli affari del Regno col suo principale Ministro? Preso subitol' Ambasciator Veneto per la mino il Francese gli diffe, Bisogna dunque tener la mula al Signor Conte? Et à cui replicó il Francese, Questo è il vostro officio di tener là Mula, ma per me mi contento di tener la Candela, oper dire il verol' bò tanto tenuta al Conte di Leicoster, nella miaprima Ambasoiata che non tecno hora più strano di tenerla al Signore Conte d' Effex.

Ma qui bisogna auvertire per render più aggradevole l' intelligenza del fatto al Al ri an-Lettore, che in Italia suol dirsi d'un Marito che contente, che gli sia accarezzata la moglie che tiene la mula, & al contrario in Francia si dice che tiene la candela. Et in fatti quando entrava un Francese nell' Anticamera, e che ne trovava degli altri mentre la Regina cra chiusa nel suo Cabi-

366. VITA DI ELIMBETTA

netto col Conte alla solite conferenze. chiedendoli che cola facessero, rispondevano nom tenom la Chandelle à Marsieur le Comte, a lo stello facevano gli Italiani tra di loro, cio èsteniamoso la Mula al Signer Conw. Trovandoli con occatione di viaggio in Landra Don Antonio Sarfala , Cavalier Napolitano (siò legui nel 11 \$85.), mentre una Igra aspettava nell' Anticamera della Regina arrivato l'Ambasciator di Spagna gli diffe, che cola la Signor Don Antonio? a cui rispose quello, stò aspettando la Regina, che fa le fue funtioni col Signor Conte d' Effor nel sua Gabinatto. Soggiunfe l' Ambascia. on a tore, fe fanno kene male noi non lo sappiamo, e fe dicone Rater meftra, o fe ft baciano fono fois a saperne la uncant ma se fanno bene, e se disemo Pater nostri hanne questa desgratia che tutti credono che si baciano, e che fanno del male. Il titolo di foloConte per antonomafia l'Effex non lo prete (che pure bisogna saperto) chedopo la morte del Leicester, sia Lei-cestre, poiche questi due Payaritis, andavano maneggiando incieme destremente, ma più il desceller che nell'autromta, enella confidenza fi fece conplcere semprepiù modelto. Anche la Regina ulo gran. destrezzacon Luno se con l'altro procuranPARTE II. LIBRO IV. 367 cuitando d'allontanar I uno in qualche sessimplego, o affine mentre le ne stava con l'altro chiula nel Gabinerto per maneggiare i luch affari. Ma morto il Leiceste (che però i Ellex procurò sempre d'allontanario) non vi su più argine alcupo, ne per la Regina, nè per il Conre d'Estax, trastando tra di loro anche negli arti, nell'artioni, ne getti, come se Marito, e Moglie sostero.

Quiche volevano difendere la Regina, chiamavano questi sospetti calunnie, & Ragiori andavano allegando diverse raggioni per fendere softenere la sua cassità, dopo divenuta la Regi-Regina; che prima non s'era lospettatà na nella d'amore da niuno che con il foloCour- ta. nemy; che pinc li conchiudeva da tutti. non effer passato altro amore che fincero mà noù lifeivo. In quanto all' Arondel che sù il primo nelle gratie divenuta Regina Elilabetta, fi conosceva da tutti, che il favore di questo Cavaliere non era che puramente politico, come già si è derto in altri Luoghi; & in fatti non lo conservó nelle gratie con speranze di Nozze che, sinó à tanto che assicuró del tutto nel Regno la Religion Protestante, havendo; gliservitoi' Arondel come di Antemura-

le

#### :68 VITA DI ELISABETTA

le contro gli ostacoli che credevano di portargli i Catolici: e benche il Leicester si fosse avanzato nelle gratie quasi nello stesfo tempo, con tutto ció l'Arondel ch'era primo nel posto, geloso al maggior segno, dubiolo che altri non rompessero le misure alle sue speranze di sposar la Regina, andava così oculato ad osservar le attioni di questa, e la vegliava con occhi così acuti, che su sempre cosa impossibile di muoversi all'esecutione di qualche disegno amoroso, quando anche ve ne fosse stato il disegno, e come l'Arondel cra Signore ricco, potente, e di gran credito gli era facile di trovar mezzi da far buone spic alla Regina, oltre alle rappresentationiche gli andava facendo di bocca in favore & obligo della sua modestia qualunque fosse:

In quanto al Conte di Leicester, che verso il su veramente il primo ad entrare nel poconte di sto intrinseco nel savore, rispetto agli oblighi grandi (come si è detto à suo luogo) che la Regina haveva a questo Signore, rispetto ancora a' veri e sinceri serviggi che gli haveva reso nel tempo ch'era Prencipessa, e nelle disgratie, ma serviggi riguardevoli e, con suo gran rischio; di moPARTE II. LIBRO IV. 269

do che divenuta Regina si stimo obligata per debito di gratitudine di farlo il primodel Regno. Nè vi fù alcuno che si fcandalizzaffe di quei che sapeano qual fosse stato l'ossequio di questo Cavaliere, e quale il suo Zelo di servirla anche nel tempo che veniva abbandonata da tutti, per effer perfeguitata, e disprezzata dalla forella Regina, anzinell' intendere, e nel vedere che giornalmente si colmasse d'honorie d'impieghi grandi questo Signore dicevano tutti, quando anche gli dasse la sua Verginità gli dara poco, perche al sicuro che eli deve molto. In tanto non poteva questo Cavaliere havere intrinsichezzali-b dinola con la Regina, rispetto alle spie grandi prima che nefacea l'Arond I, e mancato quelto dal Favore fi follevo un' altro emolo che fu il Conte d'Essex, e nel tempo istesso passo il Leicester a Noz-ze, con la Conte la d'Essex come si è il su detto, e benche sosse ciò seguito con una dispiacere della Regina, ad ogni modo se folle stata veramente attaccata agli amori libidinosi con questo Conte, haurebbe preso buone misure per impedirne l'esecutione, ne mancino mai mezi ad una Regina gelosa, & innamorata quando vuole,

370, VITA DI ELIBABETTA

Huole, eranto più che si trattava delle Nozze con una Donna belissima e gratiofa :/ almeno idegnata ( per eller tropl'haurebba del tutto difgrattiato, o pure rienuto in dietro dalle folite gratie; matrascurando di portare inpedimento alle suderte Nozze del suo Favorito, e confervandolo fempre nello hello potto degli-Monoridel Fayore, Edelle grane, bifogna contestime a per effery della giultitia à farla,, che trà questo Signore, e la Regina non vi palla mai ampro alcuno lafeivo & impuno com chousing

Conte d'Effex.

verse il : Per quello rocca la parte del Conte d'Essen, si può credere anche falsa la vo-ce de supi amori lescivi con la Regina, non trouendos ragioni allai forti per crederlo; per primo nel tempo cho quelto Conte courd nellegratie, la Regma il provava in maethdi 43 nani, e nel corfo delle maggiori fetiche del fao Governo : re quale apparenza vi ara, che chiamoffe al favore intimo & in una est fimile un ouovo Amente, allavista d'un altro che havea ancorala chiave del Gabinetto? Come potevaregnare nel petto di Elifabetta, cofivio-Ante il fomite della libidine nell' età di

PARTE II. LIBRO IV. 42 anni e piú, fino al fegno di esporre il 1936 suo honore, & altri pericoli nel Regno con la gelosa competenza, trà due Amanti o sia con l'emulatione trà due Competitori in amore dopo tanti esempi nell' historie, e ne' Romanzi di tanti infelici successi trà Competitori di tal natura? ma come volesse cadere una Regina in sejocchezze simili? come ingolfarsi in un Mare cosi pericoloso? Essa che sapea cosi 🔌 ben navigare nelle buone massime, e nel buon' ordine del Governo? Che una tal! Regina volesse far ridere la Corte, metter la sua riputatione in compromesso, & esporre il Regno à pericoli troppo manifesti, trà due Competitori Amanti, in un' amore effettivo di Libidine?' La sua prudenza non glielo haurebbe permesso ne la 📑 sua eta era propria. Che una Regina co: mineialle le sue stravaganze; in un tempo che altre Donne danno principio à voltarle le spalse? Queste son cosé che non possono haver luogo in un giudicio humano difinterellato, e senza passione. Ma quando queste ragioni non fossero assal bastanti per convincere di ragioni. Maldicenti dotrebbe essere sufficientissima quella che qui s'aggiunge. Di là a

372 VITA DI ELISABETTA

1595. pochissimi anni che questo Conte entrò al favore passó a Nozze con sodisfattione grande della Regina, & à Nozze con una delle belle, e legiadre Donne dell' Inghilterra. Hora qual' apparenza di gratia, se sosse stata la Regina innamora-ta del Conte d'amot lascivo, Essa che si trovava in una età di 46 anni, che volesse permettere al suo Innamorato di sposare una giovine Damigella d'una età fresca di 20. anni? Equale speranza poteva haver più di godere uno, che godeva una bellezza simile? In oltre il Conte non sarebbe stato cosi sciocco, godendo degli amori d'una Regina che poteva da un momento all'altro augumentatofi l'amore, renderlo il primo Prencipe dell' Europa, con una Corona sul Capo, Superiore, e Signore di tutti i suoi uguali: & un Cavaliere che si trovava in uno stato di fortuna simile, si sarebbe esposto, in luogo d'andargli all' incontro di volcrla precipitare, per la sodisfattione di tener trà le braccia una Donna più giovine? Certo che non farebbe stato così Matto Dicono altri, e cosi s'andava sufurrando, che li veri amori, ò siano gli amori libidinosi del Conte con la Regina, non cominminciarono. The impressibilities of the idea wood dire banno 1882 of he dispersional and the impressibilities of the idea wood direction of the individual and the belli et al postentian Cavallere direction of the dere degli amori dim Cavallere direction of tenefit a lefue braccia una giovane di gran belud one si trovava in una età di 20.2 Queste son cose ridicole l'and darse le imaginando cole pensiere.

Cosi andarono miliande cepiniando come vanno quei che hamao voluto le che von bialimagliono lostenero la caltità ò sia la verginita d'Elifabetta, e non ciè dubbio cho non liano molti, e molti in Inghilterra che idolatrano sali fentimentis con l'aggiongere di più ; che i Come d'Ellen haveva dalla Moglie fighioblicogqi agno (beni che moli ne molisse di mode che se folle flato impegnato agli amoričcon la Regina, haurebbe perso l'afforto verso la Moglie, e cadumle in odio, fillalebbe desistito di haver figlivoli Bagattelle, e ciancie, benehe alla Donna conviene un tempo di nove Mesi per produrre un Parto, ad un Huomo baftano dieci minute per farne due, e l'anno è assa Iungo per poterne troyar cinque o farne uno. In somma quantunque gli Inglesi, idolatrano

374 VITA DI ELISABETTA

no Elifabetta, ancorche morta, con tutto ció le Nattioni straniere se la lodano nella sua buona condotta in quello tocca il suo buon, ordinedel Governo, la biasimano tanto più in quello riguarda il dono della continenza verso gli Huomini, bia- c simandola per lo più, suoti qualche Ugonotto, sia qualche Colvinista de'più scropolofi, come se fosse vissura impudicamente nelle lascività con tanti suoi Favorittin una continua libidine; parendo à tutti cosa troppo impossibile che volesse 🚈 scieghere per suoi Favoriti i Cavalleri meglio farri del Regno, che li rendelle ne più altipolti, che li dasse una libertà delle maggiori che può pretendersi à vista di tutti, che permettesse troppo manifesti gli indizi per sospettare, & a che fine un tale scandalo? Tra gli Inglesi istesi visono sú questo articolo, differenti parerise fivanno comportando con condotta non cosi unisorme, poiche gli uni che sono più moderati quando intendono parlare diquesto articolosi tacciono; altri poco fi curano che se ne patlid'una od'un altra maniera; & in terzo luogo ve ne fono di euei che vorrebbono metter mano alla spada contro quei che non sostengono. che 🔻

PARTE H. LIBRO IV.. 375
che questa Regina visse vergine e morì 1595.
Vergine, & à questo proposito rapporterò qui un certo esempio che arrivò a me
stesso nel tempo ch'era in Londra.

Trovandomi un giorno a pranfo col Esempio Signor Conted Effex, pronipote dell'in-arricato felice Favorito d'Elifabetta, & egli stesso tore. infeliciffimo per effer morto di mortal ferita in una prigione; & essendo, molti gli Invitati dove par che son sia amicitia che quella che fifa con la Tavola, vi si scontrarono trà gli altri Milord Hotton. hoggidi Come Cler, Cavaliere discreto, civile, e di gran zelo verso la Patria e la gioria della Corona; & un altro Signore anche Lui Milard, e del quale non miricordo il Nome. Batta che questo Signore, che non havevo angor conosciuto, havendo inteso che ioero Gregorio Leti, Autrore di tanti Libri, e che stavo scrivendo l'Historia d'Inghilterra, con una certa faccia al quanto fiera e crucciosa mi diffe, Ma Signer Lettam bisognache vostra Signoria scriva qui in Inghilterra, come ha fatto in ultri fuoi Libri in Geneva, ne quali, "à sta in più è in un solo, secondo che mi riccorda Shaver letto, ella mette in dubbio, che la Regona Elifabetta fra morta Fargine, e di che V.S. è

mal.

376 VITA DI ELISABETTA

1595.

mal informata, perche è cola certa che miri vergine, e verginissima. Jo presi questo à scherzo, e scherzando gli risposi. Milord ne voftra Signoria Illustriffima, ne to babbiamo visitato la Regina Elisabetta per Capere se fosse morta Vergine o defflerata, ne per me bo scritto mai cosa alcuna, che in conformità di quello ho letto in altri Auttori, e che fono ftato informato da memorie particolari, ne d'altromi curo. Si se ildò al quanto questo Signore, contribuendo qualche Biccheruccio di buon vino, fuori all'ordinario, e fi farebbe quali polto à maggior colera le condestra maniera (ridendol di ciò tutti gli altri) non havelle risposto Milord Hotton ch' era luo amicillimo e confidentilfimo, con tali parole, mi in Lingua Francese. Milord is thedo Whatere alte tanto zelo che un altro, per quello chi é di glorità alla nostra Patria: ad og ni medo mi curo poco, e poco mi imperta d'andar sostenendo che in Regina Elisabetta, sia morta Vergine, d'Marine Casta, ò Puttana, Madrona, ò Comediante. Assai mi hasta d'essere io persuaso che il suo Governo sia stato il più glorioso del mondo; Che scacciò il Papismo con tanta destrezza, che stabili la Religione Protestante con tantozelo; e che liberò il Regno dalla più grave tempesta che s'era

PARTE II. LIBRO IY. 377. s'era mossa per inghiottirla. Ecco la nostra glo-

ria, che poi habbia havuto Amanti da senno, o

da burla che ci importa?

Da questo si può argomentare che le Elisabet-persone prudenti, mettono la gloria del-sara. h lor Patria, e di questa Regina, nelle cose di sostanza, che si veggono, non in certi difetti personali, che non sono di niuna consequenza; & in satti quando Elisabetta si fosse lasciata accarezzare da' Conti di Leicester, e d'Essex, secondo all'apparenze che sono fortissime, come, lo testimoniano li sentimenti di tanti, a tanti, che importa questo all' Inghilterra? Forse che sarebbe la prima Regina del Mondo, che havesse fatto de suoi Favor riti Amanti? Bagatelle. Se non li sono curate tal volta di vivere castamente le maritate, quale scandolo poteva essere per Elisabetta il godere di qualche stimolo della carne con un Favorito? Nè que'le ragioni di sopra adotte, che hò trovate in un Manuscritto Inglese sono aggradite, e protette da tutti, poiche non sono forti quanto bisognarebbe, havendo maggior forza, l'esperienza delle cose. Si adduce l'età, e non si rende la ragione che Elisabetta à 60. anni, non pareva d'hav erne

278 VITA DI ELISABETTA

so & à 50 appena pareva che fosse di 40 conservandosi fresca e tenera come giovinotta, e tanto più pareva tale, imperto alla sua compiacenza nel fasti; ne lusti, e ne passa tempi, ostre che fasti; ne lusti, e ne passa tempi, ostre che findoriva bene ; che però quei che la vedevano spesso si la conservano dite, Abro non marito, ma però alcuni andavano tal volta rispondendo, ese dia bioni Amanti valevano un cattivo Marito. Er è cerro che nella sua cià di 60. andi a s'andava dicendo nella Corre, la nostra Regina ba trovato il segreto di non invecchiare, ma a andarsi ringiovinendo.

Palqui. nat Dopo la morte di Sisto V. listerero alcune Pasquinate intorno à questo logetto. Elisabe ta soleva spesso dire allora che se le parlava di maritarsi, per havere occassione di non impegnarsi di parola schezzando, che bavea risoluto di non pigliare altro Marito che Papa Sisto, ne altro aspetava che le ne venga fatta da questo la domanda, onde morto Sisto non mancó di sar parlare Pasquino e Marsorio, havendo quello interrogato à questo, che cosa fara Elisabetta bora ch' è morto Sisto? a cui rispose Marsorio, è così vecchia che non è più buona né per l'Amante né per il Marito. Soggiungendo

**心中,它们都可以以外的一种** Palquino, Gallina zucchia fa hugo brado Mary forie care Un' altro giorno fingendofi che Perquino veniva da Londra, & imterrogata, cherofa facelle quella Regina Big Upd ber Effeilichbed accepie non bocevanoder prigit appetitti degli Amente, & alla qual domanda rupondeva Palquis Tuti inganni Masforio, la Giamenta m arrabbeate, il fiere .. perabe fi riccarda il pulla che baques bucusa di u la alleracti eraberpassente, Di quette Pass quinzte se lono date fate lo miglian; oltrache in Italianali redespora qualche elemplare d'un Dialoga un Palquino, å il furner Tomica loprangli amori d'Edifabetta, flampato in quarte, ma perdine il sciapieno più di ciluppie cha di scritti con più di cento Palquinte di dentro, mo iteraid colominationolis oraqem kquati questa Regina andava deludendo i fuoi Amami. Io ne hebbi lontano un esemplane, ricuperato per sancontros Ramiparo nel 1598. che mi fu prefo, però ben pagato, dal Signor Cavaliere Mat-

Le raggioni che s'allegano in difesa Toccana della castità d'Elisabetta, mi paiono mola telimariraggitto convenevoli in riguardo di quell' articolo riti-

tieu.

Z5 2 5

### 386 VITA BALLISABETTA

1594 . co'o , che fe lindre Favoriti Conte di Leicester, esti Milex, fossero fati Amanti 11 di Libidine non heurebbe mai confentito che pullallero a Nozze, e come si è detto monigiqhaurebbono marreati mezzi di farlo, e confentendo fu un chiaro fegno che non haven verso questi Signori passione amorofa. Ma altri si burlano di tali raggioni, con l'allegare, che questo su un pretesto per colorir agli occhi degli strameri; e degli Inglesi gli indizi troppo vifibili; oltre che non voleva che questi divenissero troppo fieri e che dagli Inglesi se li portassero troppo rispetto, che fosse Elisabetta per sposarli, ò l'uno ol altro s'intende. Di più dicono che non volle mai permettere al Lelcester di passare à Nozze, e vi passó contro sua voglia, & allora ch'era sorto l'altro Favorito, e che Lei non era più in erà di gustar cibi sensuali che di rado, e qualche boccon per divertire lo spirito dalle tante cure del Regno: nota si mancò ad ogni modo di far sorgere delle Pasquinate Itrà le altre ch' Elisabetta voleva Amanti Adulatori, per potere meglio assagiare di qual forza fosse la gelosia nelle Regine.

Certo è che quando la Regina si videin

una

PARTE III, LEARDAIV, una gui disso anniche cominside frese 1595. carfiede? Hanori, mide Favoriti , orido Comedi ceresys wold prierite occassionidi mantat viene via languno dello Costa d'Conte de Essen, tinente cheifarano lei maioni che lo hae ipulara per il prima in Francia pupition Spigna, educ troppo volte in Itlands, come la diremora fito Inogqi Meramente il Conte att vedecis lou los idiráles doptemo devate; acrendense odiologo grappo incommo do com la nazav. de confidence scho plus all ordinario an antiave original police and specification deliber Reginanta igualo non potonofur del ivinuv acquations bial disti, & hevendolo tone rangente amaro neat potevia dico non pote: va delistere d'amarlon piure conolcendo che già, era najolo agli Inglesi voluntieri abbracciavale.conginations shifanlo pollareoltre il Mire, pur impedire condienore del Conte che da troppo confidente, non? divenisse troppo impertinente; essendo veroche dato di calció il Conte alla moderatione & alla descrettione affestava di far conoldereà tutti, che la Reginadi pendevà da Lui, con che fi tirava l'invidia, e l'odio di tutto il Regno, & in tanto la Regina quanto più vecchia tanto più savia mal volontieri vedeva un tal procedere: & in fatti quando s'intese che il Conte passavein Francia, si fece dire a Pasquisso, Elifabetta e stuffu del Come d' Ester gri che la manda alla guerra.

Ripligiando le cose politiche bilogna Sapere che fi trovo molto offela la Regina Elliber nell'intendere che il Rè l'enrico s'era rira h ide- epinciliato con la Chiela Romana, i dopo conver- ch' Essi haveva adoprato con fpela grande fioned di spedittione d' Ambasciatori di procurargii a flevotione, el affiftenza di tutti Prencipi Protestanti, e chegia erano disposti à sostènerlo; má più in particolare Sentiva afligerii dell'affronto che il faceva alla fila parola data d'affiferio; & al trais tate giurate follennemente per questo efricevere dagli Ingleff, e dal fuo Parlamento in particolare, poiche dopo una spela conadenabile di Soldatesche spedite in Francie son il delegno di fostettere tur Re Proachance alla Córona, fotto al comando del primo Signore del Regno; che questo Be poi burlatoli, edi Lei, edel 100 foccorlo, cidella sha Religione, e di tutti i Prosestanti dell'Europa, che si sia fatto Papalia: adorre loc va opielta con doglicima d' Etilabieur, dalle moltiplicie Lettere che niceveni da principali Copi degli Uga-230 Pei

PARTE III LURO IV notti quali vedendoli coli deluli, e sul 1595. punto di cadere in qualche disperata risolutione ricorrevano a Lei per Configlio. non sapendo à qual partito appigliarsi in una dilgratia per loro di quella natura, poiche dopo ellersi indeboliti, e quasi rui, nati nel raunar forze in favore del Re Henrico, con la speranza che questo fosse per rendere la loro Religione la piú fiorita del Mondo, e la più acereditata nell' Europa, in un batter d'occhio gli voltava le spalle, egli esponeva alla rapacità del Catolicismo, e non poteva riuscirli che di grande afitione di ridursi csiangue nella difesa d'un Rè amico, questo per scontrarne un Nemico, e persecutore. La Reginas afligeva dalla lus partes non folo in riguardo del male che gli acriviva agli. Ugonotti, mà per li suoi propri interessi non essendo poco d'havere un Rè cosi vicino, gran Guercriere, e che veniva di riconciliarsi con la chiesa Romana, in favore della quale al 6curo che haurebbe voluto intraprendere cosa di danno à Protestanti.

Jo non pretendo qui d'acquistar nome nè d'ardente difensore della Religione Protestante, nè d'appassionato Scrittore

verlo

84 VITA DI ELISABETTA

1595. Henrico disprezzato.

verso i Catolici. Non é mia insultione pè di lodare, uè di biabasare la silolusio. ne del Rè Henrico, mà foto differ repporto; di quello nè ho vedeno in memerie molto particolari; e queftamunidire; elle Henricanon folo fú bialimato dagli Ugonotti, eda' Protestanti in generale, ma da' Catolici stessi meno scropolosi, cios in quello che riguarda la politica, e la gratirudine parendo à tutti che havesse satto un attione di poco gloria al firo honore, poiche sul principio ch'em debelose th precinto di cadere, femoltro acerrimo di feniore della sua Religione , 80 odiossissi mo al Papato e dopo efferii fortificato, reso inespugnabile, con le forze d'Inghil terra, de Protestanti di Germania, e di tutti gli Ugonotti in fuo favore; che già havea tutto il Regno alla fila divocione, col teftimoniare una delle maggiori in: gratitudini, & all' Inglisherra, & alla Germania Protestante, & 1 fuoi Ugonomi: di modo che generalmente si andava dicendo che Menrico ha deva fatto una attionata; buen Christiano privato; ma ili Praticipe cat-Www.lingrato, e di chore poco le cale, e la Riegins Elffabettà entrata in Configlio per parlar di questa materia si lasciò dire con

PARTE II. LIBRO IV. con-qualche alteratione d'animo, Nanhaverei mai creduto che Idennico fosse capace di cadere in errore simile, & al ficuro che ha per so l'amore de Protestanti, & il credito appresso i Catolici quali non si fideranno mai alla sua Relligiome abbracciata.

Per conservarsi dunque Elisabetta nel buon concetto che teneva nello spirito Eliabetdegli ugonotti & acciò non fosse rimpro- ice gli verata dagli altri Protestanti d' abbando. Ugonos. nar la Religione in Francia, in un tempo che più ne Haveva di bisogno, se e passar parola tragli Ugonotti, che sentiva sensibile dispiacere delle loro comuni disgratie, e del danno che, sarebbe per portarli il vederli abbandonati dal Rè Henrico, dopo haverlo accompagnato, e posto sut Trono con il loro sangue, e con li loro sudori, che potevano restar persuasi che dalla parte sua non sarà per abbandonarli, e che vegliarebbe in tutto quello che più converrebbe, e che potrebbe farsi per la loro conservattione. Et in fatti ne scrisse ad Henrico Lettere con confidenza, e con istanze ben grandi, e caldi offici, raccomandó gli interessi di detti Ugonotri pregandolo in nome di quell' amore, e di quel zelo che havea con tanto raro esempio mostrato verso quella Religione giá da Lui tanto amata, che con lo **Aborfo** Parte II.

#### 386 VITA DI ELISABETTA

1596. sborfo del sangue havea sin'allora protetto, e difelo, di vo'ersi mettere innanzi gli occhi e nel cuore la fede, il zelo, & il sangue oltro agli Haveri con i quali era stato seruito dagli Ugonotti. Di modo che Henrico per sodisfare Elisaberta prevedendo la necessità che havea di condervarse la amica, la di cui pace gli poteva essere di gran giovamento, 'e di notabile danno; & in oltre non volendo havere un continuo rimorfo d'un peccato d' ingratitudine verlo gli Ugonotti protesto coa Elisabetta, e si dechiaró con gli Ugonotti stessi che havrebbe cura di farli restar contenti: & in tanto publicó li primi giorni di Gennaro del 1596 un' Editto in loro favore; o più tofto confirmó con un nuovo Edicto, quello ch'era stato publicato da Henrico III. nel 1577. che servià mitigare in gran parte l'amarezza de' Religionari, & all'incontro sdegnò molto li Catolici, e particolarmente la Corte di Roma, non potendo questa comprendere, che volesse Henrico nel principio del suo Catolicismo, mostrar zelo verso quella Religione che abbandonava.

Premeva in tanto il Signor de Sancy Ambasciator di Henrico in Londra la Re-

gina

PARTE III LIBRO IV. 1 387 gina, acció volesse provedere d'un buon 1195. soccorso il Rè suo signore per la guerra Hentico alla quale si vedeva esposto contro gli chiede Spagnoli. Promesse la Regina di farlo, salla Rema havendo troppo nel cuore le lagrime gina. degli Inglesi per la perdita di Calais pregó. l'Ambiliciatore di volerne portare de sua parte le instanze al suo Rè per la restirutione di detta Piazza; mail Sancy rispose che Pregava sua Maesta, di mettersi lo spirito in ripofo da quella parse si perche il Rè era rifolu-. to di permettere più tost aches suoi Nemici havessero Cales a forza d' Anme che gli Amici à costo di stratagemme, e di industrio sono il pretesto di furningli soccorsi. Dispiacque alla Regina che l' Ambasciatore gli diabbia dato una risposta positiva prima discriverne al suo Rè, a cuine scriffe Essa medesima, e dal quale hebbe in rispostathe havendo premeditato quello era per succedere intorno alla domanda di quella Fortezza, baveva dato ordine al suo Ambosciatore prima di purtir di Pariggi , di quello dovea rispondere occorrendo tal domanda, e però approvava quanto dallo stesso gli verrebberisposto.

In tanto il Conte d' Essex, scrisse Lettera al Rè Henrico che già era apparecchiato di passare il Mare con 8000. Inglesi-

Se gli promettono ma non fi idanno.

in suo soccorso tra li quali vi erano mille Gentilhuomini. Henrice era venuto conil suo Elercino per vedere di soccorere Cales, gravemente assediato dagli Spagnoli, ma vedendoh più debole di forze, mon stimo à proposito d'auviciners, havendo ripreso la strada verso Amiens, sia verso la Fera per l'affedio di questa Citrà, onderice vuta la Lettera del Contessi fermò are hore discosso dis Cales, verso la parte di Bologna; havendo referimo di Conte, espedito Nave espressa, per fergli intendere che l'aspettava con grande imparienzaper niceverlo in Bologna. Tal-Lettera del Conte era fotto la data delli 18. Aprile, e con la quele l'afficutame che frà quarmo giorni farebbe fenza dubbio con la sua Gene, verso i Lidi di Pologna; onde il Rè che haven à cuore il foccorfoidicale, faliva due, ò tre volte il giorno, foura la Torre di Bologna, per - veder fruntame la Flotta col Conte, ma in Luago di quelto vennero in capo alla ottavo giorno, e non al questo, due Commissarii della Regina, per tratture, ensgotiare dello sburco delle Militie, delle manieredellepaghe, del modo, & in che. dovevano effere impiegati, come fi distri-∘bui•

parte II. LIBRO IV. 389 buirebbono le prede, come dovevano trattarfi gli Officiali Inglesi; e sinalmente conchiusero, che non potevano restare che quindeci giorni al più. Mà come di questa Città di Cales, si è tanto parlato sarà bene di vedere la sua pianta, per haver satto tanta figura all' Historia d' Elisabetta, e benche al presente dal Rè Luigi si è rinuovato del tutto il porto, con sortificationi molto particolari, come anche il Corpo istesso della Città; ad ogni modo in quanto a quello tocca la Pianta antica, è molto conforme à quella che si. vede nella sigura.

Non

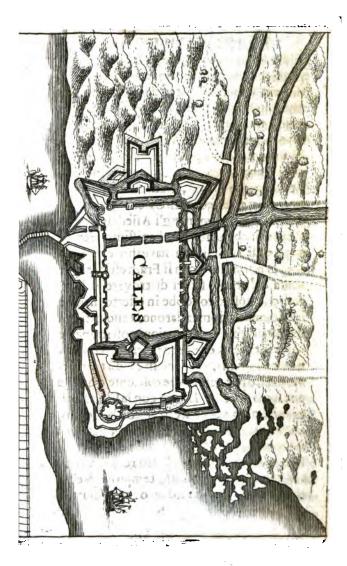

PARTE II. LIBRO IV.

Non faceva difficoltà alcuna Henrico; per quello toccava il tempo limitato, poi- Difficolche era sicuro di poter dar battaglia con facdi mdubitabile successo in suo favore agli d'Henris Assedianti di Cales, mentre l'Arciduca in tutto appena havea in tale assedio 2 . milla Huomini, dove che alli 18. mila che haveva Henrico aggiunti otto mila Inglesi, e tutta gente fresca, haurebbe non solo fatto levare l'assedio di Cales, ma di più distrutto intieramente gli Assedianti; ma il male fù che s'accorse benissimo Henrico che gli Inglesi non haveano caminato mai di buona fede con li Francesi, se non allora ch'erano sicuri di trovare il loro conto, e cosi lo conobbe in effetto mentre liCommissari domandarono la risoluctione di tanti dubbi, e condittioni cosi strane, e fuor di tempo, che senza venire à conclusione alcuna, ripassarono in capo à tre giorni il Mare per conferirne col Conte e quello che si trovava in Dovre con la Flotta, pafsó in Londia per conferirne con la Regina. Furono poli Commissari; rimindati, ma in tanto che stavano sul punto d'asse p re le difficoltà, capitò Lettere dal Conte ch' essendosi perso molto tempo ne' Negotiati, ruscirebbe inutile ogni risolutuo-R 4

ne dovendo la Regina sua Signora servirser e senza altro induggio di quella Gente, e della sua persona, per una impresa considerabile in Spagna, che potrebbe essere per il beneficio comune. Henrico akro non disse che queste sole parole che bel tratte di Comediante. Alcuni stimarono che la Regina si habbi voluto vendicare dell'affronto che pretendeva haverle fatto il Rè Henrico di pacificarsi con Roma, con derisione del trattato che havevano insiome: nè mancarono di quei queli s' andarono persuadendo, chela Regina singesse solo di voler contentare Henrico con la speditione di quella Gente, per confervarse! amico, ma che in effetto gadeva di vodorlo debole, e battute dagli Spagnoli per accorgersi, tanto meglio dell'errore fatto, d'havere abhandenato il pertiso de Protestanti, e per haver tanto più testo bisogno del servicio degli Ugonotti. Bella che Cales cade nel potere dell'Arciduca per non esserglistato possibile ad Henrico di soccorrerlo, peró prese la Fera.

Ma per dire il vero è cola certa, che non si curavano molto Henrico, & Elisa-Buglione betta di disgustarsi insieme, non solo integhil- per la grande regione di potere indebolire il

PARTE IL LIBRO IV. il Rè Filippo loro nemico comune; mà 1594 in oltre, per la massima che roccava Roma trovando di suo intereste Etisabetta, di dar dell' apprenfione alla Corre Romana, mel persuadersi stretta l'amicitia de' Protestanti, per il timbre che haveva, che furredendo altramente, fi farebbe troppo inferecita Roma contro di Lui. Per quelto non contento di fingere l'amarezzadi questo torto, che gli crastaro fatto della promessi degli 8000. Huomini, edecavigli poi trovati per non adempirla diede ordine al fuo Ambasciatore Sancy di cercar mezzi direnere annodata, e di sempre rannodare l'amicitia di meglio, e come questo articolo gli premeva molto, risperto agliavili che tenea, che il Rè Filipponndava procurando non folo la riconciliatione, ma una Liega contro la Prencia con Elifibetta, di modo che per afficurar meglio in suoi interessi Henrico, oltre all' Ambakciatore ordinario spedi in Londra per i regotiati, uno de" primi Signori della fua Corte con una delle più fattole Ambasciaria che si fosse mai villa, confimentioned intantarelo spirito d'Elssaberta, la quale mon oftante la

"Rea vecchiaia di 44 anni, con tutto ciò si RS

com-

394 VITA DI ELISABETTA
3596 compiaceva ameòra nel fasti, e nelle pom-

pe apparenti, e godeva non poco ci ve-derli incensata, & in oltre sperava che queste apparente di sokme Ambasciata, hurebbono diffipato, & posto freno alle segrete trame degli Spagnoli. In somma. condusse seco il Bugilon un correggio di più di 300. Persone e tra questi 100. Gennl'huomini tutti legisdramente vestiti; nè mancéla Reginadi farlo ricevere con tuttili maggiori honori, non volendo nelle pompe ceremoniali esser vinta da altri. Li Partigiani del Ré Catolico che ha-

veano la cura di cercare espedienti per un Meneggi trattato con la Regina quanto più vedespagno. vario ardenti li Francesi à premere i loro interess in Inghilterra, tanto maggiormente if andavano esti soaldando, per dar principio, e fine á qualche buon ne-Trà le altre cose proposoro di dar Cales agli Inglesi, già che vi andava di tutta la loro gloria e della più viva Massima del loro interesse, d'havere una Fortezza che haveano custodito due Secoli, e con la quale si lodavano di portare incinto le chiavi della Francia, ma però pretendevano di farne un cambio con la Fortezza di Flessinga, che gli Inglesi te-

1596.

nevano, ech'era un porto di mo'ta importanza agli Spagnoli; quali andavano in oltre persuadendo si Ministri di Elisabetta, che non poteva che riuscire del maggiore vantaggio, per l'Inghi terra la guerra controla Francia, poiche mentre gli Inglesi sarebbono la guerra a Francesi xon l'ultimo rigore, potrebbono con molta faciltà invadere la Provincia della Guienna con che verrebbe a lassiare la Regina un nome immortale, rimetrendo il suo Regno al suo antico Dominio. oltre il Mare, egli sarebbe tanto più sacile il farlo che in questa Provincia il numero degli Ugonotti, che tutti sarebbono per laR egina forpassava di molto à quello. de' Catolici. Queste proposte vaste, e non mal fondate, vennero portate al Consiglio, e dovesurono molti i Consiglieri che le gustarono; mà la Regina si sece: conoscerealiena, sia che fosse stata già guadagnata da? Francesi, ò che lo credesse contro alla sua massima, bista che conchiuse con queste parole. Le proposte son belle, e buone ma le sito scabroso & incerto, essendosi veduto, che il bene che si riceve da' amici 🖫 non è meno pericoloso del male che s'hà da nemici.

Traquesto mentre segui l'arrivo dell'

accennato Duca di Buglion, il quale ca-De Fran de infermo lo stesso giorno, della sua Caqualche valcata in Londra, di modo che non poamarez tendo negotiar da se stesso rimeste le sue commissioni particolari all' Ambasciator Sancy che presentate alla Regina, vennero da questa subito nominari Commissari per trastare, e negotiare quello che sarebbe di bisogno, estù fatto capo di questa deputatione Guglielmo Cecilio, Intendente Generale delle Finanze della Regina; che fú dal Sancy preso a catrivo augurio, à causa che non professava quesso Signore che ben poca pendenza d'affetto verso i Francesi, onde più volte s'havevano disputato insteme, come pur segui in questa volta. Propose per primo il Sancy la necessità di conchiudere una buona, estretta Lega ma le due Nattioni, & a che fredamente rispose Cecilio, ó sia Cecile; Che per lo paffato, la conformità che si trovava nella Religione trà quella della Regina, e del Re Henrico baveva obligato quella à stringersi con Henrico in un modo indissolubile di confederatione, e d'inseparabile amicitia negli interessi e con ragione, già che faceano una stessa professione di fede. Ma hora che questo nodo era totto per la grande, e vergognoſa.

PARTE II. LIBRO IV.

fa sommissione, che Henrico fectial Papa sina 1596. à permettere che i suoi Ambascidtori fossero difciplinati nella publica Piazza di San Pietro di 🥫 Roma, con detrimento del decero di tutte li So: prani dell' Europa, non bisognava far più stato alcuno d'altra confederattione, & amsteura, je non quella sola alla quale obliga la massima del confinato, e del Vicinaso, effendo interesse dell' una, el'altra Nuttione, di vivereinfieme in buona corrispondenza, senza la quale soffrirebbe motto il comercio degli uni ; e degli al-

tri sopratutto in quoi tempi.

Dispiacque moito al Sancy un discor- Sancy, o fo di tal natura parendo che s'offendeva suaristroppo la gloria del suo Rè come era sen- posta. za dubbio in effetto, effendo vero che poteva dirli più tollo una Pasquinara, ò un Libe lo distamatario che un ragionamento d'un ministro di staro in una conserenza amichevole, e su quasi un miracoto, che potesse frenare il suo humore d'ordinario caldo e violente, e molto pronto à difendere gli inveressi del suro Prencipe; con tutto ciò finse dinon inrendere, havendo solamente risposto, The non vedeva qualrapporto havessero alfatto del quale sitrattava leraggioni da Lui allegare, che gli interessi del Re suo Signore e della

Regina d'Inghilterra, erano d'una stessa specie, cioè d'opporsi congiuntamente a progressi d'un Prencipe, che conspirava con tutte le sue forze alla comune ruina de loro Stati, che per esser cosa del tutto politica, non haveva di far nulla quello che toccava la Religione. Che trà li Prencipe non haveva nulla di comune la Religione, ma li soli interessi dello Statonond, è, che spesso, si battono insiemetrà loro quei d'una stessa Religione.

Altre amarez

. Ma quello che più dispiacque al Sanci, che il Cecilio, passo ad altri discorsi ancora odiosi, e suori del proposito, e del senso degliaffari, si diede à lodare il gran valore, e la gran condotta nell' Armi degli Spagnoli quali (diceva egli) havevano assalita la Francia, con gran providenza e con buon ordine; havendo preso molte Città delle più riguardevoli e molte Fortezze delle più considerabili prima che li Francesi si disponessero à disendersi. Con l'aggiungere in oltre, l'affronto che s'era fatto all'Inghilterra, & alla Regina, nel far la sua pace Henrico con la Corte di Roma, allora che teneva ancora in potere gli soccorsi degli Inglesi. Il Sanci temendo di ruinar tutti gli affari rispondendo con risentimento come al suo naturale, à guisa del Barbiere ch' havea Midas,

troya-

PARTE II. LIBRO IV. Hovato iscusa di levarsi per qualche sua 1596. necessità, e con questo restò rotta quella conferenza. Veramente li Ministri d'E. lisabetta haveano ordine d'obligare li Francesia voler dechiarare la guerra alla Spagna, e contro la quale combatterebbono ancora gli Inglesi e quelli al contrario non haveano altra mira che della conelusione d'una Lega, per tirar soccorsi dalla Regina, per la guerra che il Cardinale. Arciduca gli faceva dalla parte di Fiandra, già che il detto Arciduca faceva la guerra in suo nome, non già del Rè

Catolico.

Il giorno seguente che correva li 16. Altra Meggio si raunarono i Commissari, nella confe-t stanza del Duca di Buglion, che si tenne assedere nel Letto, ma che peró era senza febre, giá erano due giorni. Gli Ambasciatori Francesi non hebbero altra mira. che quella lola di follecitare la Regina acciò volesse Mistere il Rè di valevoli soccorsi, & al contrario i Ministri d'Elifabetta ch'erano tre cominciarono à parlare trà di loro in lingua Inglese, col dire, che l'Inghilterra non poteva soccorrere il Rè di Francia che con forze smisurate alle quali non condescenderebbe mai il Parlamento,

1196. mento, e con force ordinarie visto lo fixto della Francia dopo tante calamità, e quello del Rèche non lawca Porti confiderabili da ritirar li Vaccelli che portavano li foccorfi ciò farebbe un'esposit al macello. Il Sancy che intendeva beniffiano l'Anglese ancor che non lo pariasse rispose, chemondoveva la Regina dabitane delle sucMilitie, né de' suoi Vascetti, havendo il Rè Porti à sufficienza, e Lugai à bustanza per la difesa della Gente, e de' Legni de' fuoi Confederatic Il Gecidio non sapeva che il Sancy intendeva la Lingua di modo che resto al quanto fotpreso, contucto vid con la solita libertà di parlare foggrunfe, ma dove fono questi Porti, equati Vascolli vorso i quali si possa fure yunkbe fondumento? Ripiglió altora la parola il Sancy con qualche agrezza di gefto, e di parola col dire, Book i mamdoo, mila Receella, in San Mald, in Dieg-Il Cocilio ch'era più violente e che in fatti non amava molto li Franccia, con più amarezza di parole di fle Gasin Posti fon done in Francia monon già nel potere del Re ne al fice comundo is Vafaelli che fono di denero.

Vedendo dunque A Buglion che gli

#### PARTE II. LIBRO IV.

cy cominciava à rispondere con dogliansi cerca
ze contro il Cecilio, procurò di rompere rimedio quelta conferenza fotto preteño della alla difsua indispositione, che gliera impossibi- ficoltà. le d'intender più parole, sisperto ad un gran male di testa, di modo che surono pregati quei Signori di volerfiritirare, e di ramettere le cole, fino che data permesso a Lui medesimo di inference la Regim, sequella informatione segui di la à quatro giorni; havendo il Duca pregeroina Mantà, di water confiderate a be il Gecilio, non fentira bene de' Franceá, e per consequenza, dictatuti, edi manegginelle confesenze non potevase havere alcun buon ofiro. Hebbe qualche difficultà di visotversi Edistricte puiche pureva cise si facette allivenzo ati un fao Ministro cest bene merko, e che pullivaper il più Zelance del Regno, & uno de'più sbili politivi dell'Europa; pure stimó de fi deveva questa compiacenza adla primedomanda diua Signore quale era il Buglion; di mode che fonza parlarne al luo Configlio gli diede parola, che nominarebbe altri, come ne feguì l'effetto, e con liquali si ripigliarono le pratiche, & i negutiaticen miglior frut-

to. Veramente quando s'intese che il Cecile era stato scelto, per essere Commissarione? segotiati con li Frances, quei che conoscevano le sue inclinattioni si diedero à dite. la Regina non vnol farniente con la Francia. & al contrario quando fivide eschuso dalle conferenze, ogni uno andava disendo, hora si chesi può speranqualebe simiaro.

Stimoli per la ruerra gli Spagpoli.

Sollecitava in fatti la Regina ad Heneico, panla guerra contro glic Spignoli, & à cheinelinava molto Henrico, mà peró confideravanon effere ancora ben ficuro in fue Cafa, con un Riegno efausto di-gente, e di danari per le guerre pallate, e con un Popolo stracco dalle guerre civili ; di modo che non vodeva quali vantaggi fosse per tirarne nell' assalure un Rè coli potente come Filippo: dall'a'tra parte difficilmente poteva tolerare senza vendetta il suo animo generoso, di vedor nel suo Regno gente che havevano fatto, e che facevano lempre più ogni maggiore violenza per torgli dal capo la Corona, aggiungendosi in oltre la considerattione del suo assassinato, non dubitando che i Gesuiti non si fossero mossi à seminar quella perversa dottrina nel suo Reg-Bb

PARTE II. LIBRRO IV.

.no all' instigatione degli Spagnoli.

Di questasua inclinattione alla guer- Henrico ra, e delle ragioni che lo movevano alla dechiara ripugnanza, ne diede parte ad Elisabetta 12. della quale venne afficurato, che fe la fortuna gli portasse qualche finistro racontro alle armi, che non mancarebbe d'affifterle con ogni più potente seccerso che potesse dipendere delle sue forze, eche doveva in our confiderare, che il numero degli Ugonotti eragrande, e che non ve n'era alcuno che non pugnasse in suo favore fino all'effusione di tutteri loro fangue, & haveri; da queste, & altre con-Liderationi perlimle blenrico, e non meno del valor del tuo brancio, entel coraggio del fao cuore, pallo all' ultima rifolutione di non metter più in dubbio la dechiaratione della guerra contro gli Spagnoli, la quale fece publicare, & intimane con i fuoi Araldi fopra tutti i luoghi di confiny, con le ragioni che lo muovevano, enel medelimo tempo si dispose ad astaccarli da per tutto, essendosi dato ordine à tutti gli Spagnoli d'uscire dal Regno frà lo spatio di due Mess. .

Dalla sua parte la Regina stimolata dal Conte d'Essex suo Favorito, odiosissimo

Guerra contro gli Spagnoli.

al nome Spagnolo, eda un tal Morgano Inglese, Spione d'essa Elisabetta della quale si fingeva nemico, e buon Catolico, per meglio spiare in Spagna gli andamenti degli Spugnoli, passo alla risoluttione d'attaccar gli Spagnoli per Mare fino dentro il coor della Spagna, facilinadogli Effex, & H Morgan Pinapro-Mai Lisbona, oquella di Bantaçar, odi Calibe, di modu the mole dil Mare dia of still in other words and in other faworke Honrico con qualche disensorie. Mil shenre & Maya Iti punto di quandar - 1 M ranket in quelle percicapito il nueva della morte di quel famoto tirifmittifilo Drac decella à Porto belle, de fil trève di packa di Giovanni Huckelle pere C partificate lipra ogni altra melle cole Macicine; di modo che la perdita didde celi sminonti Soldati di Mare la difterno del pensere di tale imprefe.

Armata
Inglese
comandata dal
Conte
d'Essex.

Mà come il Gine d'Effer havova una grande afcendenza nello spirito della Regina, & un'inclinazione d'unaccare gli spagnoli in casa loro, che vivamente gli bolliva in capo, rappresente d'unti ragioni che la Regina per comontarlo fidispole ad acconsentivi, e univo più, che molti

PARTE II. LIBRO IV. particolari sicchi, epomni s'esibirono di. 1196. mettere un Cospo d'Armeta Maritima à loro spese, con la speranza di guadegnare al doppio, enelle rapine, e facchi che se farebbono in Spagna, e nella prefa della Florra Spagnolache fenza dubio, caderebbe melle for mani: di modo che fu posta mordine wa' Armeta di 160. Navi, 40. della Regina, & il resto à spese de partin colani, e munico, e proviño d'ogni som inchandenza, con sedici mila scelai Combattenti, e 500. Nobili vene turieri ben providit. La Regina che conoscevalos spirito ballente dell' Effex; tamendocheper fodisfare alla pathone de' fami spiriti Martiali, non fosse per pretipisarli in qualche grave ditordine, bendue havesse il titolo di sopremo Ammiraglie ad ogni mode gli diede per affiftente. Carlo Howard Amoritaglic, persona cauta, e circompetta, & alcunialtri Configlieri pure huomini prudenti, coragiofi, macmaderaci. Alcuni giorni dopo una tal rikaluntione, cioè fei Settimane innanzi che detta Armeta si metresse in Mas re, fù frimato à proposito dal Combe glio di publicare un Manifesto dalli ·la parte del Gomandance, e del fuo Con-

figlio.

406 VITA DI ELISABETTA iglio che inclinava a compiacere l'Essercol quale si dava da intendere.

Flotta dell' In die, Spagnole.

1596.

Che quella Flotta non si era preparata ad altro sine che per disendere i Regni della Regina
dalla violenza del Rè di Spagnà, che faceva
nuovi preparativi contro l'Inghitterra, come
fatto havea nel 1588. E però si protestava di
non voler danneggiare che i soli Suditi di detto
Rè, ò pure quei che l'assisse però si auvertivano le
altre Nattioni che viaggiavano ò negotiavano
in Spagna di ritirarsi alpiù tosto dagli Stati appartenenti al Ré Filippo, e di congiangersi con essiloro, ò vero starsene in luogosi di neutralità.

Questa prodigiosa Armata dunque parti dal porto di Plimouth nel fine di Maggio, né si tosto arrivò con prospero vento nelle coste di Spagna, che col mezo d'una picciola Nave Irlandese hebbe auviso che nel porto di Calis dove già disegnato s'era d'andare si trovavano 57 groffssime Navi, 4. Galeoni, e sedici Galere; oltre ad alcuni Vascelli carichi d'Armi, e di Monitione di guerra, e questa Armata aspettava di Lisbona altri 30. Vascelli, per portarsi poi tutti insseme in Brettagna in Francia.

In oltre hebbero ancora auviso chevi erano

PARTE II. LIBRO IV. 407 erano tre Fregate di 100. Botti ciascuna, che portavano l'oro del Perú. Di più una Flotta di 35. Navi che stavano sul punto di viaggiar verso l'Indie, cariche di sedici mila Barili di vinodi Spagna, due mila Barili d' Oglio, cinque mila quintal i di Cera, e tutto questo era caricato sopra 25. Navi, e le altre dieci portavano altre Mercantie, come tele, drappi d'oro, e d'argento, & altre forti, appartenenti a particolari, e tutte Navi grandissime di 300. Botti lapiù piccola, e di 600. la più grande.

Al primo auvilo di questa nuova se ne rallegrò molto il Conte d'Essex, e come Inglesse sapeva che il disegno de tutti corrispon- gli auvideva al suo, non mancor da farne subito conico. passar parola per tutto il corpo dell' Armata, e come non desideravano altro che materia da slogar la loro avidità sopra qualche opulente rapina, acrebbe una tal nuova nel petto di tuttiun' allegrezza che non capivano in loro stessi, e ne diedero con i segni esteriori le prove, non solamente con suono di trombe, e con lo suentolar delle Bandiere, mà con alcuni tiri di cannone, per incitare il lor Generale all'impresa: e cosi senza indugio

gio s' ordinò de farmela versa quel Posto, doue arrivò l' Armata li 30. Gingno, e gettà l'ancora vicino al Porto di San Sebeskimo di donogli Inglali vedevano, & ostervumo mittigli andamenti del'Leguì Spagnoli. La lenas' unisono tutti i Capi tanto Inglesi., che Olandesi, (già che vi eran 40. d'Odandia, Se altre Provincie diquei Pach) per riculvere il modo d'affalir pet il giorno feguence l'Armatu Spa--gnola; nà vi era alcun Capo themen defiderasse d'haver l'Avanniquardis, mat'à risoluto di darla ad caso Navi delle più picciolodella Regina, à foi delle più grandi degli Olandeli , & à 12. d'attri partis colari . c che vi comandalle l' Howard.

korpanienti gli Ingleh di fan velaraglia-Armata rono prima doll' Alba la conde dell' Ancedisfarta, ca., con che hebbero maggiur vantagio d'auvicinarsi. Le Galere Spagnole nel vedere auvicinare i Nemici li leaviereno contro tutto il loro cannone che ad aktivo non fervì che ed igriser tanto più l'animo famo degli Inglefi che non-mancarono d'investirli con un' impeto cosi gratide, che in meno di fei here distrero terte l' Armata, havendone bouriasepiù di 190 alaretanteprefe, e quei che fi falvareno

PARTE II. LIBRO IV. cost adrusaite, che in brova se ne sommer- 1596. fero sei nella suga: di modo che il Conte d'Essex non trovando più ostacolo comandò lo sharco della gente risoluto d'assalir la Gittà di Calis. Gli Holandesi, & rreta di Zclandeli suportarono alla volta del for- Puntel, e te di Puntel che presero per assalto, e doveakarono subito l'Infegna del Warmont la qual cosa portò un spavento cosi grande nel petto de' Cittadini di Calice, o:fia Calis, e diede cosi gran coraggio agli Inglesi che battevano da una operte la Città, che su facile à questi di vincere & à quelli di fuggire. La Nobità del paese all'intorno s' auvicinó con 500. Cavalli per soccorrerla, mà vennerò disfatti dal Conte Lodovico di Nassau che comandava due Regimenti di Cavalleria, di modo che vedendo quei della Gittà questa rotta, cebe non vi era speranza alcuna di scampo per loro, deliberarono di darfi parte alla fuga, elparte chiudersi nel Castello, di modo che restò la Città senza resistenza in potere degli Inglesi. qualientrati dentro con gran fuzia la saccheggiarono, mà non vi trovarono che poca cosa considerabile, fuori certi mobili di gran prezzo, havendo quei Parte II. Citta-

1356. Citadini trasportato con essi loro il meglio, o nel Castello, o in quei contorni.

La Flotta con quelle tante ricchissime Inven-tione per Mercantie, nel veder tutte ruinate, ò scampar fuggite le Navi di guerra chedovevano la Flotte servirla di scorta, si vide in uno stato di manifesta perdita; ma la necessità li somministrò un mezo allo scampo: finsero di mandare quattro de? loro principali Comandanti, e di quei appunto che meglio intendevano la Lingua, per trattar qualche accordo con i Capi dell' Armata Inglele, a' quali fecero offrire per meglio ingannarli, due milioni di Ducau in oro, con la condittione di lasciare andar libera la Florta al suo viaggio, & in oltre gli secero ancora offrire 150. Barili di vino di Spagna.

Maffima' degli \*pagno il.

L'intentione degli Spagnoli-non-era altramente portata à dar questa somma, mà folo per dar tempo al tempo co? negotiati, per poter fearicare dall' altra parte le Mercantie, e la fortuna fece tutto riufcire conforme aloro difegnia perche gli Inglesi stracchi forse del combatto, tomendo sicura la predaper haver chiusa con le lor Navi la bocca del Porto, risposero, di volerne consultare con li Capi della lo--4.11

PARTE II. LIBRO IV. ro Arrana, è della risolutione se gliene 1586. darebbe la risposta la marina seguente a'le nove, ch' era quello appunto che domandavano gli Spagnoli, quali tutta la notte artesero a lavorare per trasportar tutte quelle Mercantie parte nel Castello , e parte in altri luoghi, & ff Duca de Medina che comandava nella Provincia, vialfifti in persona, & aiutò con le sue propriemania l'opera, a segno che furono Carlcatil Valcelli fino de Cannoni iftelli, concorrendovigran gente di quell'intorno, e per ordine della ftessa Medina fu poi poito ilfuoco a Vafedhi; ciò che ofdervato dagli Inglesi; s'accorfero dell'inganno ; le veramente perdetrero questa preda per loro negligenza!"

Morirono in questi assalti sino à 1200. Vittoria. Spagnoli, e degli Inglesi non più che due cento, superbi della gloria de havere in run giorno folo disfarto e la Florra, e l' Armara tutra intiera del Rè di Spagna, & innanzi i fuoi propri occhi prefagli una -Oittà, dalla quale riportato ne haveano Buonifima preda, e fatto danno alla Co-.rona Catofica di più di dodeci milioni di Ducati, oltre l'haver condotto con essi -loro due Navi de migliori che fravesse sul Marc

Mare il Rè Filippo, dato l'incendio all altre prese come inutili: e di più guada-gnarono-200, pezzi di Cannone di bronzo: il Generale Essex solennizzo questa vittoria nel medefimo luogo havendo creato con solenne Cerimonia 64. Cavalieri, per rimunerar quelli Nobili Venturieri che havevano ben servitorin quella impresa, edistra propriamano li cinfe la spada.

Sentimenti Sopra à Calis. Chlamò poi à configlio il Conte Generale tutti i Capi di guerra, per intender'il loro parere sopra à quello che far si dovesse della Città di Calis. Il Conte propose e disseil primo il suo parere, esta che si doveffe questa Città fortificare per esfer luogo moko commodo ad infelfat quelle Rail viere, con qualche numero di Valcelli che si tenesse nel porro, e particolarmenne per impedire agli Spagnoli la Navigagione dell'Indie, col dar principio quell' anno istesso á mentere in gran perícolo la Flotta della nuova Spagna;, che tutta via a alpertava, eche quando anchenon fosse stato possibile di confervar per lungo refirpo quell'Afola, aloro Partigiani, & Amicine havrebbono tirato gran bereficio, perche le forze Spagnole de la chierto distracte alla ricuperatione di questa Pies-

PARTE II. LIBRO IV. za, & in tanto i Franceli, & Hollandesi 1606. loro amici, e confederati goderebbono del vantaggio di qualche victoria.

...Questo parere dell'Essex era veramente un parere di Erencipe, mà non su secondato daglialtri Inglefi. & Hollandefi quali apingvane con fastimenti di Mercente, non volendoarrichiar quelle prede guadagnare nella pericolofa custodia d'une tal Città, aspirando con inpatienza la Buria per divigersi le rapine, anzi alcumi rappretentamono il male più grande per phligar più tosto à sloggiere di quel Reche ; conchindendo ch' effendo viene le sorre del nemico bisognava senza eltroritgrdo ovitaid occasione di perder insieme constanted application and the contraction of the c riologneme guadagnato-haveano.

Conchiumil ricano fi diedero à carica-Buont ve, i loro Vascelli di tutte le prede fatte sia offici desopra qualche Vascollo, sia nella fortezza gli Hode Puntel, sia nella Città di Calis, effen- landelidragitating giornia queko impiego, havandous portato via non folo le porte, e le finestre, mà spolemigliori Pietre istesse, e poi inbarcati se ne ritornarono con prospegovento in Inghilterra, havendo prima posto il suoco da per tutto. Il Du-, i. . . . . . ) ven-

VITA DI ELISABETTA 1195. venvoorden Ammiraglio d'Hollandia al: di cui buon configlio havea pure la Regina raccomandato il Conte d'Essex, e chein fatti si era quasi sempretenuto al suolato possò, in Londra, per accompagnare detto Conte, e dalla Regina venne molto honorato, e ringratiato con generofi-Donidella buona cura che havea tenuta Questa vittoria riuscì di no-. del Conte. tabile danno alla Spagna, , mà di niun minimo profitto all' Inghilterra, ife non fofse in savoro d'alcuni particolari; rispetto. alle prede grandi, nella divisione delle quali successero molti disparerize tra gli Inglefi., & Holandelia e tra gli Inglest & Inc. glesi, & Holantlesi, & Holandesi. Las. Regina ordinò che le ne otlebrallero orationi publiche in rendimentoà Dio di gra+. tie, ditanta vittoria, creò molti Cava, lieri, confirmó quei ch'erano stavi creatidall'Essex, e per più giorni se ne celebrarono allegrezze con Balli, Feltini, 4. Giostre. Il Rè Henrica spediril Signor.

fuoi intereressi.

S'accrebbe molto il concetto degli Holondesi; nello spirito degli Inglessi con questa.

de Mante per congranularsi distina parte de una cosi segnalata vistoria, favorenoles?

PARTE II. LIBRO IV. 315 quest'occasione, havendo questi un con- 1595. cetto, che commeiandogli Holandesi à Holanrendere la loro navigatione molto stesa, del loi-potente auttorevo le sarchbono andati dati. volentieri in caccia dell' occasioni, d'indebolire la forze d' linghilterra-ful Mare, e ben lungi di fare acquistar credito agli Ingleh di Soldati, e Corfari Maritimi di gran valore, procurare di screditarli, e la congiuntura farebbe flata favorevole, poiche at licuro che se gli Holandesi havesses voluto, non solo haurebbono impedito le vittorie, ma di più taufato la perdita degli Inglesi, In somma operaro. no nobilmente, e più di quello che havedno promesso de fare. Non für ad ogninsodo Tenem il loro profitto, e del pub'i es que de particolari ; bavendo havuto" per loro parte copia grande di prede, non foto che raccolfero essi stessi, ma che li vennero concessi dat Conte d'Essex, in Segnotti graticudibe a buoni servigi, e comethodetro oltre alle prede per li particolurine portarono 64. pezzi di Cannone, corralcune momittioni di guerra; mà tutto questo vantaggio non faceva la spesa che haveano faito gli Holandesi in una . tale affificara, reffendegli coftata questa S 4 ispe4-6 VITA DI ELISABITTA

ispedittione più de mezzo milione di Line d'Holanda; oltre che i erdettero il famoso Flabot di Rotterdamo, Cortace celebratissimo . che comunemente veniva chiamato il Delfine, e con regione, poiche nell'esperienza maritima, quel ben misurare i tempi, & i venti erasolos. La Regina scriffe all' Ammireglio d' Holan-

I ettere della Rc•

da la seguente cortese Lestera. gina ail' Ammi-

regl o.

Signor de Duvenvoorde. Il rapporto che ci à Stato fatto da' Generali della nestra Floiso che sono ritornati in questi giorni dalla felicissima ispeditione delle coste di Spagna, e della quale ve habbiamo inteso particolar sodisfattione, por molte ragione, mà più in particulare per bavere inteso, che de lotose attributsce una gran parte di questa loro rinompasa wistorie; al sue walore; alla fua industria, alla fua condetto, alla fue cotima dispositione nel bene operare, como ancora do tutti gli altri nofiri buoni Amici , che fina stati à militare sotte al suo comundo ; havendo y e voi , egli altri dato jaggio tale chegli initirina la nostra stima, & un particular famoso nomo nel Mondo. Tutto questo si bà talmenteripieno il nostro cuore d'allegrezza, e cosi consolato gui spiriti nella sodisfattione, che babbiamo scelto con piacere la risolutione, di testimunia gliene is nostro risentimento, & il gran concetto che mai

TRARTE II. LIBRO IV.

ne hubbiante; & ib defiderio corrispondonte de 1594. appraidir le vecussions de surreté conoscere la noscrie gratstadine in cufa ili suo servio gio. Ma come non ne habbianto per bera nissuna, che quella fola di scrivergit una Lettera, Pabbraccianno wodontieri, poiche salt caratteri fercomo ad esprimere abwine , quanty vi enel unfive cuore'm fuo farure: erro lavagious che cirobliga à servirei di quest o mezzo, appersando qualche megliore occasiowe da softimoniangli gh effori: Per mettere dunque in eservione quel tamo che noi babbianto proposto wel most and and see pare inspossibile il firmadime da quat parte dobbiamo das principios parche da grandezez a de confirme arricolo, forpaffia mel mersto à quelle dell'altre. Già non foto è neto siNci ; ma anche ad partifranteri, che la buena valund, e la externo despositione con la quale ghi siati banno toftimentato ; con tanta prontonthe de pigitar paire in quelte affere it una cofe gaamoonjeguma allanofira gloria, ci hanno afficiento che la benevolenza, el affetto che noi habbiamo portato alle Provincio Unite, e li hemeficacio hamno ricevuto da Nei, non sono state mod impiegani. L'ardine, il coraggio, la do-Freeza, o il uniore che Ella ha fatto conofcere in questa ispedicione, & in questa Impresa, e -word mother do quosti salenti, della sua ben ordina--14 condetta farmo vodere, che cofi Les come trata SK

. In sua Nattione, meritano che generalmente i Prencipi gli testimonino, e partecipino gli essetti L'ogni maggior favore, e più nicessaria assistenza, contro à quei ebe vorrebbono, e che già s' erano disposti à tirannizzaret. Mu la cordialità, & st procedere obligante che con tanta zelo ba ella testimoniato nel suo particolare, al nostro Cogino il Conte d' Essenel fuo ritorno, & allo-. ra che rispetto alla gran tempesta, si è visto come scartato dalla Flotta, in tempo di Notte, & in manifesto pericolo di perdersi, per esser fuori d'og+ ni speranza d'assistenza, baroendo ella voluto fermarsi appresso de Lui, e con la sua buona esperienza, condurlo in salvo, sino al porto di Plemouth, facendo con tale nobile attione conofeere la sua fedeltà ; e la sua gran patienza ne Sudori prevenendo a tempo debito le difgratie alle quali sarebbe senza dubbio saduto il detto Conte nostro Cogino; druna cosi grande disgratia succedendo al Capo principale della Flotta, non poteva che oscurare, tutto losplendore d'una cosi segnalata vittoria.

Queste ragioni dunque, accopiate col suo zelo, e vol suo affetto delli quali ha voluto farcene conoscere le prove augumentano, e radoppiano le abligationi, che noi gli professiamo delle quali noi ci troviamo talmente adossati, ch' è stato nicessario che noi ce ne scarichiamo in parte col mez-

PARTE H. LIBRO IV. roidi questa Latera pregandela de volerla 1516 comunicare a sutti li postri huga. Amici che som sette la vostra condetta assigurandoli che dalla nostra parte potranno esser persuasi - che come Noi babbiamo fatto conssere ne' maggiori bisogni la nestra benevolenza e la nostra più Zelanta amicitia, verso la loro Patria, cosi, noi siamo borg più chemai simolati, rispetto al lorqualere of alloro merita d'augumentarle con maggior forma, tanta che può convenirsi ad una Prencipessa che conosce il merito d'una Nattione cofi degna come quella delle Provincie unite. Et ve tapto Noi restiamo in ogni tempo: Li 14-Agosto 1596 vostra affettionata. ELISA-

BETTAC Fix fpedita questa Lettera all' Ambay si fave. sciatored'Elisabetta residente nell'Ha-lettera. ga con ordine di confignaria di proprie mani le fosse possibile . & accompagnarla, con altre affettuose espressioni come. seces, e veremente l'Ammireglio la ricevé con un rispetto ben grande, e con una non mediocre ambittione nel vedersi tanto honorato da una Regina cosi grande, g portatolinell' Assemblea degli Stati ne fece la Lettura, che su pure da questi troz vata molto obligante perdoro, fpogliandost di qualche sospetto, che la Regina S 6 non 1 1 :

sese non nadriffe più quello steffo affesto, che irhaveva teltimoniato, anzi che l'andelte quafi abbandonando, ch'ora un'inganno, ben'é vero che honil'affifteva con le fue forze atualmente, mà però era non picciola assistenza quella, non solo di non volere la race con la Spagna, mà di più di volergli continuar la guorra, e di procurare la rottura anche con la Francia, che in fatti non poteva farfi cola di maggior rilievo per il fervitio degli Stati Di più l'Ammiraglio foce la Liettura della stella Lettera a tutti i Capi principali & Officiali maggiori della Flotta stimandosi moleo honorati dell' obliganti espresfioni della Regina verso li lego; rièmancò difare una Risposta con i dovuni segni d'aggradimento, & in suo nome, e degli Stati, come ancora degli altri Osliciali della Florra.

Ugonot-

Era passeto in questo mentre che il Duca di Buglion seguiva li suti fanghi negotiati in Londia, il Rè Henrito alla risolutione di metter l'assedio nella Città d'Amiena che dal Cardinal Arciduca ca era stata presanon potendo l'animo belitoso di Henrico reserve, che una Portezza di tale importanza cadesse nel potere.

PARTE IL LIBRO IV. tere de nemici in fua faccial Per purerli afficurate della vittoriana vo tanto assedio i ricerce Passacoza degli Ugonoc. ti, mahatovo freddi & alieni dłogni quatunque pensare diferio, dia che votessero aspectare l'esito di quello folle per suecedere de negotiati del Buglion con Elliaberraxific the veramence trovallero chiera della dor matitima di lafciarlo indebolire da' Nomiei, permetterioranto più in dedeflità d'haver bilogno de doro appogeio per sossistere, simando questo l'unico merzo di vamaggiare i loro inteleffi ? & in Levill Rellemico vodenducidel tutto abbondonata da quosti suoi Saditi che haven prima qualificato col tirolo di fichi e bene menta, es non poquadostirar da loro foccarinfi lalend dire, Ghi Ugonomi juno in volona, enclounna ravione, eperd bisogna contentarli per placarli.

Non porendo dunque milla ettenere Domanda questa parce, e non poundo ne per da socioni alla fuo licurore, ne per sito intereste negina. che rofii Amiens nelle manidell'Arciducastlopo haverlodtrappato della fele Coro-: na in fun faccia. Brille diquifto fine niaaclade differe infitiential Duta di Buglion in London, attid prenelle in Ro-

gina

422 VITA DE ELESABETTA

Bina Elisabetta sopra due Articoli, oltre a quello della Legatra le, due Corone, il primo per obligarla u à volero mandare potenti forze per marg. c per terra nell' assedio di Cales, che senza dubbio pigliarebbe, epigliandolo si contentava Henrico che Elijabetta lo sonesse nel suo potere, sino à tanto che le venisse pagata tutta laspeia, che havesse fattoper taleassedio, e negli oltri soccarsi speditili, che per estere immensanon si suchbe pagata mai; & in tanto che gli Inglesi assediarebbono tal Piazza, haurebbe Lui affer diato Amiens. La Riegina che haveva fatto una grande spesa nella spediatione di Spagna e non volendo eggravare il suo Popolo trovò due Capi d ilcufa per dissobligarfi di foccorrerlo l'una che fi trovava ful punto di servirsi della sua gente d'un' altra Intrapresa di maggiore importanza, senza dir nè quale nédove, el'altra, che bifognava prima d'ogni altra cola conchiudere la Lega delle due Nattioni contro la Spagna; e con questo si liberò dell' obligo di stato di soccorrerlo, ma, havendo poi intelo, chegià era pallato all'alledio d'An miens non voleva parer coli renitonte à foccorrerlo e che neggife di affifterio in co-II .:

PARTE II. LIBRO IV. Matta Impresa gli mandò in tutta dilla genza 4000. Soldati, che giuntero in tema po moltoloportunos

Non piacevano li progressi dell'Arcidue veni ca nella Piccardia ad Elisabetta, & il suo ber.a. Configlio trovava che ditutta necessità si dovova postar rimedio à buon' hora, poiche se una volta questo pigliava fermo niede, indebolito Henrico e rinforzato esso Arciduca, e dalla parte di Spagna, e da quella di Germania, bifognara che ince vitabilmente cadellero le Provincie unite al patere del Ré Carolino, che farebbe sta-12 Pultima ruina della Religione Protes stante da per tutto & un'esporte amania festo pericolo la Religione, la Corona; ela Liberta in Inghisterra; contutto ciò non si parlava di dare qualche buon soci corfo corrispondente al bisogno, la qual cossifece direa Rasquino in risposta della Maraviglia che fece Marforio di veder ch' Elisabetta benebe Heretica, non lasciava di faccorrete Henrico benche divenuto Citolico, & à cui rispose. Pasquino, non gli da d mangiar che infalaser. Quei che conoscevano grandi le massime dell' Inghisterra d'int pedire i progressi dell' Arciduca, displecre Henrico, vedendo che si andava frei damente

damente verfo di questo, allara che il bifogno era grave entrarono in mille lospotri, e particolarmente che la Regina godeffe interiormente della cadata di questo Rèc della fortuna dell' Arciduca, ie degli Spagnoli, poiche questo sarebbe stato l'unico mezzo di tagliar le gambe, e le braccia l'alla Religious Protofenzo, e rendezo fola dominantela Catolica, perche pentita Blisabetted haver perseguitato e distratito il. Gasolioismo nel Regno voleva prima di sinine i funicionni fan riparitione della fua confeienzati Collisterive dall Campagas moll' Historia del Rè Filippo; mà per dirail vero questo mi pare un parere fenza alcum condamento, e sense embra di ra-... gione, poiche quantunque Lisabettanen. tolle tanto data agli scropoli della Religione, e come fi compieceva troppo ne festi, epiacemi, putra via per la sessa ragions odianial Paparo, equando onche folle vero quel che d'altri si è detto e d'al-: ggi (critta, ob'allifabette renegra la Religious: per da punto de Capalli, e abrera Projestante. perchonemposes auffer Chiblica and appris mission. thati, sprocedutid accorde, she wonder 2104 gran Zulasper la Rabigione protoftantes chains agganenta. , chesantopai nell'ipinitifece abben-

TIVA

PARTE/H: LIBRO IV. 425
riva fine all estrins obserges il Papato, che 1597.
chiamava, la Peste della Christianta.

Hora el braca di Buglion amendeva à premero per l'altima nicitatione abrantato della Lega, e vedendo che il Cecil, fione del havera: troppo forza nello fririto; della Tratuto Regina, per riteneris dinere d'ogni bucna rifolocione, idegnatofican giorno di tand conference immili, chieffauchimmudi congredo: fii dispose: da finneso al pisorno: in Francie, de la facicocalisación assandasso perte delle fire Rebbere delle fergente, in Denvicilialisters insero ciò fredirit gran Canachiare con irra Deparati della conforanzapentasio puegur di podennitardar'atti com qualidas grantoje che nella fise poclano 24 intells forendole by conference , fperave che rutto andanchine con la fodisfattione Alta promella leguirono gli effetti, peichein fatti la Regina volle che. sichile l'altime mano alla conclusione del trimato, fenza alcuna conditione di lega roto publicatoli le stello giorno, e la stello momento, e su creduto che tutto ciò fosse frato fatto à dilegno, per dar tanto più de penfare al Rè Filippo, che non trovó altra confolations che quella fola di lamentach neih Coppeli Roma, con le rapa pre-

presentationi che i disegni d'Henrico di Bearn (gli Spagnoli non lo chiamavano ancora con altro titolo) non battevano ad altro che a rinforzare il fuo partito con quello degli Herceicipbenche fingefier d'effer Catolicos Assendonerappresentais re afprishme doglianze als Postefice Clesmente VIII, es si servi dell'opera dett Gefuiti che haveanoigran parre nello Spirito diquelto Papa, Sciqualitiritati contro Honnico per haverli scarciatidi Francia; o commo Elisabetta pende fue afpre: perfecuttioni non cercavano che le occalfioni di vendicassi:: : sheperò nos: manea: rono di premere sua Santità acciò si voli leffe.confederare con il Roch Catalico toma tro-la violenza che questi autelli di Christo ve della Chiefa (cofi chiatnavano Licarico , & Elifabetta) pretendevano di fare alla Monarchia d'un Rè, qual' era Eilippo, che non haveva altro à cuore che la destruccione dell'herefia, a l'accrescimen. to dell' auttorità della Santa Sede Apoftolica; con tutto ció prudentissimo Cles mente atrefe alla fuz folita meutralità & all' officiodi Padre comune promettendo che farebbeil suo sforzo per trestar la pace. Eccoli principali Arnicale dal Transuta.

Ar-

# PARTE III LIBRO IV: 427: Articola della Lega trà la Francia, e l'Inghilterra

I. Che dai Rè Henrico, e dalla Regina Elifabetta fi con firma cono mutualmente gli antichi trattati, e Contratti ch'erano fiati fatti trà i Rè impanticofferi, e facevano una nueva Lega offensiva contro il Rè di Spagna, fuoi Regni, e : Stati.

II. Che tutti i Re., Prencipi, Republishe, de abro Signorie, che desiduravano disendersi dalla Tirannia del Ré di Spagna, parebbono entrare, o permesso li sanà d'antrarvà, in questa madessono confederatione, o per meglio inanimizità, à farlo sanano invitati, e risercati dalla Régina.

III. Obé quanto prima fi duranno gli milimi ne per muture in piode un impo Ampa d'Annami ta di turra, per entrar' à danni degli Spagi noli, dove meglio si simerà da' Comandanti; e quosta Armata sarà fatta à spesaComuni.

IV. Che non sond permesso, no al Ré, né de Regina di far pace con il Ré de Spagna de l'incompantationi, e Ministri, sena al conocensos dell'una, e l'altra parte; il quale deve esser mostrato in Scrittura sotto scritta dalla propria mano del Ré, o della Regina, né menoceli sia parmesso di fare alcuna Tregna, ò son spentione d'Arme in generale sena il medesimo.

1597 : confenso; e-dopo che la tregua della Brettagna sarà finita il Ré-promette di non confirmarla, néfarno altra di nuovo, senza comprendervi la Regina con tutti i suoi Regni , Stuti; e Signorie.

V. Gho la Regina mandarh fru lo spatio-dum Maste depos sous sprint questo arrivolational Ré Hanrico assaito nel suo Paese dall' Armidel Ré de Spagna quatro milia luglest da Les pagnes per so successivamente alla Régina quatro camenta si la Régina quatro Camelteria l'improprie

VI. Che hovende il Ri Hinrico bifigno di maggier numero di gente, fi gli parmaterdi dalla Regina di poter levanne ancora in Inspirate piktera, à come in alui Luoghi di lui apparatementi, fina i tromila, end gerò d'fin proprie lesse.

VII. Che eccenendo che la Region fossessi falicado se la chem queb sa maniera: se aconsta in menestica no seuse, el Ró Llenaria apparente d'assistante con la medisina forza, a conditioni se sendo ab offaj faceva con Eni.

VIII. Che in tan safo à Francosi suranno comundati lugbilierra dagli luglosi, come ancera gli luglesi in Francia da Francos, che i delinquenti si paninanno sonpre con la pantecipatione, chim presenza de pro Capitani.

IX.

1X. Che s'affisherebbono l'uno e l'altra di polivere, e monistensimediante lo sborfo del danaro per il pueso da quello che li riceve, e tutto ciò alla discrettime, scande che la necessita più ò meno potrebbe ricercarlo.

X. Che il Ré-Henries piglierà cura particodara acciò mifuno Inglefè restri punito il cimfu di Raligione sapiu le fue fucultà y né corporilmentà, fac promeso dell' Inquifinime, fia per altra mutòrità y tribunde.

a Montreche in Londra femaneggiàvana questi trattati di Confederatione con la Prancja, ne Paeli Baffi ancavano crofcendesternale fodisfaccioni erà ta là rgina, e quelle Provincie, né gli Spognolimianenwanord soffiarno il funcoper wantaggiare i doro interesti; se sommeme "hitmoro degli Olandeli non poteva cosi facilmonee accommodach con l'animo fiero degli Ingloh, requelti inclinacia kappedicareviusi che reggonenoiaghevoli, nommanuavano di far moltopiù i dominanti disquello che ricciosva il concordato, di medeole di formavano caufe di diferapanze sperche shi Helmideli wolovano sumriy onen Pae (ili Carene megata cepeta

- Legelosie, em slevionistattieni indeli particolarisecoloro i dopare, inchia Riegi-

11597. na, e gli Stati, e rantopiù quanto the quella vedendo che glistatisfacevano trops po ligran Signori, e disprezzavano quelle sommissioni delle quali s'erano serviti Stati, c la Regiprima, già che si conoscevano assi forti per disendersi foli, e per mortificarli cominciò à presendere d'effer pagata di cause de spele che havevalatte per foccorrere gli Stati ne' loro più gravi bisogni , faceva ascendere questa spesa ad una somma quali intolerabile: e dall' altra parte gli Stati non foto non pretendevano di dar fodisfittione alle domande della Rogina, mà di più chiaramente gli mostravano, che lungi d'effergli debitori y havevano spelo in servitio di detta Regina moltopiù di quel ch'essa domandava, la qual cosa

dal Duca di Buglion.

Discre-

panze

trà gli

na.

inviperiva molto l'animo degli Inglefi. - Il Rè Henrico vedeva, esentiva mal wolontieri tali discrepanze, temendo che non servissero à fare il givoco degli Spagnoli, che non riuscirebbe bene in quelle congiunture, di modo che diede ordine al Duca di Buglion; di conferire con la Reginsulopra glicaffari delle Provincie unite, rappresentandogli quanto grandi farebbono la vancaggi che fosse per tirarne il nemico comune, e gercar sutre le

ma-

PARTE II. LIBRO IV. maniere possibili per ridurla ad un ragionevole accommodamento, e da Londra por passarsone con la medesima qualità per maneggiare con gli Stati quello che si stimavadi più giusto per sodissar la Regina. Non-manco il Duca alla fina commissione; shi forte che dopo haver conchiuso la Lega ; econ tutte le formelie giurata, e con--feritomoltoin particore fopra gli intereffa delle Provincie, chetrovò assai-ben disposta à far quanto le circostanzo de tempi, le massime distato; ela ragione richiedevano, presocomiato se no possó in Olanda, dove in breve diffipò tutto le materie di discrepanze, & uni meglio che prima la buona corrispondenza trà la Riegina, e -gli Stati, & in obre conchiuse ancora una

Niuna cola peró si rendevapiù insop- Desideportabile nell'animo del Rè Filippo quen- rio di so quello d'imaginarsi l'ardire sfacciato d' ta conana Feminella (così parlavano d' Elisabetta) trogli non lolo nell' haver turbato per lo spatio degli adi tanti anni il traffico degli Spagnoli nel Spagno-Lewante, e nell' Indie, & infidiar le los -ro ricchistime Flotte, col penetrare anche nell' America, mà di più travagliare, affalire con tante Armate le proprie .cofte

Lega trà il suo Rè, e le Provincie.

412 coste di Spagna, col prendere à viva forza una Città fimileà quella di Calis, affalendo la loro Armata, icha Elamane propri porti, combattendo, rubbando, depredando, esbruciando le loro Mavi, e Città à villa degli acchi delacè iftellinia qual cole mornificavase tal digno d'animo fiero-della Natione finamenta ; che non vi cranel Reggio Configlio, che non timolafic ogni giornomel pastoidulvilippo la vendetta, il quele ordino che s'armaffe un' Armata molto niù potente dell'ilimindibile; e par le Militie ne diede l'imsunberza al Conte de Fuentes. ritornato difresco d' Paci bassa che man mancò di durgli ordini perhan saunur mente da tutta la Spagna, Scaltri Stavidel Catolico: ed artige Regio socore norrioto s' armajono, tutti, i Linguine? Porti degli Stati-apparechencial be Concera, co Glavoraffe incessantemente ad aleri. Geleone, e Valcelli, mà di più la fectroiritenere in tutti i Possi suste de Nazi a ze Vascolli dolla National inspient, re promodendale diquento loceva di hilogno per andancà fervier tur Martin to Charle suite in srefa rifolus -nijoyamento con tro l'Itaabilterra. :4: 14 M

PARTE II. LIBRO IV.

Ma come era riuscita sempre fatale agli 1396. Spagnoli la vendetta contro Elisabetta con lempre grande riusci la fortuna di te fatale questa contro il Rè Filippo, e con questa agli Spafortuna venne accompagnato Filippo fin dentro il tumulo, poiche mentre preparata: l' Armata stavafi.nel Consiglio consultando le maniere come attaccar l'Inghilierra, perassicurarne la vittoria, oppresso da malitia mortale il Catolico, fu forza ratardarne l'esocutione, e cosi vennero licentiati i Vascelli forastieri, mandate le Galerene' loro porti, e disperse le Militie di quà, e di là, la quale cosa alprimo auvito mosse gli Inglesi [che non peniavano ad altro che alla difesa à metterfi in Mare, & à molestar più che mai le spiagge Spagnole, di modo che quegli Spagnoli, che minacciavano d'affalir fin nella Città di Londra gli Inglesi, si videzo in stato dubioso di potere asicurare con la difesa la Reggia di Lisbona; e quegli Inglesi che dubitavano che non li fosse sempre favorevole la fortuna, e che penó lagrimavano il pericolo della lor Cafa nel sentir le nuove di tanti smisurati apparecchi, sividero con un cuor di Lione minacciar gli altri in Casa loro. Quanto fono . Parte II.

VITA DI ELISABETTA 1597 fono differenci li giudicii di Dio di quelli. degli Huomini.

za alla

la Sa-

na.

Con un relo, e con mellime di flate Henrico incomparabilis' affiticana in questo mentre Clemente VIII. per la pace trà le due pugnan Corone di Francia, e di Spagna, e con pace con non meno zelo, e ragioni di fua politica travagliava Elifabetta per impedirla, conofcendo benissimo che quella nonpoteva che pregiudicare a fuoi interess. Henrico vii trovava del'a ripugnanza, mon tanto perche vedeva prospere le sue Armi controsquelle di Francia, quanto che gli dispiaceva di tradere per con dire Elisa--betta., coula quale colidifresco.contratto havea una cosi favorevole Lega che dalla Regina era flata aggradica non tanto per luo interelle, quanto che per compiace calle fue inflanze, che gli haveva facto for col Duca di Buglion, onde già pareva cofa indepna di fare una pace alla fus colunione, che non poceva che pregiudicare inditpentabilmente agliinterelfi dell'Inghilteura.

Ma redendo che i supi Popoli harsana bisogno di un poso di quiete, e di sipon fo dopo cante guerre, e che la pace men poteva tiuleirgli che vantagiofa deliberà

PARTE II. LIBRO IV. di probarvi il confenso; sonde spedi da 1567. Elifabetta per rappresentargii tutte quelhe maggiori dimeltrattioni che potellero indurla ad accommodarff in una buona pace con gli Spagnoli; promettendo che a questo s' assaucarebbe Lui medesimo come mediatere, & à che non trovò difficontà per farivi cidere Efflabetta, non porendo che riufcirgli di giovamento la

pace congli Spagnoli.

Verloil fine del Mefe di Lug'io di que-Rounno garrie in Londra Paolo Divalin, Amba-Gonelliuomo di Camera, del Re Sigif-gilatordi mondo di Polonia, & ottenuta udienza in Lonli4. Agosto, mostrò poca cività verso da. la Regina contro all'ordine istesso del ceremoniste per quello toccava le dovute riverenze, con tutto ciò venne isculato, rispetto alla ruvidezza della Nattione ciò che diette motivo ad Elisabetta di dire all' Arfelyescovo di Cantorberi che gli stava · àreanto a bassa voce, & in Lingua Italiamia difogna escusarlo perche è Polacco. Ma restò attonita e sorpreta molto quando intese il rdezo, e quali impertinente complimento che gli fece, in lingua Latina in una prima udienza, poiche con voce, e gesti di colora dechiaró che il Rè e Republica di Pilo-

nia, trovavano molto strano, che da essa Regina Inglese si siano fatti publicarealcuni Editti, che non poteva publicare per essere direttamente contro il Jus Gentium, havendo difeso ogni qualunque traffico, e navigatione in Spagna, e che forto ad un tale ingiusto pretesto d'ordine d'essa Regina erano stati confiscati, e ritenuti molti Valcelli, con grandishmi cariche di buone Mercantie, cheappartes: nevano a' Sudití di lua Machà Polontie e che però teneva ordine da questo di domandarne pronta, e reale riparatione de. danni, con la promessa della rottura di tali Editti; la qual cosa non segoendo in breve, il Rè mio Signore (disse) far à obligato di mettere all' Opra quei Mezzi che saranno più propri da poter pervenire ad una cosi giusta restitutione, e libertà di Questo bel complimento in comercio. una prima udienza fu veramente trovato molto strano, eranto più che sù pronunciato con tuono alro, e fiero in Lingua. Latina, edue, o tre volte l'Ambasciatore Muestoso di presenza si messe la mano nel fianco.

Risposta La Regina che intendeva benissimo la della Regina. La Lingua Latina , s'alterò molto nell'

PARTE H. LIBRO IV. intenders un tale indiscreto discorso, e cosi alterata diede ordine al Cecil di dirgli da sua parte, che mai nella sua vita, e nel suo Regno affai lungo, haveva ricevuto in ingrano di tal natura, poiche credeva che il Rè di Polonia gli havelle mandato un Ambasciatore, & al contrario vederaun' Araido che feniva per intimarle la guerra, che in quanto à Lei non havrebbe creduto che vi fosse nella suai Corne chi ardiffe farle un complimento di quella forte, nè mai si farebbe imaginato che la Polonia fosse capace, di produte Huomi i coli temerarii: ne potró mai parsuadermi che il suo Rè volesse parlare con tanta shociataggine ad una semplico Dame, ben lungidifurlo ad una Regina. Mà le per auventure gli havesse dato la instruttione per parlire in quella maniera, in tal caso son contenta di scusare la sua gioventù senza esperienza, che non è pervenuto alla Corona per natura, ma per electione, di modo obe mon poteva ancora iapere, di qual maniera si devono maceggiar gli interessi de Prencipi nè anche haveva letto gli Archivi per sapere come i suoi Predecessorinella Coroni Polonele havevano trattato con la fua: Pera

T 3

iona,

448 VITA DI ELISABETTA

1597. Iona, in diverse altre Ambasciacie speditele.

ultima ni olittione.

Da quelli & altri rimproveri più acerbi. restó tutta mercificato, acoutulo l'Ambasciatore - e sutto scornato si licentià feuza altro rispondere. Vi furono alcum che propolero stel Configlio d'ordinarghi d'useme del Regno sensaintenderlopiù; quelloche non voite fans la Regina; el contrario stubità quantas Commillari per intendete più precibracate i foi lamenti: Si e mondi man foto puoscitò di non havers aggirmso malka deli fitto , and di più mostrè lo stefaziologio che gliera. stato dato del Cantiglio del Rè in Bulomia e che in fatte era della finficazza. del Segretario che havogiaritta la Lucre. ra del Riè alla Règina, i spuegandossi in. questa moniera l'Ambusontone del extive concetto che s'avaprefo cenero da fan persona, come quello the havelle da se Reflo avanzano que incermini con edicili nel fue differing forreandedel fue derfe. · la colpa per incanonita fopra quello det Rè. In fotoria la conclusione di tutto eid fù; che i Commissari della Regina in formarono a Praiacco della name del dekto delle Genricht ont, abronomia entrPARTE II. LIBRO IV. 439

ratrà due Prencipi insieme o più ch' era permessi agli uni, & agu atri, di servirsi di tutti gli ajuti, emezzi militari di qualnaque sorte sossero, o da qual parte poressen venire, e di far ditigenza di terre al nemno egni sorte d'apporgio, e di sossero anno espei sorte d'apporgio, e di sossero, nè m' Ambasciatore si d'ede attra todissattione, nè attra tiparatione di danni, e conquesto si licentid con l'hemore del tolko presente che gli sustano, e che per ben fare non dove a ricevento.

Porfero quelli motividi digusti che non defiderava Elifaberra in questi rempi coa mercin-Mmperiu, rifpetto alle quattro Città Han & sea cifaniche, doe Lubeck, Brunsvic, Dan-ati dalle zie, e Coloniz. Li Mercanti Inglesi che Ansiaportavana trolude Auventurieri, havea- riche. no fabilito in queste Città il traffico de loro Panni d'inghilterra, con la forpresa di malri privileggi chiesti & alle Diere, B. à Contigli e Magistrati de Luoghi stefli, à segno che con gran pregindicio de Cittadini profitmvano foli di tutto il pegorio; che però si videro constreuti di portarne gravilamenti alla Dieta di Rarisbona, ecome il Rè Filippo s'interefava à fare il protettore di tali Catà liedi in Germania. Don Francesco di Men-

1 -

doz:a,

2557. dozza, Ammirante di Aragona, con la qualità d' Ambasciatore straordinario. acció sostenesse le loro ragioni, nella Corte di Cesare. Queste differenze durarono per lo spatio di tutto l'anno 1567, risoluti le Città di non voler più il negotio degli Inglesi, per non essergli possibile di to erare che questi assorbissero tutto il negotio non solo di Lubec, e dell' altre mentionate, mà della Germania tutta, & all' inantro si ssorzava Elisabetta di mantenerli sotto al pretesto, e con le ragioni del posesso assai antico, e di tanti privileggi che gli erano stati concessi. Ma come tutti premevano contro gli Inglesi in Germania, el'Ambasciator di Spigna tenea ordini troppo precisii, di vincere il punto in savore delle Città, e non potendo l' Ambasciatore d' Elisabetta sostenere solo la causa, sú forza soccombere, restando non solamente prohibito, il negotio delle Lane, e di Panni, mà anche i Fondachi istessi degli Inglesi che da' soli Popolidel Paese; ricevendo gli Inglesi tal divieto per un tacito bando sfrattarono tutti, acciò che fosse più grande il sogetto de' lamenti alla loro Regina, come se fossero i suditi vilipesi, e scacciati.

# PARTE II. LIBRO IV. 441

F Un'affronto di questa natura alla Nat- 1597. tione Inglese non poteva riuscir che sen- Ansiaici sibile al petto di quella, che havea sempre scaiciati havuto per suo principale ogetto di larsi terra. conoicere zelantissima à sostenere gli interessi de' suoi suditi. Al primo aviso dunque di tali ordini contro i suoi spedi, Gioyanni Uhotte suo Gentilhuomo; & il Dottore Stefano Lesieur ad alcuni-Prencipi di Germania, acciò gli esortalsero, e pregassero di volere adoprare i loro offici per farli rivocare ma havendo intela che il loro viaggio, era riuscito inutile, e chenon vi era nulla da sperare di buono, deliberò di far provare a Tedeschi gli atti dovuti della vendetta. A questo fine publico li 12. di Gennaro del 1598. una: scrittura con tutti i capi de' Lamenti per quelló s' era fatto contro gli Inglesi; e di fotto vi era aggiunto, l'ordine assaisevero cioè. Che tutti gli Ansiatici, o siano Cittadini delle Città Ansiatiche di Lubec, di Brunsvic, di Danzic, di Colonia, e d'altre à queste annesse che fi trovavano dentro a' suoi domini, e particolarmente à quei ch' erano Abitanti in, Staelbof in Londra, non solo di non più trafficare ma di uscire de' suoi Stati pri-

VITA: DI GLUSABBITTA madellits della fiella Male di Gennera (ch'era il giorau vodinato per ulche gli Ingleli delle Ciuà: Ammiliele ancor che mohili elentrations wolo marismente) Di piú ordinò a'Giudici dipace dil tondra fiano ahriMagithati di portarfi in pensona in Stattof (che vuoldire noi Fondaco degli Anfinici) e metter varro in inventario re cener tutto in lequelity (vierano Mercantierichissime) imochesi wedera A' estto di quello che presendevafare l'Imperadore degli alari Fondachi sequestrati agli Inglefi ; in ottre dechierò che in tal'ordingros sintendevano comprefi i Polonefi: eccetto fe voleficio dirfi Anfarici; à pure che li provaffe che luvessero havuta parce in quello che s'eradatto dall' Imperadore contra gli Inglofi. Gli Anfacici havendo imeeto la publicacione che le Regine finabette bavern fatto, come

gli cradi gian pregindicio convocando una loro Dieta de Beputati di tutte le Città in Labettana comenon crano quanta conveniva d'accordo infieme, appuna da metà comparve de Deputati; di mudo che fi ficiose quella Dieta fonza conchindere cosa alcana. In tanco li particolari

foffirsanomoltofisper la lospanisone del ne

PARTIE 1L LIBRE O. TV acgotio) lia rispinto alle numerole , errice 1507. che Merannie, che refizione ronfifente Durd que la discrepanta più di due anni finoche fi prefe un espediente che contentó ambi le parti; ma penó mon foris melle il traffico mai più inquelli libertà, e coli fioritto dome emiliate per l'adiotra, ma gli Anfraciti trovarpanit: horo comes

La confiderattione degli Ugennatian Numero un' Articolo che fizva il più nel anore del degli Ré-Henrico, io quelle promunerche il il Papa gli facqua per la pace con la fipagna. non già che a ciò to movelle aloun ferono. lo, the conscience, ma perché li dennira troppostuzzience il Capo dalle Mallime di fato. Erano già quattro Maliche haveva dato gli ordini à cutti Goramatari delle Provincie accio da questi in knomusac fidellero a' Governmentoridalle Citta a Balivi, Luoghismanti, Scaltri Officiali Reggi, acció cialcano facelle con mute le maggioridiligence un' elattumumemoviene di gli di gonomi chefi mpuavana nella giuriditione discinfenno, canto di Chie-Tesiono Templi, che del numero delle Famiglio, dell'Astisse, e de Prodicanti. defiderate di fapored tore thase; & il tuotethebberise nel principio di Marso, e

2797. su trovato come segue 694. Chiese publithe 257. Chiefe Signorali, cioè in Palazzi . & Castetti di Nobili privileggiati. -2080. Predicanti 400. E più Teologi Candidati che aspetravano il Ministero. 274000. Famiglie; che in tutto facevano un milione, e due cento cinquantamila Anime e più, e tra questi vi erano Compresi. 24d8. Famiglie Nobili. E. qui dirò come di pallaggio e posto dirlo per viadibuone informattioni ricevure, che questo numero si moluplicò da'l' Editto in poi di:Nantes di più d'un terzo, fino al Ministero di Richelioù , mà dal suo tempo in poi cominciò à diminvirsi: In fomma Henrico fece fare que sta mameratione; non folosper regularii fopra il male, o sopra il bene che questi potesserofare, ma di più per havereinteso che la Regina Elifaberta à molfada curiofità, d'akro difegno: haveva dato particolari commissioniper sipere lo stato, & il numero degli Ugonosti, & essendosi spar-· sa la vece della numeratione e qualità di questa ches'era farta d'ordine del Rè, e mandatone di tutto copia alle Regina; Fù trovato il numero quali conforme, cioè rakuna Chiefe, e Pastori di più, e qualche

PARTE II. LIBROTV. cha migliaio d'Anime y ancore di più, nel 1557.

calcolo mandato ad Elisabetta:

Horait Re Hearica shimb che di tutta bue rag-· necessità di stato conveniva stabilire qual- per l'Eche Editto vantaggiolo, agli Ugonotti, ditto di e da quattro regioni veniva mosso, la pri-· ma per poter meglio obligare la Spagna à · fareiuna paoc più vantaggiosa alla Eran-: cia, e permeglio premere la Cosse di Ro-- ma ad adoprersi non già con le sue lentezze come havea per costume di fare, ma · con un calore de più grandi; e veramente quando is Plenipotentiari del Réfilip-, po in Uervinicintesero, che il Ric havea risolaro di dare un' Editto agli. Ugonotti più favoperole, equiù vantaggiolo di quello havessorompi ricevuto per l'auvenire, e par conjuguenza ronderfeli del tutto benemeriti, affettionati, & obligati, cominciarono à perfuaderfi il Rè Henrico fortifimo, & inuno stato non . folo impossibile da esser battuto, uma facibilimo d'abbattore gli altri, poiche gli Ugonatti non mancarebbono nel vederli ... coli-contenti, de vantaggiati di mesterpin campo al fuo servitio tutte le loro forze - contribuire col fangue, e con la facoltà, per farli arquistar gloria, evittorio con-

tro i suoi Nemici, ando simenomo intoresse del loro Ré di conclaindere al più tolto la pace come in fatti feccro; effendo stata conchiule quarre giorni dopo la publicatione dell' Editto di Nante, ancorche lei giorni prima che si publicasse in Vervius, a leppe da Plenipotentiari di quello Editto, essendo stata massima d'Henrico di firlo sapore. La seconda ragione fú quella per aflopire, éveroradolcire lo spirito d'Elisabetta, la quale non havondo parte nella pace fecondo à tutte le apparenze, non poteva che re-Res mallodisfarta, sesso la Francia, ó sia verso Esso Rè Henrico, di medo che per quictarle l'animo inagrito, cra-ortimo lentivo quello della publicazione d'un' Editto in favora degli Ugonotti, de' quali fem'era dechimrats tames wolse Protentice, che posó gli farebbe riulci. vo di sommo piacere, il vederli cosi ben vantuggiati, e flabiliti, fia rifecto alle fodrenze che andeva concepondo della buona inclinattione di questi verso di Leir-Sia per capia della ficurezza della fina Religione in Inghilterra not veder cofi ben · fermigh Ugonottim Francis. · Offreche: "Henrico havendole daso perola, che fiqrebbe...

PARTE IL LIBRO IV. 447 -sebbe perture qualche cosa di migliore, 1191.

convenien mantenerglicks.

La zurm ragione guardave il suo intel Ducalresie più in particolare. Conosciva be-cora. milimo Henrico, che la conclusione. della pace con gli Stranieri non poteva portargii che affai manifelto il pericolo di qualithe guerra incestina nelle proprie viscere del Regno, poiche gli Ugonomi non percvano che ingelostra, e gertarfi nell'aprenfione che havendo il Pontesice Romano cosi gran potere nello spirito del loro Ré, equelto confederato e pacificato ton un Rè che non havea altro nel cuove, che la diffranzione dell' Herefiasiofiabilimento dell' Inquisitione da per unto per meglio diffraggerla, erafasile di persuadera che in breve fosse per -ordirli grave ruina contre di loro, di modo the coliportualie cosi ingelositi, hauvebbono politivo facilmente caderein una -ultima differatione, optima d'afpertaril froco contro di loro correre ad incendiar. lo contro del Rè e sostenutidagli ingle-48: Holshach di fuori non potevano che fer grave male nel di dentro, dubibiolo Mentico della fede, e delle malfi me d'Eklabetta, che non folle per stuzzicarli.

448 VITA DI ELISABETTA pron zicarli. Onde stimo sano consiglio di dare buoni ordini col levarfi questi colpi d'apprensione che gli martellavano il capo, nè poteva farsi in altra maniera, che con l'afficurar del suo affetto gli Ugonotti, per stabilire più indubitabile la fede, & il Zelo di questi verso di Lui, e per far cio conveniva concedere qualche ampio, e favorevole Editto aghi Ugonotti 3 con questo poteva dire di dar la vera pace à tutti i suoi Popoli. Finalmente s2andava augumentando ogni giorno nel petto d'Henrico (ecco la quarra ragione) la memoria de' serviggi cosi riguardevoli ricevuti dagli Ugonotti in tante e tante occasioni; stimava gli-oblighi che teneva à questi d'un prezzo infinito, non facendo vergogna di dire spellò a' suoi Domestici, che senzagli Ugenotti sarei forse ancora, Rè di Navarra titolare, e se quests non mi bavessero assifisto, contante forze, non mi sarebbe nè anche passato per la mente il pensiere d'introdurms alla mie giuste pretentioni alla Corona, del di cui posesso, ne devo a loro la maggior parte della fortuna, che però gli pareva d'essere il più ingrato Prencipe del Mondo d'havere abbandonato quei che

l'havevano cosi ben servito, senza farli godere

PARTELL LIBROIV. godere qualche buon frutto della giustiria e della Generosità di quello Scettro che

l'haveano posto in mano.

Da queste ragioni o sia da questi slimo- Edicto di li mosto, deliberó nel suo Consiglio tenuto in Nantes di stabilire nel suo Regno le cose in modo, che ciascuno potesse dirsi contența, exorresutre quelle Scisme, e quelle cause di continve di screpanze che regnavano trà li Catolici e gli Ugonotti col dare una buona pace nelle cole della Religione in Francia; e così venne publicato quel famolo Editto di Nantes, con il contenuto di 92. Articoli. Per molti giorni s'andó dibbattendo nel Reggio Canfiglio thouandos non piociole opposittioni tra lin Consiglieri; ma finalmente prevalle l'auttorità, & il voto del Ré, restando conchiuso, e determinato li 24. d'Aprile nel Configlio, mà la nublicattione di tale Editro, & il suo Registro, non segui che li 29, dello stesso Mele con gusto molto grande degli Ugonotti, mà con qualche sorpresa de' Catolici, e con non picciolo dispircere del Clero, e molti furono, gli Ecclesiastici di maggior grado che ne portarono à sun Macstà i loro lamenti, senza otteneme al-

2398. era risposta das Ré che queste due sole: brevi parole dell' Eurngelio Quad soripsi scripsi. Al contrario sodistattissimi gli Ugonotti, e con molca ragione non potendo sperar vantaggi maggiori; spedirono da tune le parci Deputiti, per ringrattiere il Rè delle gnatio (furono l'elprelionidi molti) acompagnata di tama: grafina, e d'una graficia accompagnetal di emite gratie, afficarando, pontetionado, e grarando ch'orano cutti apparecchian, end' levo Corpo in generale, cent ouno nel fito - particolare, d'impiegne tatto il fingue: delle loro voue ctanto più e fodori del loro volso e le facoltà che Die li baveva divo, oche votelle darliper loftenereperit fervitio, per la gloria, oper l'interesse di fan Macità. Versimentol Europatrovò essserie du stendere i fuoi disconfinalle Piezse., e ne' Conlighide' Proocipi, fopra din publicatione diquelle Edite (dillemeoo, & aboliso poi dai Luigi nevenel 1885) Et alla conclusione della Pace che feguin capo à tregionni, à quattro cioé liz: mag-Il Cirdinal Medici Legito del Papa ritornito, in breve in Parigi, 1700 L'etrere del Papa, acciò unitofi consi Plenipotentiari di Spagne y ne portaffero-i luəi

PARTE IL LIBRO IV. suoi gravi lamenti al Re, acció il rerente 1598. auniche rimedio de difario rompere o vego diminuire, quei mani Privileggi che -to alexano come tale: Diditto agli Mererici :: Manquelli Minultri: mon vrovavono à promotion di audiene, i franci della Page con amerana di pravi impervi : peró fionparamano gli maio glisheri di di me qualche co le diferiore de la ronne dispersion de la Sicolo d guri mi housenteste la pais difinri, 🖑 in fine frate bingen ist farte strateurs , e fluis Suto abligato, de fempie mot alle quot emerari fon-Da si quali sensensi baranto la cofernipare , mi makwan In General A Rexen General Linearo respective me specific especially Bdiente al modinagina nom mipretificami irr unac Lecturemental affectuati , tol finde ineministrative in the combination of avese moho: consoluçõe als publicatione diam sale Editor, con il quale iperava -alec l'alleganza degli Ugonosci sarebbe distributione de Martin, La Regan dan ia: effeto ante firaciditaria. Demonutza ; in con fuo Gentifhuome. ese mando à ringuntiare il Re Henrico in a Parigi, e nel cempo istosto volte che questo enodelimo Gentifhaomo complimen-. entici. Capi principuli digli. Unimprei, edue.

due ò tre Consistori de' più samosi, acciò questi ne tramandassero agli altri i suoi Offici di congratulattione.

Pace con la Spagna.

S'era scelto il luogo di Vervins per il tratiato della page trà le due Corone, e nel quale non voleva in modo:alcuno: Henrico prestarvi la mano: senza la condittione che fosse compresa Elisabetta, & in che non contradicevano g i Spagnoli, pure che que la Ragina volesse cadere à quel ch'era ragionevole; mà la difficoltà maggiore fuoquella, che la pace si trattava dal Papa , alle sue instanze foelto il luoga, e dal suo Legato à latere si manegiava tutta la conclusiono degli affari , di modo che il iPapa non volevanegotiare con una Rogina stimata heretica, e della Sede Apostolica due wolte-Scommunicata; che peró rest à cifoluto trá li Francesi, e Spagnoli, di conchiader la pace in Vervins col mezo; degli offici del Papa tra Henrico . & Filippo. & immediatamente: dopo la conclusione di questa dan di manoù quella di Filippo: con Elisabetta e con contento Henrico della proposta sotto serisse gli amicoli della sus page con Filippo, che riusei d'una generale fediafet una de l'PopaPARTE II. LIBRO IV. 453

li , e se ne celebrarono per più giorni so- 1591.

Iennissime seste.

Immediatamente dopo questa conclu-Disputa sione di pace giurata cominciò Henrico à denza tener la mano per quella di Prlippo con tra Spa-Elisabetta, havendoglodisposti ambidue inghit. di mandare i loro Deputati nella Città di retta. Bolognache à quelto fino Henrico s'offriva di prostavii, e dove si portarono con grandcapparatogli Ambasciatori di Filippo sino al numero di sei, & altre tanti dalla parre d'Elisabetra, oltre à quel i del Rè Henrico, má questa venuta riusci inutilapergli-uhi, e per gli altri, non haveodo fatto altro che disputarsi solo per la precedenza:, pretendendo gli Inglefi di passare incanzi à quelli degli Spagnoli allegando per ragione la Bulla che sopra ciò ne haveva fatto Giulio II. nella quale si dechiarava che la precedenza appartenevaed Henrico VIII. Rè d'Inghilterra, e suoi Successori stopra à Ferdinando V, Ré di Galliglia, e d'Arugora e luoi Successori. Questo presentioni venivano onhinamente negate dagli Spagnoli, pretendendo incontralbebilmente à lorsdovorsi la precedenza, e per dritto di confuctudine che facevano vedere esler cos

della Decisione che n'era stata stata in sa vore della Corona di Spagna dal Consiglio di Costanza.

Prove adotte mel in

Parve sommo ad alcumir che gli Ambasciatori d'Elisbetta vonisser appari cons uns Bulla del Papa , in risfosa della lor cause . dopo haver sante volce in a condra dochierate, publicate, e protestate che il Papa era un' usurpatore, eche non haveva sutrorità alcuna nella Cinicia, so non per usurpatione, e che non havevapiù dritto di quello: d'an altro Vescovo, negando onninamente come cola empiaje. tirannica, che al Papa appartenefie la m> nima giuridittiono di dare, odi torre Titoli, o Prencipari, e che questi escado allora identimenti degli Inglefi, che volellero allegare la Budia d'un Papa per flabilirli nella precedenza. Gli Spagnoli furoso affai scaleri in questo havendo mefirato la Bulla di Sisto V, con la quale Tralmattova ogni force di giuridittione lopra l'Inghilterra al Rè Filippo, anzi conto il dominio delle Carone intelleroi dire; già the la Rolle del Piepes komme vigese apperfix: la vafra Regina, como mi la defidariamo de with curren occour grean alexa it Sife politi-TIONE

PARTE II. LIBRO IV. 4 94 riene à quella di Giulia, à questa duvque bi- 1557. Segua severci ; tanta più: ch' é stata publicaea più salemennente dell'altra.

Tanto è che per otto giorni continui fi. disputarono sopra questo anticolo, gli conti-Ambaiciatori d' Henrico propofero di- nuatione di Difpuverti especienti, e trà gli altri d'affettarle te. tuni infieme in una tavola, tonda, con ugualità de fedic, in una Sala con due porte:, per entrar dall'una gli Inglesi, e dall' altra glisspagnoli: in oltre proposero ancorache non aggredendoù quelto espediente d'abbracierse un'altro, e su di tenar le Conferenze nos voltain Cafa deg'i Ambalcimori d'Inghilterra, e com questo verrebbono à leversi tutte le dispuce, per effere incontratabile l'uso, e la ragione di dar la precedenza gliuni, agli steri in Cala propini; mà in questo fonte un' altra difficoltà . ciac. dove cominiciar la prime volta, penche quei che Cookbono andatiin Cafe degli altri, ha-West szasilganguikib czarfiem eneddowy effere i primi à render vilste, di modo che manufarmasona molto ad andar crivela hade fuera quello cipationte un vandela tattifuorid' ognitermine di convenienza alle lor prenentioni, di mado che distrutto

1597. strutto questo gli Ambas. iatori d' Henrico, si sforzarono à far prevalere l'altro agli uni, & agli altri, mà tutti gliossici benche giudiciosamente rappresentati riuscirono inutili.

Questo espediente sarebbe stato ottimo quando vi fosse stato bisogno manifesto per gli uni, e per gli altri à far la paispedien ce, nella quale concorrevano veramente te quale. ambidue, mà con questo solo scopo de farla ciascuno in suo vantagio, non vedendo obligo alcuno in contrario. Filippo conchiusa la pace con la Francia si stimava assai forte à vendicarfi contro Elifaberia, questa non dubitava di non potersi con sua gloria difendere d'ogni qualunque attentate del Rè Catolico, di sorte che cessata la necessità della pace, ciascuno s'ostinava a far valere le sue proprie pretentioni sopra alla precedenza, col burlarfi di tuti i mezi termini. Gli Spaguoli dicevano di non volere espedienti, ma la docifione, mentre trovavano giusto, e:convenevole che la Corona d'Inghilterra: cedesse a quella di Spagna, & al comro gli Ingle: si protestavano di non volene entran mai a trattato alcuno di pace, se prima non dechiaravano gli Spagnoli di cedere il pallaalla

PARTE II. LIBRO IV. alla Corona d'Inghilterra, e con questo ciascuno se ne ritornò in sua Casa senza estetto, esenza minima propositione sopra agli interessi desta pace; benche gli Ambasciatori d' Henrico andassero, mal'entamente proponendo che col mezo della loro parola se ne face l'ero almeno li

primi progetti.

Ma qui bisogna sapere che Henrico si mostrò ardente a procurar questa pace, Hemico. non già che nel profondo del cuore fosse e suose :fua intentione che seguisse, ma per ren- perlaradersi più amorevole verso la Regina, col ce d'Elifar vedere, 'che non'voleva trattar cosa alcuna che fosse contro a quello che havevano convenuto infieme, ma quando con il consenso di questa si era egli pacificato con gli Spagnoli, poco curava, che seguisse l'accomodamento d' Elisabetta; semendo che pacificati con tutti gli Spagnoli, non fossero per cader gli Stati vittima come prima al dominio Austriaco, che sarebbe stato di pregiudicio agli interessi della Francia, di modo che godeva che si mantenessero le difficoltà d'accordare Elisabetta con gli Spagnoli, per haver gli Stati in loro difefa questo favorevole appoggio.

Parte II.

Hora

Hora havendo inteso questa Regina l'impossibilirà non solo di negotiare, ma ancora d'entrare alle conferenze de' Negotiàti, & in ostre sapendo benissimo che gli Stati si trovovano in una grande perpi sità di pensieri rispetto alla risolutione del Rè Filippo di trasportare il dominio,

Elifubet ta manda A mba fciatore aglistati.

e la Signoria assoluta de' Paesi Bassi all' Infanta, con la promessa del Matrimonio all'Arciduta Alberto, tanto più che veniva informatta delli mormorii grandi che facevano turti i Popoli di quelle Provincie, contro il procedere degli Inglefr, e'de Francesi, che dopo haver trattato con esse loro una stretta confederattione, eLega, che volessero poi abbandonarli fenza afcuna affiftenza, pacificandosi con i loro nemici alla loro esclusione Cheperoper torll via queste mali sodisfattioni dalla mente, disperato ogni mezo d'accommodamento con la Spagna, spedi con tutta deligenza agli Stati con qualità di suo Ambalciatore Francesco de Veer, suo Corregiano, e Servidore domestico, e Generale desta Cavalleria chi E. lisabetta tratteneva in loro servitio, buon Soldato, e buon politico, per afficurare detti Stati della continuatione della fua 7 1 5 16

PARTE II. LIBRO IV. buona amicitia verso di loro, e della cerrezza che non li mancorebbe mai, & in oltre per conferire con i medelimi, sopra rmezi più oportuni, e più favorevoli da tenerli per poter congiuntamente insieme non solo sostener la guerra contro l'ulti-mo storzo degli Spagnoli, ma di più offenderli ne loro Regni fe fosse possibile; e come ne domandaya pronta rispostagli Stati spedirono in Londra & Deputati per conferire, confultare e participarli la loro intentione.

Non si melle in dubbio d'alouno che perplession restasse Elisabetta molto intricata taperta nell'animo, e perplessa ne pensieri nell'animo, e perplessa ne pensieri nell'animo, e perplessa ne pensieri nell'animo, che situadi maggio di quali pace, che segui li due di Maggio di quali pace, che fegui li due di Maggio di questo anno, in Vervins, e che si comprendessero tutti gli altri Prencipi dell' Europa alla sua sola esclusione, e tanto più su sorpresa, per ellere stata più volte da Henrico assicurata che mai farà per conchiudere trattato alcuno di pace lenza di Lei. La maggior his apprentione confifteen, che non forsero questi due Rè per confederarsi insieme, infavore della Religione Catolicas è che unitamente non chiedessero con le minaccie, e con le Armi che fosse rimessa

VITA DI ELISABTTA

nel suo primo stato in Inghisterra, considerando che molti erano li Catolici di dentro, onde sostenuti da due cosi grandi Potenze di fuori havrebbono polluto render la sua vecchiaii infelice. Questa apl prensione si rinforzava nel vedere che il Pontefice Clemente VIII haveva un gran dominio sopra lo spirito d'ambidue questi Rè; imaginandosi che se il Papa era stato assai destro, prepotente, e selice fino al fegno di rompere tutte le ragioni, e tutte le massime che teneva à dietro l'unione di questi due Prencipi, e che pareva impossibile à tuttiche potessero mai pacificarli, e che con tutto ciò haveva potuto, e saputo il Papa assopire in cosi poco tempo tutti gli offacoli, col far conchiúdere una pace con so enne, che però era da lospettare, che fosse molto più facile al medelimo Clemente d'annodare questi due Read una Lega, con esto Lui per lo ristabilmento della Sede Apostolica in Inghilterra, e quello che aggiungeva apprentione, che il Re Filippo non folo era à ció disposto, maanche stimolato dal suo humore, dal suo zelo, e dagli stimoli della sua vendetta, & il Rè Henrico dall'altra patte, farebbe volontieri con 4

460

PARTE II. LIBRO IV. concorso per acquistar credito trà i Cato- 1397. lici, che ancora dubitavano della sua fede. Ecco di dove procedeva l'apprenfigned' Elisabetta, che per dire il vero non era mal fondata, e per meno fi potewatemermoko.

Questa su la ragione che spedi alcuni Francesi Ugonotti che si trovavano stan- in che tianti in Londra, & à quali poteva mol-fondate so confidere, in Francia; dove vennero accompagnati con alcune fue affettuose Lettere à certi Capi principale di Consistori & atri, non solo per intendere la dispositione, degli Ugonotti verso di Lei, eioè in cafo che succedesse qualche guerra di Religione in Inghilterra, mà di più per informarsi del numero, e della quafità, delle forze (comegià si è accennato di sopra) per poter pigliar le sue misure occurrendo il bilogno, fondando non picciolesperanze sopra alla buona inclinattione che tali Religionari havevano verso di Lei, mà più in particolare sopra al bifogno che questi havevano della sua sossi-Aenza, e della fua protettione nell'occasioni di loro disgratie, che pirevaco molto prossime, dopo la conclusione del-

la pace, la quale non poteva essere, che

un'

62 VITA DI ELISABETTA

1992. un' instrumento di guerra alla loro Religione. Venne informata in questo menrie Elisabetta, insieme con il rapporto ricevuto della loro numerattione gli Ugonotti li troyayano ben dilpoli ben uniti, e ben risoluti di morir tutt martiri della Libertà della loro Religio ne, possedendo Piazze ben munite, disposte di sito, per ricevere il socces straniere, e instato di far due corpi d ta, cialcuno di 20. mila per lo m buoni Soldati, e con buori C conchiudendosi ad ogni mode, ravano molto alla Giustina del ci è dubbio che la Regina spera al'e massime degli Ugonotti ch mantenere abolito il Papilmo terra, poiche se questo Reeno ca na volta fotto alla giuridituene del Papa, non viera più speranza na pace per loro in Francia, di accoppiati gli interelli, li. mantenuta pér mantenerli. Con t quando intele che coll folenpemen ra conchiula la page in Vervins alla sciusione, non gli fú possibile di nascond re con la malinconia del volto quel gr cruccio che haveva nel cuoren

PARTE IT. LIBRO IV. 463 Biva non poco quella causa d'allegrezza che haveva tirato con la publicatione che era sutta dell'Editto di Nantes. Però il Re Henrico offre alla ragione di farle indendere, come fi e detro, che quel'o Editto y era farto per sua consideratione procuro di pru di radolcirle ancor meglio le amarezze affora che spedi Gentilhuonio per informatia della ultima conclusione rdelfa facura dital pace con l'afficurarla. clie da quel momento in poi non havrebbe stera cura maggiore, quanto quella d' andarmarurando i mezzi da farle ottenereancora à Lei una pace delle più vantaggiole che folle pollibile con la Spagna, che occorrendo che alcuno allalille I Inghiterra, che ophiolo non I abbando-Harebbe, mà che di più la ebbe pronto à foccorrerla in periona con tutte le sue forze, pretendendo egli che la pace con la Spagna, non distuggeva la firetta, e buona confederatione che reneva con I Inghilterra, che prometteva di confitmaria, e rannodaria, quando, e come sua Maesta lo desideraffe. Queste espreifioni ; e testimonianze surono l'antidoto piùdatuti fero per la piaga che fece la pace nel petto d'Elifabetia:

V 7

1598

464 VITA DI ELISABETTA

In tanto se ne passo all' altra vita Filippo II. con la fortuna d'essere entrato nel del Rè Regno quattro Mesi dopo conchiusa la pace con Francia, & uscire del Mondo 4-Mesi dopo haverla conchiusa con la stessa Ben'è vero che non hebbe la sodisfattione questo Rè di godere i fatti di tale Pace, per essergh capitata la nuova in un tempo che si trovava incatenato già in un letto da piaghe acerbissime, da dolori insopportabili, e da Malatie incurabili, spiró verso il mezzodi della Domenica 13. di Settembre; havendo havuto il tempo con una cosi lunga, e grave malaria di pensare alla sua conscienza, e di dar gli ordini nicessari al suo Testamento, & agli affari de' suoi Regni I, Questo Mese è stato quello appunto ch' è riuscito sempre più fatalea Prencipi o per la Nascita. o per la morte. Et in fatti in questo Mese morirono Augusto, Tiberio, Vespafiano, Domitiano, Aureliano, Teodosio, Valentino, Gratiano, Basilio, Costantino V. Leone V. Federico III. Pepino, Clotario, Luigi Rè d' Ungaria, Carlo V. Rè di Francia, Sultano, e Solimano Imperadori di Turchi, Giovanni Duca di Bourgogna, & un numero infi: g4 . \$

PARTE II. LIBRO IV. nito d'altri Prencipi, e Prencipesse di minor grado; & in quanto alla nascita sono Hati anche infinitissimi, ma però quando non'ce he fosse alcuno basta solo il dire che "in questo Mese son nati Elisabetta, e Luigi XIV. la più felice, la più fortunata, e la più gloriosa Regina che habbia mai sostenuto la Terra, & il più Invincibile, il più forte, il più lavio nella condotta, il più formidabile, & il più gloriolo Monarca che habbia mai veduto il Mondo in tutti i secoli, poiche mai alcuno che Lui folo (sino al fine di questo anno 1692.) nebbe la giória nell'universo, ne li Romanistesti, d'haver combatuto contro un'Imperadore, due gran Monarchi di più Regni, due Rè de Romani, e d'Ungaria, sette Elettori, un Duca Reale, una Republica delle più Potenti del Mondo, e 173. Soprani, e sempre con vantag-'gi, con vittorie, e con la gloriad' effere Il flagello de suoi Nemici, sia questo detto di passaggio al Mese di Settembre, ancor che jo sia sicuro che queste poche parole fon dardi che auveleneranno il cui ore di certi Francesi di una grande, e suaporata passione, e di ben poco giudicio; e che dal petto scateneranno acerbe pun-

15981

66 VITA DI BLISABETATA

seiven el ovirre consignation de munication de la seive de la consideration de la cons

Si puo dire che il secolo vide il mendo paralello caviglia delle più rare che fimo fuoreficia di Regno anglai fecoli diredeno dico in un secolo di ca d'eta ria filip- istello regnasa an Rié, se una Reginantello po & E- fiuropana una sello spaio di rempo diappo diappo di para l'alcona.

annie dimonire d'une fessa di voi enmicon ladifferenza dipochi Mefa. i Wilmghilterm non haveya an conveduable feptpi smili, ne mai biniliesempida Spognanos ramente li possono dir miracoli della natura quando un Prencipe, a tanto qui una Prencipellas'avanza alla formandi poser: chire Quadragima annis Ren (441) Reyms fui Generation; buis pon on sic incline and troveri nel Mondo,, sense comprende. az il Regnodella minorità, ohr s'habbino possino lodar, di questo primileggio. d'haverli forpolisti di moltianniche lafola Elifabetta d'Inghiltana, & illolo Fitippo di Spiens & robidució uno Acido Seco.

PARTE HILIBROTV. 467 Socolo 4! Svin uno fesso svempo sost anni 175% hidue vegnave (disegnation) suarge state nguale a certor the fono the portite living turu . Di midaceli adella Promidera bodivio rie, degolidellere tramandatiplisibile. sich : Movendofrim quest opayalelle d'età कारियामकार जांगी औरहर निर्वासियुं किंग के किंग के Fulippo (come si è facto vedese mol quelo disquesta Historia di diedeta vitara di lisabetra posembatoche i impeliabatignuo .... untad ogudosh kaptenel Goornio is ... de Al done montante a de sincipal la ceranicalement groce Compublimento nell'ord; ancorolida: motor diversiment femiliamotor en dempue odicili, mahlerpegelofianidi lominon do habina regiono Pasquira dictirar chi Ric deput de tillfabenufbyratetabant, egantertang infume balvermare un de maffine da france, up. panta como fast fure il Cant con la Cata inrameriumiselles for alla thereway a life am intele le monte distribupe. Llishenta suib charmond byesten ribusti instanto man com sudisfantione i d'anhaol é li quinte appciato neidovaris di Auroli, e ann la lie dio grabo difle al Circonfrance de Pare do unwho ba deer lell appropriation it would you la mirce del Re Filippo thi Affidirato taquinteldello Atoil allufanghidus & ange d'acideron-

2500

1198. 468 VITA DI ELISABETTA

do daper tutto anzi, tomun emente efelix mando she for bishebetta non feneron à Filip\_ po in brewe with brewels Religious Gatelion fo medrebba becreta pi e denudet avafacco do la allusione al gran Zelo del Reè Edippo mel proteggerla, i Scall'odiordella R coinainel perleguitaria; peré è certo che fuori alcuno crudeltà, superfecutioni che conveniva adoprarle per massima di lato, che Natal dine penla fua conferrattione, del resto stando enaneggiando con foroma . prudenza con is Catolici , cenon figli può torre quella gloris. Infommala morte del:Ré:Filippoigli diedogram quiete:nell' animo ,...e cominciò a ipogliarii na quei difegni cheandaya concepcodo nelid Brovincie unite, e con li Propesantidi Gormana, & Ugonoui di Francia, conoscendo benissimo che il quovo Rié in Spagna, di niuna capacità nel Governo, caperò obligato diviver fotto la disciplina d'un Privato, che non vorrebbe fivezzicarzateri per goder meglio il ripoto della Privanza; So in fatti conobbero gli Holandeli, che ruiera forta nella mente di Elifabetta non picciols mutatione nel Gouema, comso più che, havendole, teccato mon son che proposte di trattati l'Ambasciator degli Stati. 1.00

PARTE IL LIBRO IV. Statis vifrole Blifabetramon épiù sempo di -undar cercundo intright per embrogliarfi tesfetsite , min ben fi miczai per fuilupparfi la con-- feienza nelle cofe delividondo si pure na breve gli faucellero affari de cofigian condiequenza. che si vide in precinto di perderfi, como lo vedremo bonitolto.

Mentie pallwano queste cofe, e con Religion la 6 pagna, cigli Scati, sandavano augu-frace in mentando le guerre sivili intelandia, con- Idandia. e trolaiquale diola attendeva la Regina la rinci grandiffimi preparanivi, extició firà bene disimperne brevemente le ragioni. i Sicerarandico affacibata Edilaberta per Itabisire in Irlandiala Riforme; ela Disciplimadella Chiefa; della maniera come futno haven in Inghilutura, e come il numero de' Catolici era molto grande, vi trovò grandifimi offacoli, idi modo che fu forza adeprarvi la violenza dell' Armi, e me ottenne in parce d'intento nelle Provincie di Monfister, Leinster, Methe, c Comigh, dove benche reftaffe a' Catolici qualthe estrinio in luoghi scartati ad agni mado furam Habiliti gli Efercizi liberi de Protellonni, e pesto vi Governantonie Giudiniper regolare il tuno feconadula Chidadi (hghdidina) - Color (1961)

A 17. 7.5

VITA DI ELIGABETTA

2 . 28. mo lero Religionc.

La Provincia d' Ulher nego aperse Idandeli mente d'ubbidire . c con le armi in maditando- no protestirono que Popoli di man volorealtra Religione che la Cosoliea : e come quelta Provincia è tutta piena di Man remme, di Pantapi, a di Belchi , non fù coli facile ad Elisabetta di venire à espo del suo intento con le Armi, per la difficoltà d'affalire; e per il commodo di difendersi. Li Prencipi Onest, & Odonel si messero in testa di itutti quei Popolio se con una vigorofa, refisienza relpipiero più. volte in dietro le Armi d'Elifahetta : protellando che non disprezzarebbono mai ilfuo dominio nelle cole politichen mà che in quinto alla Religione non volenno siconoscerne che la sula Catolica : La Regie na per tirarli pian piano alla rese, mando ad offriegli due conditioni , la prima di lasciarli l'Efercizio libero della los Relagione, e la feconda di sendere franche d'ogni sorte di tributo la loso Pravincia pure the promettelleso, di pon affidieres Popolidell'altre Previncis leso vicioi.

Tali proposte pon surane sais legui... pell'appo (403.), nè sesuadire, nà accet tate conoscendo benullimo i Bopokis che faceva ciò Elifabetta per obligari à depenere.

PARTE IL LIBRO IV. mere le Armi, per poterli l'orprendere all' issa. improvilo ; che latebbe finza alcun dubhip fuctello i to haveffero abbandonata · Prafatteura de l'ero de dipartiotre perche Sattomelli Populi vietui, le gli rendeva facile pei d'abbattere anche Moro, & à questa son vollero accettar le proposte; che però Elifaberta yi spedi contro itsuo Esercito; il quele si diede ad essediar due Fortezze in un medefimo tempo foura i Confini della Pitovincia, mà riunitisi tutti quei Popoli che per timore si erano ful principio della prima mossa, ritirati ne Bolchi, e feeli in gli nelle planure, attaccarone gliffingless con tanta furia, che ne voilere più di due fixila, di forte che non foto furono constreit a fevar l'assedio, mà à fuggir quiti taiti feriti.

Transi dopo la Regina spedi nuove Militie comandate da Penrico Valop Ma- Per una pelcialle de Inghilterra, e da Giovanni foconde. Novigh Generale di gian fima, accom- volta. pagnali di più di 140. Cavalieri venturie ra, desiderali di la conssere il l'oro Zelo wash quella line Régina; in una guerra, specure gliffered cuere, m's non tro-Berito miglior foltuna del be origine opicion distribution obligate ad 3 1 35 1

una...

VITA DI ELISABETTA 472

ass a ma bartagha, la quile tiufer coff favorevole agli Itlandeli, che dono kavere niccifolino à quattro mila l'agleti, con Vi CHICKLE COMMUNICATION SELL MOREH MEND oBligarbno शीं बीरी गिर्म केंग्रिके के कि निर्मित elle le n' crano fuggiti nelle Chielest da giuramento di non portar mai più le al mi contro gli Irlandeli:2

in Irlan-

Quanto questa perdita gir fulliff fentibile non fi puo crettele e philippio d essex &, Aimando un grave alfronio alla vui grandezza, & alla lua fortuna " off vedella victoriola difuori contro un Reministr Re Phippo , & in due volte battand al dentro da un mucchio di Rubelle, e iaffe to ph et fuciva lemble, quatto de Apera bedillimo, ith eithe folichith ic incitati dagh Spagholi. - 11 Come a Effect chi era l'-idolo pretioso della Correction acchio deltro della Regina " Vedente quelta comperpicifia, ot umiria pur con dires official paffire in perionari quent fola, \* per fortomettere Hiermen Mattoner Popoli: Elisibetta che l'amava noir vol leva esporto : pure hiverizioni replicato pra voltele inflanze, edendorga nrolle the can't dittorite d'un tante Conefait a cannalitie opicite guerre el al pro-e

mor-

PARTE IL-LIBRO IV. mortificallel' insolenza di quei Rubelli, 1999i si dispose à darvi il consenso, onde provistolo d'un buon Esercito, d'ortimi Capitani, c d'un buen numero di venturieri e e creatolo Maresciallo d'Ulsten. e Luggotenente Generale delle sue A smi in Irlandia. la spedi con tal qualità in questa Isola, doue di primo tratto fece maraviglie, màlasciatoral commo dell' Armi Arto di Grey. de nepadio peralcuni Mesi dell' Inverno in Londra, & in questo mentre il Grey ch' era Soldato di vaglia non callava di molestere quei Male contenti, con qualche fortuna, haven dogli anche preso il Castello , di mode che parevano tucte le cofe disposte à redet ben tosto dato spe à quella guerra, che però l' Essex a andaya proparando al ritorno, con l'aggiunta di nuove forze, e con buona fomma di danari. Diquefti favorevoli cuvenimenti alle fue Armidirallegrana molto Elifabetta, Elifabetconosiendo che per colmo di glorizal suo ta gode. governo, non manava che quelto felo articolo di mettere al loro dovere gli Irlandesi; tutta via successe un' accidente in Scotis al Rè Giacomo, che già da Lei era frato feelto per ellem luo Suppellore

- 11.50

che.

che in fatti L'affi de molto, hen già che il pericolomon fosse tempaso de qualdhe altro accidente, vodendorchestion vi era chi met gliopetalle herediante quella Corona, e per il bene dello stato, o della Religione; ene dicioqui il caso.

Conspimatione controis Ré di Scotia.

Era flatoscondanmico à morte con tutte le furmalità della giullità in Betiffit Controllaurit and de principal?Signosidel Regna, ibite Gircomo odiando e Anageanicohene herevafarte fellecitiet ilpinocello, a molellato degli attititi è present non brown in cotto alcuno volta so condecendere à fargh la graffe, tunto, cio effenderostati i sur both come al solino comfisciones compatible de des de la compatible de la comfiscione de la compatible de la compatibl all'innocensude figlissell ch' eran hioff. di rimaffe il rimano, che imporesona il Valfente di molte cichiere. Osche genti rob liberalità di Giovenno, non pallo differe dal perso de Giffiel di 2016 Cante il delidecio della Mendetti, elle mon diparono indrizzaria verfe sitri felis mente il di è Meso, con oftanco, cherriei to s' cas fatto con le formalità della giliffi tia, it the sursinante vi erane collectie: larondersan degradel saftigo distri

PARTE H. LIBRO IVI Il Conte Gorico ha Gouric, ch' era il 1600, prima genita del defunto a o che dal Rè prima Giacomo gra flato inveltito dell'herodità, dispositidel titolpo e de dianterare le denno del one. po la roorita del Radanellando giorina dora dato à signgiase en divense Provincie dell'Europa, critorpate poi, mon portò seco, altro talento, che quello folo di vendicare la moste del Baden : conderchia. matidle i gipque freschische shawera. li dipole alla vendessa, cha trong sutti disposti alla sua volontà, e per più gineni andarono confultando il meso d'ammazzare il Re, il quale havendeli agraniati dell' heredità del Padre shimawadi non haver Suditipin affortionatidianoliaum Bredst Hotobo and og big donnent quedue che li pro imaginate la malitic illella.

Diqueti, ficeelli il facondo diavera no-cinque me Aleffandro, il quelcin antiformità difatelli quello haueva proposteto are glindri, fi gono. poppo nella Rascha dia haura anti malla espera di destro, e como viandana fipello e ch'are han vido; fe gli refe facile di parlar fubito al Rà in luogo à perse, giferendegli con vicrean tal'huo-mo che s' obligava di feopoingli: dimoro il loro Calfello un'immento il feopoingli: dimoro il loro Calfello un'immento il feopoingli: dimoro il

era.

476 VITA DI BILISABE DYA

parte di totri i suoi fratelli sua Maestà di volore aggradire che ciò seguisse con la sua allistenza, e presenza non volendo alsono di detti fratelli toccar cola alcona che suo Maestà non solle presente, con quel mano nunaero di persone che sosti possibile. Il Rè con quella sua natural franchezza mennea di sospetti promesse che possibile di giorno seguente solto presente della Caosia, sarebbo anditto autilinari nel loro Castello.

.. Lamaina dunque da buen hois fe ne n Realls andoul Realls carries ton otto . 6 dieci del suoi, e-dopo haver girate qualche hora Cuccegiando, nell hora del prunto st portò al Caftello di questi tridito i i chit di fecero cravar l'apparettific datas fuscidiana Monda: Dopoil pranto il Conte didife. felu Matti non vilevatnih re a vederia ramo che i Moi dolmanano, and humansche (cayana il colore i diffice -sipole lubito an diunitye celi leretandifficro per due Camere, & à atiftire elle cuitravano fermavano le peute dietro di lino cohe la fecero entrare in um Cabinetto's atour fi trovava quel sale che disposto fra-. vesno personnatania of vita havesupiri-

 $m_{2}$ 

BARTE IE LIBRIO IV. 7 ma testimoniato un cuor risoluto: & ardito, con tutto ciò appone vide il Rèsis choun smile particidia lo colomifie d'horbasta che fi vide mancare in un momento le forze: fudar con fredi fudori pel volto r o turto immobile con potè se profesire accesto sè muover brace Cigingiana manierana i da aras de

U Conto lotto la speramecho l'affassi Rimprono facelle il colpo, appene era engrato verato e col Réacl Cabinetto, che si diede à rime proverarlo con paro!e ignominiose della morre che dato havea al Padre, ma vedendo che l'affaffino non fi muoveva ad ammazzarlo, firapatagli la Spada dalla mano, aleò il braccio per far Lui medesimo il Colposi il Bè vedendossi forpreso corte ad una finekrase fridiodo à guidare ad altervoce present me, i spetereme, for ufsellimete, st. in santo pesta mano alla Spadaucaifed Coste, che pine non havewas possible to the library of the l candogli per un cifetto della providenza divina la forza, the country of the con-

Gli Officiali del Riè che d', hovevano fo- si libera. guito, ocholi trovanno ancera atancia evilatidal grido di quello veoriero; gettaropoin già le porte i montre atti fi

ve vita duielisabetta

forzasano di labre per le finelte in fut forcorio, in fomma quali "intri i fratelli seltamano uccis, de altri pripitati i fratelli seltamano uccis, de altri pripitati i con tarribili fupplici, se quel Oaftello fu del malio. La Regima intele quelle riuove spedima fual Gentil-lutomo per congratularia inco della gratia che Dio gli la veva fatto di liberario d' una confisitatione collina que que cantioni por l'auvenire di disconno riulci gradifimio al Rè Gille como.

Ambafciatori di Marocco.

namenale for temporin Londra com perveroraleuni kunbaltintori eltraordinari di Prencipi poco corrispondenti con Christiani, vost grande era il credito, e la forma delle giorie di questa Regina, an che appacific le Nattioni più Barbare; "il primo Ambalantere fir quello di Mine Hander Rende Bubbaria, di Fen. di Min racem, a 8r: alum Ragai chë venhë à lolo fine: di pregar la Regina di volere honorate det mulicacipo luo Signoro della fua buona amicitia, e di permettere elle li Suditidall'una, el'altra Potenza poteffe. sto his cramerate crafficate, negotiare, trattere inferme con turts for liberth ; app ungendedidambascistyre per vin delistic

Inter-

PARTE II. LIBRO IV. 479

Interprete, Che quantunque la loro Natione 1602.
non haveva quell uso di vivere de Christiani che il desiderio di apprendere i nobili termini delle buone re, ole del buon governo, gli sucota ambire la società con i Suditi d'una cost gran Regina.

Boriz Fideriz Gran Duca di Rullia, e di Moscovia spedi ancora un' Ambascia- Di Motore per congracularle, di quel nome il fovia. lustre che di Lei correva da per tutto, e per concetenare una nuova consederatione con la fue Corone, rella inger fempre meglio la corrispondenza trà le due Nattioni. Di modo che in un medefimo rempo si vedero in Londra persone mono firayaganti, enell'ulo del vivere, enella foggia del vestire, mentre quel dalla parte di Marooco andavano quali in buona parte nudi, e nell'altra coperti di tela; e quoi di Moscovia vestivano con Robbe doppie, "lunghe, e fodrate d'armellino: questi del Paese Settentrionale, e gli altri del mezodi.

La Regina in le stella sempre fastola, Regina volle in questa occasione risplendere più satola che mai nella magnificenza, per far vedere a quelle Nationi straniere, e quasi ignote all' Europa, la grandezza di quella Monarchia. Chiamó tutta la Nobiltà,

480 VITA DI ELISABETTA e tutti i Grandi del Regno con le Dame principali, e gli ordinó cho non risparmiassero nulla per campeggiare superbamente; e per la ricettione, e spele degli uni, e degli altri impiegò quanto di più fastolo, ericco su possibile: ben' è vero chegli uni, egli altri vollero spesarsi à lor fantalia, onde gli venne assignato un tanto per giorno in danaro. Furono sempre accompagnati e serviti à veder le rarità da' principali Officiali. La Regina li ricevè nel suo Trono riccamente vestita, e circondata dalle sue Dame, tutte rilucentì di gemme, e nel partire gli honoró di ricchiffimi doni, non solo agli Am-

basciatori, mà a' Corteggiani.



**ZN: 23: 28:28:28:28:28:28**:28:28:28

DELLA

## REGINA ELISABETTA.

PARTE SECONDA.

## LIBRO QUINTO. ET ULTIMO.

In questo si descrivono molte particolarità, sopra tutto la conspirattione, successi, e fentenza del Conte d'Esex, l'Infermità e morte d'Elisabetta, con quello che si è detto in sua lode, er in suo biasimo.

Vanzata Elisaberta nella sua età di 68. Elisabera anni, stracca forse del mondo, non ta continua le pensava più al mondo, ò pure logo, vanità rato troppo lo spirito nelle fatiche d'un cosi feminilla sungo Governo, non havendo più yigore antidava cadendo da se stesso; a segno che pian piano andava rimettendo gli affari a' suoi Ministri; con tutto ciò non poteva risolversi; di Part. II.

482 VITA DI ELISABETTA,

1601. voltar le spalle alle vanità feminili, continuando come si è detto nel sine dell'astro Libro, à vestir pomposamente, come se fosse ancora nell'età più frelca, che faceva naulea à molti quali andavano dicendo, che la Regina Elisabetta era fimile al Paone, di cui s' induriva la carne, e si moltiplicava l'ornamento delle sue Pinme. Gli Ambasciatori spesso scrivevano negli avisi che davano a' Proncipi della Corte d'Inghilterra, che la Regina cominciava ad haver debole lo (pirito, ma tanto più forte il Corpo, per sostener gli Abiti con le folite vanità feminili : nè mancavano di quei che la pungevano sensibilmente con punture satiriche col dire, che bavende vissuto da Commediante voleva da Commediante morire ancer che vecchia. Altri dicevano che la Regina faceva questo per buona massima, temendo che gettandosi nella modestia, non fosse per essere disprezzata, poiche in una Donna Vecchia, e tanto più Regina gli ornamenticonservano la Maestà, dove che la modestia auvililce l'età. Per me sono dalla parte della modestia del vestire in quanto alle Persone private, ma per una Regina che porti pure i suoi ornamenti sin nella Tomba, poiche questi non riguardano la persona, ma la Corona, & il Carattere, che devc effere lempre lo stello.

> Da Giovanni Andrea Doria, Prencipe di Mel-

PARTE II. LIBRO V. Melfi , Ammiraglio del Re Catolico , fu Intrapretentata in questo anno l'impresa d'Algeri, sa contre rispetto all'aviso ricevuto dell'uscita di que-Algerista Fortezza de Giannizzari, col disegno d'andar depredando ne' Paeli circonvicini. A questo fine dunque si portò da Messina in Majorica, equivi giunto publicò l'Impresa d'Algieri, e poi ordinata la sua Armata marítima s' inviò à quella volta, & havendo 'Icoperto le coste d'Africa vi inviò alquante Fregate con 300 de' migliori Soldati a' quali ordino che arrivati in Algieri, spezzassero le Porte del Molo, con due Pettardi, ma havendo scontrato tre Vascelli Inglefi, su forza attaccar con questi la Zusta, che sù di un gran vantaggio alla Fortezza; poiche la pugna durò più d'otto hore, e nel qual mentre si dispose dal Ciclo una delle più terribili tempeste che fi folle vista in quei Mari, onde si vide sforzato il Doria di ritornarlene in Majorica non Jenza perdita, e grave pericolo; e questo su Il fine di quella Impresa che riuscì di un difpiacere così lensibile al Doria, che passaro in Spagna rimunciò lo Stendardo dell' Ammiragliato. Gli Algerieni conobbero che l'op-\*positione che secero li Vascelli Inglesi su di gran giovamento alla salute della loro Città, .onde non folo regalarono si Capitani di detti Valcelli, ma di più spedirono alla Regina due loro Cittadini, siano Ambasciatori per ringratiarla

## 484 VITA DI ELISABETTA,

gratiarla di quanto s' era fatto da' suoi in loro servitio, enel punto istesso confirmarono il trattato che vi era per la libertà del comercio, e promessero che concederebbono altri nuovi privileggi agli Inglesi Mercanti che risedevano in Algeri.

Guer in Sa-

Procurarono alcuni distillatori di nuove, e di politica di metter lo spirito di Elisabetta in bisbiglio, e ne dirò il sogetto preso. Henrico IV. dopo la pace con la Spagna, haveva chiesto al Duca Carlo Emanuele di Savoia il Marchefato di Saluzzo che havea smembrato dalla Francia durante le guerre, e vedendo che si sosteneva il Duca nella negativa, gli portò Henrico Egli stesso la guerra in persona nella Savoia, della qual Provincia lo spogliò in brevi giorni, sino della famosa Fortezza di Momigliano che fino à quel tempo era stata stimata inespugnabile. Vero è però ch'essendo passato all'assedio di Nizza il Duca di Guila, Fortezza pure inespugnabile, attacatala per Mare, e per Terra con 6000. Soldati, con Cannoni, e Petardi, venne constretto di ritirarsi, con la perdita del Cannone, de'Petardì, delle Scale, e di molta gente. Clemente VIII. per impedire che l' incendio di tal guerra non si gettasse in Italia spedi Legato, a Latere ad Henrico il Cardinale Aldobrandino suo Nipote, che condusle seco picciolo Correggio, non havendo ha-Viito PARTE II. LIBRO V. 485 vuto il tempo di preparar Corte, minaccian-1601. do Henrico di portar tutte le sue forze nè Piemonte, però vi condusse buon numero de'

principali Prelati. Questo Legato trovò Henrico nella Savoia, e benche trovasse delle difficoltà quasi informontabili, con tutto ciò prevalendo nello spirito d' Henrico, l'auttorità del Pontefice, & il destro procedere del Cardinale in breve restò conchiula la pace, con la restituttione del Marchesato, dando Henrico in controcambio la Bressa, e quanto havea preso al Duca. Fù creduto,ò almeno cosi sù insinuato nell'orecchio d' Elisabetta, che la pace s'era già fatta, e che il Legato non fosse venuto à trovare il Rè, che per trattare una Lega contro l'Inghilterra, per lo stabilimento della Religione Catolica trà il Pontefice, il Rè Henrico, il Rè di Spagna, & altri Prencipi Catholici; & accrebbero questi sospetti due raggioni, la prima che nel partire il Rè Henrico per la Savoia pregò l' Ambasciator di Inghilterra di non seguirlo, mà di fermarsi in Pariggi, & al contrario conduste l' Ambasciator Spagnolo e venne anche à trovarlo insieme col Cardinale Legato quello ch' era in Roma, di modo che si accrebbe, e nacque con questo il sospetto che questo abboccamento del Nipote del Papa col Rè Henrico, s' era fatto per formare un progetto del trattato per una guerra contro Elilabetta.

X3



PARTE II. LIBRO V. Di tutti questi insieme quei she pensavano revocito il meno a far la guerra all'Inghilterra erano gli desidera Spagnoli, per haver troppo à cuore la pace. la pace. FILIPPO III. Rè di Spagna era entrato al governo con molto meno giudicio, e conun dorlo molto più debole di quello bilognava per sostenere il pelo di tanti Regut, onde fù forza darli in mano d'un firo Favorito chè fù il Marchese di Dena, della Casa Borgia di quella d' Alessandro VI. e di Cesare Borgia suo Figlivolo che in grandì col grado e titolo di Prencipe di Squillaci. Quelto Signore ch' era stato suo Maggiardomo Maggiore mentre tù Prencipe, havea prelo coli grande prepotenza nel suo spirito che apena sali sul Trono che lo creò Duca de Lorma, Cavaliere del Tolon d'oro, e suo principal Ministro e Favoriro. Hora havendo quelto Duca considerato nel suo primo ingresso al Ministero lo stato della Monarchia, divenuta quasi essangue per le tante guerre, & intrapresedi Filippo II. vuotati i suoi erari in Fiandra, & in Francia, e non meno nella guerra contro Elisabetta in Inghilterra, di modo che. stimò che per poter ridurre all'ubbidienza i Fiamenghi, converrebbe haver la pace con la Regina Inglese, che la stimava facilissima in riguardo dell' età cosi matura & in una vecchiaia languente, e stracca dalle fatiche d'una cosi lunga cura nel Regno, onde volontieri X

## 488 VITA DI ELISABETTA,

1601. haurebbe abbracciato le proposte della pace; che torie non s'ingannava, ma gli stromenti de' quali si servì per fabricarla non riuscirono proportionati al disegno, anzi più tosto di danno agli interessi.

Scrisse dunque il Duca all' Ambasciator no mez-Spagnolo in Pariggi acciò con destre maniere

fondati. vedesse per via dipersone che testimoniassero disinteresse negli affari, ma gran zelo per il Rè Henrico, di rappresentare come da per loro à questo, di qual gloria fosse per riuscire alla fua Corona & al suo Merito se rendendosi l' arbitro della pace tra la Spagna e l'Inghilterra venisse à capo di conchiuderla: & in fatti molti gliene parlarono, e trà gli altri il Duca di Guiia, a cui rispose Henrico, un poco di gloria costarebbe il prezzo d'un gran danno a miei disegni er interess. L'Ambasciatore di Spagna istesso ne parlò al Rè Henrico con le proposte che ogni volta che sua Maestà ridurrebbe ad un camino ragionevole per la pace la Regina Inglese ch' egli si farebbe assai forte di disponere la Corte del Rè suo Signore à condescendervi, onde potrebbe sua Maestà ottenere facilmente la gloria d'haver dato del tutto la pace all' Europa, ch' era il meno à che pensava Henrico. Contutto ciò essendo naturale proprietà de' Rè d'abbracciare volon: tleri le Mediattioni, e gli Arbitraggi per li maneggi di pace; non mancò d'elibirli; una COII

PARTE II. LIBRO V. 449 con l'intentione di fare appunto, come quei 1601. Pastori che nodriscono il giorno i Cani nella Mandra, e poi la Notte lasciano mangiare da' Lupi le Pecorelle. Mostrò Henrico in apparenza qualche zelo, per quelta pace, mà con l'esteriore finto tradiva la conscienza falsa, cercando mezzi di rompere per via d'al-tri, quel ch'egli moltrava di volere ordire. da se stesso. Di più il Favorito, Duca di Lerma scrisse, o pur fece scrivere dal suo Re all' Arciduchessa Isabella Chiara Eugenia, & all' Arciduca Alberto suo Marito, che haveano ottenuto in Ioro dote la Sopranità de Paesi Bassi, acciò vedendo qualche chiarezza per la pace con l'Inghilterra, che non si perdesse l'occassione di andargli all'incontro: mà questi nuovi posessori d'un nuovo Prencipato non discordavano di questi sentimenti, ma come più prossimi all'Inghilterra vedevano più da vicino le difficoltà quasi insormontabili, poiche non ostante che la Regina non era più d'alcun soccorsoagli Holandesi, con tutto ciò la sola figura che questa faceva di nemica della Spagna dava qualche calore alla guerra d' Holanda. In somma stimava l'Arciduca, che per havere una buona pace conl'Inghilterra, conveniva far prima una fiera guerra contro gli Holandesi, onde in luogodi premere la pace, andava premendo la Corte în Madrid à mandar potenti soccorsi. Sî

200 VITA DI ELISABETTA

Conspi-

Si andavano in tanto ordendo infidie contro alla Regina, con una conspirattione tanto del Con-più pericolosa, quanto che manegiata da chi più s'auvicinava alle sue gratie, ma come la fortuna innamorata della prudenza, e destrezza di quelta celebratissima Heroina, gli formà tempo debito i mezi per fosprire la magagna à buon' hora, e portarvi i dovud rimedi con il castigo de colpevoli.

Già si è accennato che il conte d'Esfex chies ra stato inviato col carico di Luogo tenente Generale al comando dell' Armi in Irlandia, dopo qualche favorevole evenimento contro i Nemici, se n' era ritornato nella Corre in Londra, con la voce di far nnova levata di gente, e ben munito di forze ritornariene al luo Governo, nè la Regina haveva mancato di dar gli ordini nicessari corrispondenti a' suoi desiderii: tutta via andava procrastinando di giorno in giorno il ritorno, & in tanto non lasciava di mandar provigioni di guerra in Irlandia, e di accaitivarsi degli Amici in Inghistetra, benche il troppo favore gli dava degli Invidiosi.

come Ritornato poi in Irlandia, in luogo di fpiene dasse gare le sue Bandiere contro i Nemici, comin Princiciò segretamente (ma non tanto che non vepio. nisseall'akrui cognitione ) ad entrare in confe

tenze con il Conte de Tiron Capo de' Malcontenti d'Irlandia, senza che ne partecipasse cosa alcuna al consiglio di guerra che dalla

Re-

PARTE II. LIBRO V. 491 Regina gli era stato assignato. Quei che invi- 1502diavano la fua fortuna, Sta quail non dispiacevan' i mezi per precipitarlo, non mancarono di servirsi di quelta congiuntura, dando auvilo ad Elisabetta di tutte queste sue spesse conferenze col Tiron: La Regina iustrurta delle Maffinte di staro quali vogliono, che in casi di questa Natura, meglio è credere, che dubitare, accrescendogli anche il sospetto di penfar male, da ciò che il Conte non gli havea mai partecipato cofa alcuna di queste Conferenze, di modo che raffredato il suo affetto. diede principio à fargli conoscere troppo all aperta le sue male sodis fattioni contro di Lui. privandolo de' foliti favori, diminuendo la sua auttorità, e cellando di scrivergli più con quella tenerezza di prima.

Accornos il Conte che la Regina era entra: Asimata in sospetto delle sue attioni, come in fatti la Corohaveva cattivo disegno in luogo di giustificarsi, e d'humiliarsi si dispose à mettere in apparenza quello che se gli aggirava nel suo ambitioso animo, onde si messe nella testa la risosutione ò di morire, ò di vincere; ò di perder la vita, ò di guadagnar la Corona, e cosi
più manifestamente cominciò à trattar col Tiron, e con gli altri Rubelli. La Regina informata di questi audamenti, non volendo la ciarli pigliar maggior radice, per la dissicoltà di poterli sradicare, spedi in Irlandia Commissarii

492 VITA DE LISABETTA.

1601. millarii con ordine d'afficurarsi della lua Per sona in sua Casa; non mancarono al loro debito i Commillarii, fingendo vifita, & altri motivi di negotiati dalla parte della Regina, lopra agli aflari di quel governo e de la Religione: Mà il Conte, o che fosse stato parte, cipato dell'ordine, ò che lospettalle che quel, li non venivano per cola di poso rilievo, basta che trovò à propolito, prima ch'essis' assicurassero di Lui, d'assicurarsi di loro, di modo che li chiuse prigionieri in alcune stanze della sua Cala, e dateli buone Guardie, le ne pallò con tre cento de' suoi più fideti amici à Cavallo alla volta di Londra, con la speranza di vedersi leguire da quel gran numero di Partigiani che credeva d'havere.

Offequia to da molti.

Moltide' meno prudenti per loro, e de' più affettionati à lui rorsero al cortegio, testimoniandogli d'essere apparecchiati à servirlo nel tentativo della sua fortuna, mà i più accorti, e forse i migliori amici, si diedero ad esortato, che dovesse pensara all'esse di quello che pretandeva d'intraprendere, che doveva mettersi innanzi gli occhi li favori ricevuti dalla Regina: che gli applausi erano come un suoco di paglia; e che trà tutti si consigli doveva seguir quello che l'esortava all'espediente d'uscire al piu tesso d'Inghisterra, or in altro suogo proponere la sua innocenza, ela sua giustificazione. Ma l'ambitione lo toneva troppo alto, per potersi piegare

fue intraprefe, dandofi à convocare partigiani ... ad ogni altra cola pentando che di farfi veder nella Corteà riverir la fua Benefattrice, Patiento la Regina per alcuni giorni spe- Moderarando che il tempo moderalle lasua passione sia Regie s'accorgelle de fuoi errori, mà vedendo na. che sempre più ostinaramente seguiva i sugi sfrenati capricci denza accorgerfiiche lo conducevano alla perditione, dechiarò ad alta Moce, che il Conte conspirava contro la sue persona contralo Stato, econtrala Religio. ne ne coli tolto, s'intele quelta dechiaratione della Regina, che si vide abbandonato da quel medefimi à quali confidava il più, onde non trovò altro (campo che quello folo d'imbarcarfa, con ogni follecitudine foura la Tamisa per trasferitti nella sua Casa in Irlandia, a :: con la speranza di poterfi salvare col mezo de Commissari che haveva lasciato Prigionieri. ma si trovò ingannato di molto, mentre uno di quei ch' crano complici nella conspiratione con esso Lui, haveva già dato la libertà à ... detti Commissari per poter con questo mezo ottenere il perdono della fua colpa.

Appena era entrato nella Casa (già precotfigli ordini della Regina d'arrestarlo) che si prigione vide assediato da tutte le parti, con tutto ciò considando sempre à quei tanti amici che haveva, si diede à fare una vigorosa resistenza,

con

494 VITA DI ELISABETTA

6150. con la speranza che pottebbe ricevere al più tosto qualche foccorso; ma vedendo che si disponevano gli Affedianti di far saltare all' aria con molti Barili di polvere tutta la Cafa, dispiacendogli di far fossire quel supplicioals la lua Moglie, e figlivoli, per evicarli amò " meglio renders; onde in breve venue condotto d'ordine della Regina in Londra.-

Posto nella Torre commandò subito la Regina che le gli facesse con tutte le formalità da' Pari del Regno il Processo sino al numero di crenta, epiù, i capi principali farono, che baveva bavuto il disegno di rendersi posessore della Torre di Londra: che haveva per venire a capo de suos disegni imprigionato i Commis-sari della Regina: Ch' era andato per la Città seducendo il popolo à pigliar le Armi: Che baveva impedito la publicatione al proclàma

contro di lui: che huveva forzato un Scheriff u far pigliar le Armi al Popolo: e finalmente vhe contro gli ordini della Regina haveva fatto

resistenza à suoi Commissarii.

In virtù di queste accuse venne chiamato per rispondere di propria bocca imanzi i Giudici nella publica fala di Westminster, in presenza di tutto il Popolo secondo portano le leggi del Pacle: comparve il Conte ben vestito, con volto chiaro, che testimoniava gran costanza d'animo, nè punto sbigottito d'un pelo, evogliono che ciò legnific rifpetto PARTE IL EIBRO V. 497
petto alla gran confidenza che teneva nella issi, Regina, non potendofi imaginare che quella fosse mai per condescendere alla sua morte: Prima di darfi principio all'efame domando le non gli fosse permesso di rigettar quei Giné dici che stimava suoi nemici, d invidiosi del la fua fortuna, e benche le leggi d'Inghiltessa permenono quelto a' Reiordinarii che son giudicati da Giudici non nobili, adogni modo non si facon i Pari del Regno, per esser à Giudici anche Pari, presupponendo la legge che gli animi nobili non, postono cadere nella viltà di giudicave un altro per paffione ò per vendetta, di forte che gli fu risposto che non si poteva adempire quella sua domanda, & in che il Contexeltimoniò qualche risentimento di parole moderate però.

Tra li complici fu compreso il Conte di conden Southampton, che pure venne prelo, & in maro alla Mone, un medesimo tempo condotto innanzi il Tefburiale per essere dagli stelli Giudici esaminato; e che veramente si difese con ragioni solidiflime, mà non assai sufficienti per muovere dla massima di stato, dla giustitia de Giudici à dechiararlo innocente i il Conte d'Esses fece, disse, erappresentò quantogli su posfibileper discolpare tutti gli altri Complici; e tirar tutta la colpa foura le stesso, mà particolarmence protekò dell' innocenza del Soupthampton, mà nutto ciò tiuschinutile perche l'uno.

496 VITA DI ELISABETTA 2601. l'uno, e l'altro vennero condannati alla morte, e come la sentenza portava, che il suo corpo (cioè dell' Essex) sarà posto in quattro parti, e le membra sparse in diversi luoghi, quasi con un risetto in bocca, senza alcun minimo fegno d'apprentione, nel fine della fentenza rivolto a' Giudici diffe , molto ben fatto , perche se temie membra fossero restate congiunte insieme haurebbono possuto fare gran male all'

prolongata,

Inghilterra.

Finitala pronunciazione di questa sentenza vennero ambidue i Conti ricondotti nella Torre; mà la discolpa dell' Essex in favore del Southampton giovò poi, perche fu cambiata la sua sentenza di morte in quella d'una pena pecuniaria, e diversi altri complici ottennero dalla clemenza della Regina la gratia. Il Conte su tenuto otto giorni dopo ricevuta la sentenza nella Torre, da che tiravano tutti argomento, che la Regina per cola certa gli darebbe la vita, & in fatti tale era la sua intentione, & à questo fine andava prolongando, per farlo risolvere ad humiliarsi à Lei con una Lettera, ò con un Memoriale; & à che non mancavano gli amici d'esortarlo tutti i giorni, mà ostinatamente ricusò di volerlo fare dicendo, che amava più tosto morire, che sottometersi à questo, aggiungendo in oltre, che non vi era viltà maggiore per un Cavaliere d'honore che di viver nel Mondo con una vitaPARTE II. LIBRO V. 497 di gratia. Di modo che idegnata la Regina 1601: comandò l'esecutione che segui li. 25. di Febraro.

Tale fù il fine del Conte d'Essex, la di cui suo elo-Fortuna l'haveva portato al più alto grado digiofavore che si può pretendere in un Regno, e simile à quello dell' Inghilterra, poiche in fatti fuori il titolo di Marito, e la corona in testa non poteva la Regina concedergli più di quello che concesso l'havea, ma la sua ambitione l'acciecò per non fargli vedere i precipi-; zi ne quali cadevano quei che vogliono formontar lo stato della propria condittione. maggior suo inganno su nell'aura Popolare che veramente possedeva al maggio segno, sino al punto d'imaginarsi che sarebbe da tutti feguito ne' luoi difegni. La Regina s'era inpamorata delle nobilissime virtà, e delle Fattezze signorili che in fatti erano grandi, ad. ogni modo volle che in Lui si verificasse quel detto di Seneca, Nullum esse magnum ingenium, sine mixtura dementia. Fù osservato d'ammirabile in lui che mai peccò d'ingratitudine con nissuno, pure morì con l'accusa d'essere stato il più ingrato trà tutti gli Huomini verlo una così grande benefattrice. Las. ciò un fol malchio, e due Femine, oltre uni **B**astardo.

Gli Stati de' Paesi Bassi si giudicarono obli-Degli sta gati di rallegrarsi con la Regina di questa gra-ri. 498 VITA DI ELISABETTAL

sees, tia ottenuta dal Cielo nell'havere sfuggito. pericolo d'una sedittione, che minaceine gran danno all' Inghilterra, e per confeguenca poco favorevole rancontro per l'Holandia; quattro furono i Deputati scelti à questo sine, che vennero aggraditi, e cortesemente ricevuti dalla Regina, & a'quali dopo un civile rendimento di gratie diffe à Deputati: Signeri dite à vostri Superiori mici buoni amici , obv io mi sono liberata con la Mannaia dall'intraprese d'un mio sudite, mà bisogna che congium. tamente adopriamo la spada per liberarci dall. Insidie del nostro comune nemico.

Dal Cardinal Medici Legato del Papa, do-Mentico. po haver trattaso quel tanto che portava la fua. Legatione, che vuol dir la pace, fa mellero in pratica gli interelli particolari della fua Cafacioèle Nozze della Prencipessa MARIAM Medici fin Nipotina, figlivola del gran Du ca Francesco, con Henrico IV. & havendo ziulcito come desiderava, conchiulesi le promesse venne la Sposa condocta in Françia con superba comitiva, accompagnata dalla Gran. Duchessa istessa sua Zia, e dalla Duchessa di :: Mantoua lua Cogina, e da una Nobiltà veramente fioritissima, tanto Italiana, che Francese, & approdata in Marseglia quivi... venne ricevuta, & accolta con quegli honori, e falti che si possono meglio comprendere. che descrivere, e da qui passara in Lione sem-

bie

PARTE II. LIBRO V.

pre tra nuove pompe, nuove magnificenze, e 1846e muovi apparati Reali, venne in questa Città sposata da Henrico, & in breve poi presa la strada di Pariggi, di dove partirono subito gli Ambasciatori, verso le Corti straniere, per corrispondere al solito Ceremoniale con l'informare i Prencipi della conclusione di tal

matrimonio, con straordinarie Ambasciarie... Nella Corte d' Inghilterra ad Elisabetta Sida parvenne spedito A chille d'Harlay primo Presi-Henrico dente del Parlamento di Pariggi, mà però es-delle Nozze e sendo divenuta in breve gravida la Regina del Paris.

Maria, e l'Ambasciatore non potendo spedire la sua Livrea, & altri apparecchi per la sua Ambasciata, nel qual mentre caduto in fermo fu nicestario prolongar di molto il suo viaggio, di modo che non parti di Parigi che alcuni giorni dopo il Parro della Regina, che. segui d'un Delfino, e cosi giunto in Londra, e ricevuto con i dovini honori diede nel medesimo tempo aviso del Matrimonio, e del Parto la qual cosa fece rider la Corte, che andava dicendo conscherzo, che il Re di Francia haveva sposato una Regina gravida, havendo partorito lo stesso giorno del Matrimonie. Elisabetta in alcune visite domestiche mostro con certi discorsi familiari che riguardavano il suo buon' affetto verso Henrico, la confidenza che havea verso la prudenza d'esso Ambalciatore; & in fatti havendogli questo proyou VITA DI ELISABETTA;

stor proposto dalla parte del suo Rèla confirma, e la protesta d'una vera & inviolabile amicitia. con sua Maestà gli rispose Elisabetta cortesemente, mi sarebbe stato più à caro d'havere il Re Henricoper Marito da vicino, che per Amico da Lontano, ma non essendomi stato permesso dalla dispositione de temps, e dall' età d'haverlo per Marito, mi sarà somme piacere di goderlo come Amico. Un'altro giorno discorrendo con lo stesso sopra il medesimo sogetto gli diste; mi creda Signer. ... Ambasciatore che sono stata vicorcata da sami: in matrimonio, senza che mai mi venisse la fantasia d'alcuno allera ch' era in mio potere, della mia età, e dello stato delle cose di marivarmi, to hona che la navura, l'eta, e le. leggi non mi permettono più di passare à nozze,: mi vengono pënsëri matrimoniali, e l'assicuro che se il Re Henrico si fosse trovato senza. moglie, in un tempo che la mia età m'havesse permesso di poter passare à Nozze, mi sarei. fatto maggiore e più gran piacere di voltar le l spulla a quei che mi domandavano, in Mo-, glie , per domandare Henrico in Marito. quando anche mi havesse fuggiso. L'Ambalciatore s' andò destramente maneggiando nelle risposte, & una volta trà le altre con un bel garbo gli rispose. Questi euvenimenti, seno riuscité a gloria e vantaggio del Re mio, Signore, posche in luogo d'una Regina ne ba gua-

PARTEII. LIBRO V. 501 guadagnato due, una cosi buona amica in 1602. Londra, O una cosi brava moglie in Parigi. Parlandosi di quelto Matrimonio d'Henrico nella Cammera familiare della Regina, o sia con familiari nelle sue stanze si lasciò Elisabetta dire più volte, che invidiava molto la Regina Maria di Medici perche godeva un marite ch'essa haurebbe voluto godere, se fosse fato Henrico Re di Francia, allora che essa si trovavanell' età nella quale bora si trova la Regina Maria. Tutte queste cose l'hò trovate nel Manuscritto dotomi dal Signor Conte d'Anglesei, mà non sò quello dirmi, poiche Elisabetta poteva sposare Henrico se havesse voluto fare apertura de' faoi dilegni, al-Iora che Henrico Iposò Margarita, nel 1572. & anche prima. Che bella Comedia, non penía al matrimonio con Henrico, quando poteva mettersi in esecutione, e poi divenuto il caso impossibile mostrà passione d'haverlo voluto; ma la verità è che l'haurebbe voluto Marito, e Rè di Francia che non fù posfibile.

Mentre godeva Henrico de' suoi nuovi sospetti piaceri matrimoniali, e forse con più piacere rico e de solennissime allegrezze e feste che si cele-suoviagbravano nel Regno tutto, & all' honore del gio in suo Maritaggio, & alla nascita del suo Dessi no, se gli presentarono ogetti di sospetti nel cuore, e nel capo che gli turbarono molto la

tran-

502 VITA DI ELISABETTA,
1502. tranquilità dello spirito, essendo d'un natte rale questo Rè, che cadeva facilmente ad ingelosirsi nelle materie di stato, e bastava in Lui un semplice corso d'una voce populare del volgo per mettergli tutto il cervello in partito. In fomma venne avilato che s' andavano tramando d'alcuni Prencipi ch' eranoge-Iosi della sua fortuna, e del suo valore, di follevar qualche partito nel Regno : e-chein alcuni Luoghi s'andayano formando bishigli, fia trà Catolici, fia trà gli Ugonosti. Noti poteva veramente il Rè nè comprendere, nè conoicere, se tossero i malcontenti pecultidi dentro, che promettessero vantaggi a quei di fuori per indugli alla loro assistanza; siche pure temendo i luoi confinanti, che un Rè Guerriere con un Regno armigero, poteffe vivere che ben poco nel ripolo della pare, volevano precautionarli con l'indebolirlo d' una guerra civile ne' suoi Stati. Comunque fia non costumando Henrico di lasciarsi trop. po illetarghire lo spirito, e la condotta ne luoi interessi diede gli ordini da per tutto, acciò fossero visitate tutte le Fortezze de confini, esopra tutto Maritime, eben munite, epreviste; e come le due Piazze più importanti erano Marleglia nel Mediterranco, e Color nell' Oceano che venivano stimate le Chieni della Francia sul mare, dati gli ordini per quello era da farsi toccante la prima, delibePARTE II. LIBRO V. 503 dipassare egli stesso in persona in Cales per vi-1602.

ficarla, emunirla.

Questo viaggio d' Henrico portò forse più Gelosia gelolia agli altri, di quello che dagli altri ne dell' Arhaveva concepito, egli in Pariggi, tolpetsando tutti che per haver troppo à cuore le Armi, comincialle già a rincrescersi della pace. Si trovava allora l'Arciduca tutto ionmerio e col pensiere, e col consiglio, e con le forze nell'affedio di Ostanda, del quale ne haveva dato la cura al marchele Ambrolio Spinola, che servi à fabricar la fortuna alla sua mascente disciplina Militare, onde nell'intensiene che Henrico s'incaminava alla volta di Cales, e che da Elifabetta si spedivano potenzirloccorfi al Prencipe d'Orange, acció lcacciaste via da tal Fortezza gli Assedianti, cominciò grandemente à temere che la venuta d' Henrico in Cales, nodriffe altro ogetto che quello d'una semplice visita della Fortezza; di anodo che coli ingelofito, spedi in tutta diligenza il Conte di Sora, acciò pregalle Henrico, di non voler soccorrere i rubelli Fiamenghi, la ribellione de' quali non poteva servire che di perniciolo elempio a' Popoli vicini; e che in quanto al successo di Spagna, haveva di già leritto al Rè Catolico, acciò dalle le dovute lodisfattioni à sua Macstà Christianisdima, dalla quale sperava che con la grandezandel suo animo procederebbe più tosto secondo

604 VITA DI ELISA BETTA,

gioni della giustitia della causa, es alla ragagioni della pace, che degli stimoli di quei che per loro interessi vanno cercando d'aggiangerlognual suoco, es introdor nuovamente la guerra trà le Corone.

Henrico lo leva dall' apprensio-

Henrico non folamentericere il Sora (sone giornate lungi di Cales ) con li dovaci li onnei, ma di più ordinò che fosse aconematore di regalato, e per risposta fece pastare constante so in Bruselle il Duca di Aignition per stalle la viseta all' Arciduca, e pes distipargio delle spirito ogni qualunque apprensiones: domos do che Henrico runto con un'animo milho Reale, di mandare egli Rè un' d'abbalciante Duca ad un' Arciduca, da cui mondiamoundi cevuto che un semplice Conte. de somina nella stessa publica udienza, cho:sinse dolle più fastole, protestò il Duca alli A sciolore in presenza di tutta la Gorte, che ileditofico di gnore haveva troppo in horrore l'inqualities, per volersi vendicure d'un ingiurin paniente re contro alla caufa publica. Chesta quello ere - fuccesso in Madrid al suo Ambaschamen era molto ben persuasa sua Marstà, che sua Ma sezza Reale, non poteva haverne me purmini nima parte, onde farebbe flato and catterer stime nocenza, il eradir la bubmu fede versavue Prencipe che non havea colpa ; econosio for Altezza volefe disprezzare il tertesiatte il fat Ambasciatore, per difendere la traspressore, che

PARTE II. LIBRO V. 509
chain oltre sua Marsha era contenta d'assicu. 1602.
rarla, che egni volta e quanda che il Re Castelico si risolvenà di san dare aendegna riparattiene alle violenze satte al suo Ambasciatore, egli manterrà inviolabile la sede data alla pace. Masza bene di dar, quelone breve
dimeidamione di questo successo.

Dope, la consiusione della pace haveya successo Henrico spedico sono Ambasciatore ordinario all' Am-nolla Corre del Rè Catolico Antonio di Silli-rein Ma-Simmore di Rechepen . Hora occorse che troi drid. wondoù un giorno il gievina di Silli, Nipote dell'Ambalciature a muotare nel fiume con ahri Gentil huomini Prenceli, e forle con un procodi sfioristuccia libertà, si faceano vedere fut lido nudi, contro alla veracondia degli Spagnoti che so sontrarono di passare per quel lido, quella sfacciata (come esti dicevano) rappresentatione li mossero à sgridarli, & à farli le coma, e vedendo che i Francesi con ignominiole parole si burlavano di loro, presi i horoabiti li genarono nell'acqua. Li Francesi prese le loso Spade li consero a dietro cosi nudi, e volendo gli altri far testa nel veder correre abri al loro loccarlo, venutoli da buon fennanlle Zusta, restarono da' France. li uccifi due Spagnoli, e quattro feriti de' quali nemori poi uno in capo à tre giorni. Il Silli con gliakri Francesi hebbero la fortuna di salvarsi fuggendo in camicia in Casa dell' . Part. II. Am706 VITA DI ELISABETTA. Ambasciatore, senzaalcunanale, senon fasse una leggiera ferita in un folo.Malti del Popolo stel veder tamo langue, prese le Armi, corsero in Casa dell' Ambalgiatore, & à viva torza volevano estrarre li micidiari per darli al loro furore, e larebbe arrivato del male le non fosse corlo con liduoi Shisrail' Alquede, · fin il Lungotenente della giustiția vill quale per remediare, e quietare quella furia popolase, fû forza che à viva forza entrasse nella Casa dell' Ambalciatore, e preso il Nipote di ajueño con glialtri Francesi che si trovarono mila Zuffa li conduste tutti in prigione, violando quel luogo Sagrato dal dritto delle genni lotto il preselto che ciò fi facovaper contengare il Popolo, acciò non fusse delle melemaggiore. Il Rè Catolico, o pura il luo Farorico Duca di Lerma; informato del fatto, rmandol' Alynade per isculati gon l'Ambalciatore, che non volle ricevento all'afanta, col fargli dire in risposta, che bilognama-che alla fua riparatione, precedelle la libertà de Prigionieri, e non oftance che grandi foficrole infanze dell' Ambasciatore, acciò soldero liberari, , concusto cià gli venne con allai eligore risposto, che san sal libertà francesens a rifatio d'un ficeo tumules popolare quella Reggia, e che bifagnava animar los filegno del Popolo, con qualche mufe di pricionia a' De-

linquenti, ch' era il meno che poteva farsi a

quei

. 1662.

PARTE II, LIBRO V. 507

quei she haveano sparfo tanto sangue innocente. 1602. Pervenuso l'aviso delfuccesso al Re Henri-ciatore co, con ciprello Corriere, di là apocheho-di Eliare ne spedi un' alero con ordine all' Ambascia-betta in Francia tore dipartir labito per le polte fenza doman- e dilegno dase udienza di congedo alla Corte; e nel sempo ikefio publicò Ediero per interdittione di Comercio à muti i fuoi Suditi con la Spagua, sa altri Path del Rè Catolico. La Regira Elilaberta che ili vedea cofi avanzatanell' cià, e quali dettrepità per le fac grandi innomination personleguenza di corta vita, chopmblentiva dispiacere divedersi allaivisinasilamente, e lafeiare il teo Regno in una guerra calemirofa con la Spagna, i onde hauzebbe wolnto-tirare ful dosfo di questa/Corame almi: Nemici, canto più che vedea affediato Oftanda, 80 l'Arcidada con affai favorevoli progodkim Fizudra - Haveva giała-Regina dato ordine al Conte d'Edmond di proparassa all' Ambalciata straordinaria di Frunsiaper congunulare it Rè-Henrico Appa al -fito Maritaggio, e come dovea leguire com la maggior magnificeura, mon pore l'Edmond appercochimis con prello ; ma ricounto in anno dannova Billabetta del fuccello di Maedeid: gliordiadal/incentinatfralla-veltadirParigipercul·fuscione, fonza altra diletione di sempo, con particulari infirmationi di fervirfiedalla congiumura delle diferepanze rinte mà

TOO VITA DI ELISABETTA,

1602. le due Corone, rispetto alle violenze usate all' Ambalciator Francele, acciò con la sua destrezza vedesse di menere il fuoco d'una nuova guerra, con lá facolta in oltre di conchiudere una Lega offensiva, odifensiva trà le due Nattioni contro la Spagna, e di mettere in elecutione al più tosto uli atti d'Hostilità, con un potente foccorfo da inviant al foccorfo d'Oftenda contro l'Arciduca. l'Edmondo in Parigi , incltempo stello fece conoicere il fatto Ingleie, havendogli à que-Ito fine Elifaberta affignato sente Seudi il giorno, oltre che riccinfluno del fuo pinon risparmiava l'Edmond spesa alcuna, restaudo da tutti conchiuso che Parigi non bavea veduto Ambalciaria con magnificenza maggiore, che fù causa che li nuovi Reali Sposeritardassero di mandare il controcambio di un' 'altra Ambasciata, per haver temponda maturare in qual persona si dovelle appoggiare per poter comparire in Londra, con pompanon meno Reale, con la quale esa comparfo in Parigi l'Inglese.

Giufio Questa Ambaschiria cos superba necil vetogetto dere ch' Elisabetta in una cua nella quale si trod'appera vava privata del suo principale Ministro, del
sione.

primo Signore del Regno in queb tempo, e
del suo gran Favorito, e Considenta disdero
à pensare all' Europa tatto, che vissosie nascosto qualche alero disegno che qualla di solennizzare

PARTE III. LIBRO V. lennizzare il complimento del ceremoniale so-1602. pra alla congratulatione delle Nozze; & i forperti accrebberd, quando s'intele che al primo evilo del fuocesso di Madeid s'era dato obline all Edward di affrettare il suo viaggio. Conse che quello Ambalciatore fluzzico affai bene in Parigi, quel fuoco del fucceflo di Madrid, spalleggiato in ciò anche dell' Ambasciasor degli Stati, sia del Prencipo'd' Orange; ch' era stato spedito, a questo fine. L'Invisto dell'Arciduca che pure re-'fideva in quella Corte, penetrati gli andamenti dell' Elmond, non mancò di darne arifolal fire padrone; onde non furono fenza ragione i luoi sospetti. Veramente l'Arciduca: non solo havea sogetto di sospettare, me anche dittemere, edi apprendere, nell' intendere il viaggio del Rè Henrico in Cales, decongiumente cratto troppo grandi per tralquarei enprentione. Per primo era benissimo auvifato, che la Regina premeva per via del firo Ambalciatore il Rè Henrico acciò abbracciasse quel pretesto del successo di Madrid per rempet di nuoro con la Spagna, promettendo moko dalla sua parte. Ma quel che prix importa che il Rè s' incamino alla volta di Cales durante quelte premure dell' Edmond, epochigiorni (shedava più motivo a' sospetti) dope l'arrive in Pariggi dell' Ambalciator Silli, o sia Rochegor, paruto cosi •5 »:

510' VITA DI ELISABETTA,

onde accoppiate tutte quelle cose infieme, non potevano veramente che dar giulto motivo all' Arciduca di appiendere.

ConcluDunque questo accidente fonda l'aquale fi
sone del erano fondate è concepte tante fierande daisucceso. La Principa.

Juccesso. la Regina, e dagli Piolandeli si ridusti in un. fitoco di paglia, poiche col mezzo di mario politione del Papa li quietti il tutto, e per dise il vero con poca riparattione; in riguardo che mericava l'afficiento, non effendo poch d'eff trarre a viva forza della Cafa d'ule a misatral tore molei fuoi Dotteffici de un Midde ille for, 'e conduiti in prigione; 's dopo eligita dechiarato dell'altime olerappio l'allolate con la precipitola parcetas dell'Ambalciati: re; e di tunto quello cho ne arivo di paligidi: nieti füronoliberat; e minimutatili Pullicul ee'ff Re in Riogo det Sitt , spette un aloto Sidifcaico di Balados. Laigi XIV. per all fronti molto litteriori, hà voluto alue ribigi) ration, e meffo în il compiglio maze Emo-Mandarein Madrid it Sun, per farir far eiper Actione perforate dell' highiria Quandola Regina Elifabena intefe un uffe accommodamerito, più gioriofo alla Spagna che alfa Francia, diffe phi volte hi buone Compaguie , Chuis Re Francisc minfolde mingels &

PARTE II. LIBRO V. SIR raccorre glaxie nella guarra, che honore alla score Corona, che trattava l'ingiurie più scandan lose, come buon Christiane, non come buon Rè, e che nel suo tempo non faceva buona d'esser suo Ambasciatore già che li lasciava è stargellare in Roma, o vera ignominias anomes trattare in Madrid, companya mongogno della sua Corona:

Hora quelta Regina havendo inteso che Henrico Henrico si preparava al Viaggio di Cales riccardia. fotto il pretelto di visitare alcuni. Reggiorenti che mandamal Prencipe d'Orange, per veder cofi rinforme di obligare gli Arciducali aflogiare dull' Affedio d' Oftanda, le un pales in Doure (come già si è accennato) e dove andò prolongando la mostra di quelle sue-Milicie che deveano pallare il Mare non con altro dilegno che di dar tempo al tempo all' arzivo del Rein Cales, con l'intentione d'accompire quella che andava delignando. Henrico in tanto pertito di Parigi andò facendo qualche giro nella Piccardia vissando quelle Piazze che stimara di necessaria difesa, col dat gli ordini, acciò fossero ben munite, 80 in oltre ordinò ancora la fortificattione d'alcuni Castelli, havendo à questo fine condotto seco un Consiglio di guerra & un gran nua mero d'Ingegnieri, per configliare, e rilelvere quello che s' haurebbe frimato più convenevole ad afficaçare i lidi del Baefe, con che

VITA BUBLISABETTA, atomic act again near an again property all appromiona degli apagnoli, e più in particolare dell'Asserduce ancorche confiderate il in property of the same of the mocellario a Lastada an puqyo Moustes in the veniva diricencer della fua Regina app' berede sue per conleguenza la certezza, dell'aliere dità alla fua Cale; comunque sia la Regina Elilabetta impatientava molto in Doute doverellà più di see Settimane...

dera di vedere

Elilaber - Giento finalmente Henrico in Cales. ta defi- Regina gli fire pervenire col mezo del 100 Ambalcistore i tuoi desiderii cioe, Chefegli Henrico-presentera favorevole la congiuntera, e l'occasiane, di sadisfare a quel tanto che havea desiderate consuggior pessione insutto il cersa della for wise , the mel dire d'haver la fortuwedivedered Ri Herrica, il quale cample emodofe de relergie dere questa sodisfaction non offense la fua ricchinia, era apparecchi ea ad imbarcarfi, e farla metadel Traghette, sh' era di 14. Leghe, nella metè delle quali petrebbe farfi questo abborcamenta, arelene Re far la naning ations de quelle settalenhe della flia pante. Sculossi Henrico forta millenge etili - porò malfondati ancor che civili de coured, aquesti furquo, che haveva trappo à suver la confervatione, e la falute, della Regina Elifaberia per voler permettere, che pell' età deve si transiva os paneste la sua ésta pretto se

PARTE IL EIBRO V. all inconflunt a dol mare; accepable per lapin 1692; du uno all'ultre memme ; a spesse con paricelofe tempefte in un banerul rachio, Crain stere alle gravi fatishe, un inglivitamimuli Ban imbarco, e shareo fonhamia Floren: Obe. iligli non fi trovassi boliguro Minisorrara akpiù. toffo in Paries; those I upppetermenflur di confeguenza; fiprevidencibe dell'accufione di puffare egli fitifo in Dourt y per farle comfoa. re, chenodriva màrgiar defidiris di vadercafi-gran Regina, di quetto bhe porrebbe uffahaver mai verse di Lui : Se sua Muesta plibaveffe fatto intendere in Pariet, questa fine vo. . ldniù, si surebbe provisto di quelle era nicessa. rid ad untal viaggio; en al firmonde l'hau. rebbe fitto con gran piacere nen non effenda venato in Cates che con glighiouli, wen wa con venevole all un Re depuffareit Marerof flounlato per andare in un Regno a fare una vofera. con le devuse ceremonie ud una Regina di santa gloria; éché non farèbbe del descre ne dell' una ne dell'altro.

Certo è che'il Re Henrico havesa confide di Henricattioni molto recondite per ficulativdi quelto contra abboccamento fullifare, e le principali furono, tio.

Ch' egli idelatrava la sua Regima, e non meno veniva da questa informato: di modo che segli fosse pervenne l'avisto è lie s' eve imbarcato per l'inglisterra si sarebbe posta nell'usa sima deschatione. Di più non havesa Henrica

STA VITARELISABETTA,

teos, visos abayes, minimo espentanabio . di desbatea. Adminimo di filmano dirfes bratta di andes za a fat formulare som framplica, seitoggie, Jo da. famplice Cadalicrevefide , Bombatusida tadi. creducerbe pigliaffe talificatofic alla Regione. In alere; lawerequefte Raune grande autilit. from parikadava; not oftante che poco simele. fa's sufechi della Tossay de made charson geten ve hovere prim fodisficacións, di ridopostilo: Spinite d'apprentant found ibanare super Koch bozdeinense con sma Kerobios, che finano parole profesion d' suoi Corregiant, con l'aggiuntay chenomenadella prudenza di im Red Afri penerfi all'inventanza d'un elemente qual erail Mare fanzanlenna necesside, ne minima beneficio del Regno. e de le como per la fel

Aluean- L'Queller bano le confiderationi radotte de moki Ausori Francei indikolpad Henrico, tura via nondubito chenon ve ne fingo lasse delli altro , e moleo più recondini pi li forfa) quella del silipantio non fil delle inferiori. Ila: fomma non potè ben perfuaderir quelle Rè, 2 en che la Begine anica melle Eti dei rispernio Projette imburcare tok Minesper una femplier: considera di vederate fun bushir, conde solocus. va chemodriffe qualche al trodifegno) e tatte · topial elechane variacro monete all'accine nello theffe posto di Dioure fino u roca Navi di gutera dave trance in emno in Cides che arey e dulle picciole, de il veder chemostituya anti-

PARTE II. LIBRO V. Ste. ta premura, e passione per questo abbecca- usoá! mente fut Mare, non poteva che infolpenti. lo. Quelte apprentioni gli menevano la Pol. cerall oreschio: se pure uni è permelle fervisus di ale espressione, facendo rificilione delle cole passare soura at presente, supendo benishino che un buon Piencipe doveva ap... prender tutto, -me for vedere che non temevanifiano, diseva Flenrico, Chi fara quello che mi afficurerà mui della buenn fede, della discretione, adelba constanza, è inconstanza del Capo d' una Donna? e d' una Preneipossa che ne' fuoi continui, e familiari discorsi, dalla sua conversione in poi, se confosive mal' sodiesura, con l'agginneguro ch'era stata de Henrico tradita, e questi lamenti s'erana. crosciusi, con più vive doglianze, dalla conclusione in pos della passeson la Spagna, e non menonel veterlo cofirierofo ad abbracciare le sut perfuefrie per una mova restura sotto à quel pretofto dell' accidente di Mudrid : c' forse che sapendo Elisabema che Francescoprimo era stato disprezzato, per non haversi prevaluto dell' occassione, e ritenerlo prigioniero, non vorrebbe cader nella ftelfa centura, havendo esta Henrico nelle mani.

Non sù solo Henrico che sospettò male, Dicesia cioè che vi sossenascosta qualche magagna in sopra ciò quel desiderio così appassionato d'Essabetta, per un' abboccamento, trà di loro nella metà

(6

SIGVITADAPPLISABETTAN

rest qell, Oceano " bolebe subbany qui ne fourfaria. vocenell' Europa Jopra autonolla Cominica Prencipi sta Politici sha moltia moltiando. vano direndo, Chi Elifabetta el flores bates va havuto il disegno di girres en quellobe Came. dia di questo Roper caranaveil sua Garanavadi Consmediants, con goals ha sappreferencione delle pinapparenti, ma più comunement de diceva con note più chiara . Ch. Elifabria habbe l'affronts d'herem prepalla quelle che Henrico non potent considers i On Florince lagloria d' bavar neggio quellaich' Edisubetta non dovena domendere. Mis muncavanto di quelli che fi contentavano fotosti sina i anell' intender parlage di tal domprida fere della Rosginz al Real Leteranguisin bechan Bulquie no che non luole perdonara è nilluno sidon mancò di dir la lua anche in quella meratione, e fix the havendo intelo the Martorious warra wigliavadi veder che Henrico che sausoità la daya dell'arre di correggias de Davan else ann hareste ancora imparano l'arresti correggiar le Regine e pe bebbe in rivolta da Babquino Che questo Relegueva il gusto exoppo delicuso, per andar correndo dierre ana cannaccia dura uncor che corta e recotta più rielta. olane abe . van era bene per un Re di senser L'altemirefto. Horadelula Elilabetta, e qualificomana le

Horadelusa Elisabetta, piqual lectura se ritornò indietro con santo dispiacero con si senso dispiacero con si senso di possibile di masconderso

PARTE II: LIBRO V. 517 condesio laiciando fi dive con un poco di rifen-1602. timento Hemico mi hi ingunato due volte di Elifaallera che se mene il credeva : & bora per una bens, c terma porche soft is I bo voluto, e non una, mentimapiù volte diffe ancora, Nori haverei mai creduse che il Re Monrico che fa professione di cofibaon Corregiano, e di correr dietro le Donne, che suggisso le vista d'una Regina; che s' offriva d' and are a trovarlo. In iomma per alcuni giornimon poteva confolarii di questo silium che gli em flore farto, ma moderata! sal passione, finse di non pensarvi; ad ogni modo non facemo molti feropolo di dire, Ch' era fine disegno ll' Elisaberra di sorprendere Planies, fores à quefto colore di un curioso abboccamento e conductolo in Inghilterra, abligarle ulla refisentione di Cales, dispiacendale di femir mormorare, che in un cosi lungo Governo, men haven futto cofa alcuna che posessa sorviv di monumento alla Posterità. E veramente farebbe flatto un bel colpo fe havefso fano questo le la vendenta sarebbe frata proportionera agli affronti che la Regina pre-, tendeva che le fossero stati fatti da Flentico. Akri simarono che non havesse havuto questa altro disegno che di trattare con Henrico di suapropria boccafa rottura con la Spagna, exapprelentanci li vantaggi che follero per tisarno ambidere le Nattioni. Mà non posso imaginarmi ch' Elifabetta fi curaffe più ne più , pen518 VITA DI ELISABETTA,

1002. pensasse di far la guerra agli Spagnoti, havendo ricevuto poche fettimanoinnatizi l'avifoche giài suoi Inglesi havevan aprete Quinfat in Irlanda, e scacciato del tutto da querta Liolagli Spagnoli, di modo che non trovava più il luo conto, n' era del fuo humese, e dell' età dove si trovava d'intrigarsi lo spirito, & governo verso quei nemiei contro i quali em affai potente per difenderfi, & i quali non davano fegno alcuno che penfaffero ad offenderla. In quanto à me stimo che non sarebbe peccato hereticale nella politica il credere che l'intentione d' Elifabetta fosse indrizzata al primo articolo, che vuol dire d'havere il Rè Henrico nelle mani per obligarlo à darie viva forza Cales.

Duca di Dopo havere il Rè Henrico maturato alcu-Biron ni giorni dopo il fuo ricomo in Parigi, fopra: dechiarato Am. alla qualità della perfona da fpedirli Arabalibalciato- ciatore in Londra, desermina verso quella il

cintore in Londra, determinavorio quella de Carlo di Gontauld, Duca di Bintoni, delar ficiale, 6 Ammiraglio di Francia, Cavaliere d'ambidue gli redini, e Governatur della Borgogna, e gli diede ordine che apparecchiasse la più superba Ambasciata, che si tosse mai vista, e recre surono le ragioni, la prima che voleva consispondere, e rendere il contracambio all'altra, speditagli dalla Regina con tanta magniscenza nella persona dell'Edmond. In secondo luogo havendo inte-



turn, ad logo if

in the second se

PARTE IL. LIBRO. V. 7 519 intefo che la fussa si confessara malcontenca, 1603. del rifuto fattole dell'abboecamento buzzia. to see sapendo che quantum que vecchia, non haves ancor lascimo lasqua inclinàctione al fals to de alle pompe, ne quel suo humore di compiacerfi ad effere honorata e corteggiata in apparenza publica, e nell'ordine Ceremoniale con honnei, e con magnificenze; frimii dico il Rèche la milliva di una Ambalciata cofi solenne fosse un vero Antidoto, per sanar quella piaga che havea fatto la negativa dell' abboccamento, ehe havea tanto preso à cuore Elilabetta, come era pur vero; & à questo fine haveva dato ordine at Duca di non risparmiar sposa alcuna nella Reggia Tetoreria, pen render superba la sudetta sua Ambasciaria.

Finalmente vi su una terza raggione che se Terza da tutti, non si crede, almeno da moki si fidanetare, confirma, e dal Duplois non si nega, e que-si. sla è, che havendo già Henrico ripieno l'anta mo di certi sospetti (che però nonetano assa) somi per dare indizi apparenti) che la fede di questo Duca andasse trabboccando; e che node disse nel socono e vasti disegni di turbare il riposo della Francia, per tentar di rendere la sua sortuna maggiore, ancorche grande, di modo che essendo successa sa Londra l'escutione del Conte d'Essez il primo Signore dul Regno, de il maggior Favorito d'Essa si stationia, che hebbe la testa tagliata per colpa di fellonia,

(20 VITA DIELISABETTA,

pon oftante il favore, & il numero infinito di Parrigiani, e come fresco era il caso, ela selta del Conte ancor colante fangue foura il ponte della Tamifa, 'si andava' persuadendo Henrico, che mandando il Biron, in Inghila terra, se fosse vero che nodrisse cattivi difegul contro il suo Signore, come ne correvano i sospetti, che nel veder con gli occhi propri un tanto spettaçolo, e nell'intendere da vicina i funelti luccelli d'un coli gran Signore, per haver voluto cercar fortuna, fuori quella che gli dava la sua fede verto il Prencipc, haurebbe senza dubbio fattogran breccia nel suo animo un tanto esempio, edissipate le falle chimere che poteva nodrite: Volendo Henrico che nel tempo istesso conducelle feco un corteggio Reale; che haurebbe servito ad incitarlo maggiormente alfa fede, verso il suo Prencipe, che tanto l'honorava. & ingrandiva, mentre che lo spettacolo del Conte purificava il luo cuore.

cones- Vennero dalla Reggia Teloreria confignagio del Biron, etí al Biron cento mila franchi per quella Ambalciata, & in oltre affignati cento Scudi il giorno, che veramente quando si fosse man-dato il Delfino istesso non si larebbe più fatto, ne di quelto profittò il Maresciallo, poiche oltre al danaro Reggio spele la sua rendira del un'anno, almeno più di 20. mila Scudi del' suo, estendo vero che non poteva apparece. chiarfi

PARTE II. LIBRO V. 521 chiarsi ne livrea più splendida, ne Corte più 1605. numerosa, poiche altre a 24. Staffieri, e dodeci Paggi, haveva 150. Domestici di servitio, un Vescovo, sci Abbati, 4. Cappellani, e 170, Gentil-huomini quali tutti qualificati, cialcuno de' quali haveva duc Servidori almeno dilivrea, tutti nobilmente vestiti con galanteria Francesc. La Regina che non voleva cedere à chi sia nel Mondo dove si trattava di fasti simili, mandò in Doure per riceverlo uno de, suoi principali Officiali accompagnato da 150. Gentilhuomini tutti riccamense vestiti, che tutti insieme havevano più di 400. Servidori in Livrec. Di più 60. Carrozze, 300. Cavallià sella, e 40. Carri per il Bagaglio; spelato con tutta quella sua numerola comitiva, dal momento in poi, che melle piede à terra, sino che si rimbarco per il ritorno come s' era fatto all' Edmond.

Con tal nobile comitiva venne condotto l' to all' Ambalciatore a Vignes Luogo con Cala Regudienzagia discosto 40, miglia di Londra, dove s' era portata la Regina nel luo ritorno di Dovre e dove vi resto sino à tutto il tempo che si fermò in Inghisterra il Biron. Veramente non poteva questo Real Rappresentante, pretendere nè honori nè, accoglio, nè carrezze maggiori, con segni d'una stima molto particolare. Tràglialtri Cavalieri di grido che si
aroyavano in questo correggio uno era, an-

...

## 122 VITA DI ELISA BETTA.

2002. zi dirà il maggiore di tutti, il Conte d' Auvergna, che con la licenza del Rèvolle effer del partito, con la sola considerattione di veder l'Inghilterra, mà però senza esser conosciuto. Non credeva veramente il Biron di vedere una magnificenza cosi Reale in un ensi picciolo Regno, allora che vide quel gran numero di Mobili, con 30. Tiplati per lo meno cosi regiamente vestiti, e con fasto cofi Reale nel viaggio da Dovre a Vignes; ma restò più sorpreso quando vide la sala dell' udienza. Volle dunque la Regina che la fai la destinata all'udienza, & il suo Trono, e Baldachino fossero ornati con tutti quei più superbi ornamenti, che potesse inventor l' Arte, e la ricchezza d'un Riegno stimaco ricchissimo; & in oltre per tre Settimene con-tinue fece laworar più di cento persone, notte e giorno, per arricchir di gennne, e d'ori, & argenti in ricamo un fuo nuovo abito Rea-Ie, con una Corona delle più rieche che his. vez portato mai in Capo, e benche la fue nasura l'havesse sempre inclinato alle magnificenze, e fasti pure quella volta volle sorpatfare, ogni qualunque iplendore, conoficendo benissimo che sarebbe stata la sua uleima comparfa in público; e cosi se ne dechiaro col Vice Maresciallo, morto già il Conte d' Essex ch' era Maresciallo, quando gli diede gli ordini col dirgli: Fare tuese bent a son

PARTE II. LIBRO V. 523 tutta la splendidezza maggiore, perche sarà l'16022. ultimo Ambasciatore che riceverò solennemente all'udienza, nè in ciò s'inganno.

Il complimento del Biron, fù breve & af- nisposta sai sommissivo, restringendosi nell'iscuse dal- al Complimento del Rè, per non haver questo possu- in. to compiacere a' desiderii di sua Maestà, per l'abboccamento sul Mare, di che mostrò la Regina d'aggradire con qualche chiarezza di, volto in apparenza le cortesi iscule che gli venivano fatte, mà però non potè impedirsi di far romolicere che i Prencipi, e tanto più le Donne quando lono sul Trono, sanno dissinaulare leingiurie, ma non scordarle havenderisposte all' Ambasciatore, che bisognava che confessasse il vero, che per Lei stimava come avue cosa indubitabile, senza la qual persuasidus, non ne haurebbe fatto mai la domande, cheil Re Henrico cortesemente mi have se accordato quella gratia d'abbocçarmi seco, : che con tanta passione havevo mandato à chè edergli, anzi che protestasse con tutto il maggier piecere di havermi dell' oblige, poiche non era poce che so Donna, e nell' et à dove fono, ne facesse la prima proposta, e m' espones-, seful Mare. Che in qualche maniera restando io affrontata nel rifiuto, sono nel dritto di poser fare un poco di rimprovero; tanto più che è rofamera al Monda tietto, che da me il Re Henrico min fratelle destate famprolonora-12 5.74

524 VITA DI ELISABETTA:

2602. to, amato, stimato, & assistito nelle sue maygiorinecessità, contante mie forze, senzarisparmie alcuno di spesa, con tutto ciò dope ch' egli pervenne à capo de suoi disegni, mi volte le spalle, sacendo la pace nel suo particolare con i mies nemici, contro alla fede del noftro trattate, continuando il suo disprezzo verse dime, fino à mostrar ripugnanza à compiacermi, in una cosa cosi facile da farsi, e che dovevariuscire d'altre tanta gloria, e sodisfattione a Lui che a me.

Gli altri Ambalciatori ch' erano all' intorno del Trono, lenza ordine di Luogo quando intelero un coli facto discorlo della Regina non hebbero più difficoltà di persuadersi, che la Regina voleva l'abboccamento per havere Henrico, O Henrico per haver Cales, e che al ficuro l' haurebbe havuto se vi fosse andato; e molti andavano dicendo che questo era stato il tratto di maggior prudenza, che havesse esercitato Henrico in sua vita. Il Biron afcoltò il tutto con una moraviglia non mediocre, poiche dopo un' accoglio con tanti honori , e carezze , ogni altra cola aspettava che un discorso di tal natura; ma come non mancava di deltrezza, e di prontezza cosi le loggiunic.

Madama, Supplico la Maesta voltra d' esser persuasa, che il Remio Signoratra tutti. gli Huomini del Mondo, forfe co egli e il

ma &

PARTE II. LIBRO V. 325 maggiore, che tiene grande auversione, & 1002. odio verso l'ingratitudini, onde è cosa certa che non solo non sara mai ingrato, a' benefici, e buoni offici che si è compiacciuta rendergli la Maesta vostra, ma di più, dico di più ne conserverà sempre impressa nel cuoretà memorià per meglio considerare i mezzi d'andare all'in-' Contro dell'occasioni da renderle il controcambio. Già Lei sà Madama che detto Remio Signore s' è obligato di rinborsare la Maesta vostra di tutta quella somma di danaro che si è degnata prestargii, e d'assisterla con tutte te forze del suo Regno, ognivolta e quando che si presentera l'occassione, e che gliene farà pervenire il suo desiderio, O all'uno, e l'altro articolo, sarà sempre apparecchiato di sodisfare, e cosi m' ha dato l'ordine di farglielo intendere. In quanto alla sua conclusione di pace con la Spagna, sò ch'è pur noto alla Maestà vostra che il Remito Signore, non cominciò trattato alcuna, ne volle spedire Am-basciatori al Congressa, senza darlene prima aviso, col pregarla di volere spedire i suoi Plenipotentiari nello stesso congresso, acció che entrasse nello stesso trattato, se lo giudicasse à proposito, e se glielo permettevano i suoi interessi, di mode che non tenne al Re mio Signore, ch' Ella non restasse inclusa alla pace." non vi è persona alcuna nell' Europa che intenda oli affari di stato, che non lodi la rife526 VITA DI BEISA BETTA,

esoz. Inteione del nostro Re, d'haver concluse una pace cost vantaggiosa per Lui, già che col mezzo di questa, gli sono state restituite, e rimesse Citta, e Fortezze molto riguardovoli in numero, er in qualità, che senza dubbio gli sarebbe stata impossibile di ripigliarlo in dieci anni, e forse in tutto il corso della sua vita, anche con la ruina di tutti i suoi mari, e con la perditta di numerosi Esenciti. Carto è dunque che non si trova alcuno mil Mondo, che bavesse voluto consigliaria di trascurare una pace, con conditioni cost vantaggiose.

Elisabet. Accortasi la Regina che l'Ambaiciatore s' en acco-andava in qualche maniera (caldando, temengliei do che non sosse per dir qualche parola di mag-

ausminigiore acerbità, e però obligata a sispondera, e surbar gli affari che non era sua intentione, al zatasi dal Trono ragliò il filo al discorto col dire, Godo che il Re Henrico mio frandla babbia per sudditi Cavalieri di tanto Menito, che samo vosi bene di sendere i suoi interessi, a sossere le sueraggioni: e stando cosi in pindi gli soggiunse, la prego Signor Ambuscantem di volermi fare un piacere, di sarmi cavo sere, il Signor Conte d'Auvergna, che so bon nissimo ch' è incognito trà la Nobiltà che l'acce compagna. Il Conto che si trovava molto viccino dell' Ambasciatore, inteso questo desiderio della Regina, sattosi impanzi rispose egli stesso; Ecoo qui Serenissima Maestà colui

PARTE II. LIBRO V. che defidera far l'honore di conoscere, e che 1602. dopo il Rè suo Signore, non vi è persona nel Mondo per chi habbia maggior rispetto e venerattione. Si rimesse poi la Regina à sedere nel Trono per sodisfare alla domanda del Biron, che pregòtua Maestà di voler permettere, che tutta quella Nobiltà havesse l'hopore di baciarle la mano, e cosi cominciando il primo il Conte d'Auvergna, seguirono à farlo più di 200. gli uni dopo gli altri, havendo pregato 1' Ambalciatore che assisteva nel fianco di volergli dire i nomi di tutti, come fece; & è certo che non poteva la Regina testimoniare con i segni esteriori e visibili, accoglio più favorevole. come mostrò questa volta à tutta quella nobile comitiva che venne al bacio della mano.

Benche accarezzasse Elisabetta tutti, ad LesDiogni modo fece conoscere una stima molto guieres particolare per il Conte d' Auvergna, ma molto più per il Signor di Crecebi, a cui più volte stese la mano nelle sue stanze per fargli fegno d' auvicinarsi, discorrendo con Lui con qualche familiarità, sia in riguardo del fuo merito in particolare, sia per quello del Signor de Les Diguieres, suo Suocero, del di cui merito ne parlò più volta, con tanta lade, che ne ingelofi non poco il Biron, fopra tutto allora che indrizzatosi à Lui disse; Signor Ambesciasare tenga cosi gran concetto dell &

518 VITA DI ELIBABETPAT

Diquieres, che se mineros, rele Signor de Las Diquieres, che se manuelle el sessor de Las Diquieres, me demandant un mierelle prà divoce infranze ano al Se Manuelle ma fraselle per il mie socialis se distribution que seva un discorlo di tal natura farationalment de mon portar gelossa nel perso ulture Manuelle quale era il Birori, e che in accominova ancomi alcune discrepanze, se in non sò sele establicatione: tutta via la Regina diceva quelle con molta franchezza d'animo, sensa pensiste altro.

Da Vignes venne condetto 1 Ambatulato roin Londra con tutta la fua gente, e fempte Londra a:Reggie spese regalato, e trattato; con esta dolo di continuo la Compagnia di 10 limit di, con molti Gentil-huomini Fret Augli vedere quello ch' era più degno da uniciel vil fervato; e tra le attre cole venne condond fourail Ponte di Londia / che è una delle più rare macchine dell'Inghilters , e devent erano affille in chiodi, molte velle di militare tori, e tra le stelle scorgevail quelle det Conte d'Effex, che gli venne moltran chi dinco e con tali parole, Eves la reffer de Contenta Effex? Il Biron fingendo di nonfaper walli p benchetutto ispelle, chiefe che coli havelle: egli fatto, foggiungendo l'altro, Por buell voluto conspirare contro atta sague to some della Regina : allora replica finan pean

PARTE II. LIBRO V. 529. vierrebbene Ponti per metter le teste di tusti-1602. quoi che censpirane centre i lore Prencipi. Parole che scandelimenene molti speculativi di quei che sogliono esivellare gli affari, da viccino. Alcimi serivono che tù la stessa Regina che gli-molteli pel passare il ponte tal teste, che non è vero perche questa non si mosse du vignos, come si è detto, menire Biron su

in Inghilterra.

Quettro giorni reltò l' Ambalciatore in carezze Landre, dopa i quali ritornò in Vignes per firaordicongediarli da Elifabetta, la quale ordinò un Banchetto Reale non solo per l'Ambasciatore, ma per tutti i Francesi, con otto lunghe Tavole in una gran sala, e più di dodeci in altre flantes e per honorare d'una particolar confidenza li Francesi, levatasi di tavola, e salita nel Palchetto ako due Scalini, dove eran li Mulici, si messe à givocar del Cimbalo, e eantò una Canzonetta Francese secondo scrivono alcuni, mà il Dupleis vuole che non havelle fatto altro, che givocar della Spinet-Il giorno seguente conduste l'Ambascia. tor nella Caccia, con tutta la sua Comitiva, & Estavolle andere à cavallo in testa di tutti, In fomme è certo che mai nel Mondo (come fit stiente da tutti) ne Prencipe, ne Prencipolle accolle Ambalciatore con maggiori legni d'affeno, come fece quelta volta Elifabena verlo il Biron, e tutti gli altri Franceli: ... Part. II. re530 VITA DI ELISABETTA.

restando generalmente attopici liministri Stranieri, enon meno idi questi gli Inglesi medesimi, non potendo niuno comprendere, che la Regina dopo haver testimoniato nell'udienza publica all' Ambasciatore il giusto sogetto che haveva di estermal contenta, e mal sodisfata del procedere del Rè di Francia verso di Lei; chesi dasse poi a testimoniare, allo stesso honori, e carezze, fuori ogni uso predinario, e tanto più che li Francesi tenevano filisabetta per una Comediante, di modo che con sal procedere consirmò questo loro consesso.

Damoki li (crise . & il Dusleis l'affuna. Notati. che la Regina si trattenne molto al lungo in discorso col Biron , sopra al particolare del Conted' Esse, informandolo delle sur buene inclinationi verso di Lui nell' ingmedicle. della confidenza nella quale l'haverta antrodotto, e della sua pervensa ingrationdine verto la lua benefattrice e Signoraji, in fomma gli receontò molte particolarità della lua vin. delle lue accole, del luo procello, e delle lue giusta punistione; & specto un Serigno dove teneva in Imako il luo Ritratto pli dille, Ecco l'effigie di quel perfide del quale qui perle, feel Remie fratelle fi nifebraffe à caftigene in auskamaniera i gradinori mel fue Rague fambbe malto meglio ubbidito. Vinghiona che que to succelle il giorno istosso dell'udinaza del congede, the fece tolgether ad alcuni fuoi Offi-

PARTE 11. LIBRO V. Officiali che l'assiltevano, che fua Maestà ha- 1602. velle qualche cattivo concetto della fedeltà del Biron, poiche gli teneva discorsi di tal natura, quai che lospettosa della sua fede gli dalle avilo con tal recito di volet penlace à cali luoi: Hora nella sue parcenza non oftante tante carezze, e tami honori Elilaberia non gli fece alcun preleme, cofi lolite a faril à tutti gli Ambalcianori, di mado che il Biron prefe questo ad un affronto, e nell'imbascarsi ne tellimoniò il fogeno dell'amarezza a quei Milordiche l'havevano accompagnato; onde artist la Region specia in meia diligenzaum "Geguil'huomo per portugli il suo Prierato apapakato di Dismani del valor di 4000. Scadi , e lo viceve appinno in Bologna. Atnivato in Pariggi, feee ll Biron un fedele rep--poisse disquishto s'scitt pallato nel fuo wieggio. adi quello li ser in di pri raro in Londra, e gli delefficil Pointeloursta Timifa. denza direli minimacola della Teffa del Conmedi Eden; la qual colatorprete moino filenriso che già le lospettava. Il igiorno feguente la faccchientere, e la prego di direli elatcamente; il fogetto di tinti li tratterimenti scoule Aegina, come face, fenza però dirgli minima colo del dilcorfo che gli tenne toccinec il Conte d'Effex, e pure Henrico era finto informato, che quello era flato il più lungo dicum. Con quello s'accrebbero molto i fof572 VITA DI ELISABETTA.

1602 folpetti nel petto d'Henrico, e si diede à sie eante d'ligerize, che in beeve scopièle drame che già crano quattro unniche andata ordeni the contro la fua Colona, e coli perfore convinto venne punito della tella. Prin amaliateca

" Quando poi si sparse la voice che già ma diche ac-qualche tempo che il Biron era dal Rè lospett tato, venne molto acculato quello Monarca, e più che in Francia nelle Corti straniere, e condimento d'improdenza, e di poco accorcometermatione di Ruso, proiche non li dese That dar materiaral funco d'accembering tes erede che fosse per nuocore; incipuò simuni Buona politica quella di mandare un ladgo per convertient un altro. Le cole di flato don conte un ciffallo finishino, che ogni miniimo liffio bafta a fcolorir lu; 8cogni picclolmo. to per vomperlo! Che Malliam lis grata ( parlo come fi parlò ) fai quella d'Hienrico? Egli fospettava della baona fode del Biron; & in quelto mentre lo manda Ambalciatore ad "Elifabena", ad una che fapea benissimo chesi confessava malcometra di Lui, e delle cui biade lodisfattionine temeva; à legno che non haves volute confident condition abbaccamento? Mw shi poteva afficutare Henrito -che il Biron non toffe per tramar qualche infidia contro alla fua Periona; con Elifabetta? · Niffuno. Perche dunque mandarlo : fe non pra del unto ficuro della fua fede è Perche dargli

PARTE II. LIBBO V. 533
ghin manb l'occassione di divenir ladro, 1e 1602lor sospettava pendente al latrocinio Ad una
Regina che sustimava tanto assonitata, e che
cercava mozi di vendinassi si manda à rendersi
considente un Grande che si sospetto che le acutse che si adducono contro Hennico
sopra questo s'atto san giusta.

· Perpaffore horadalla Francia in Spagna, è Tentatida lapertiche il Duca di Lemma a cui Filippo vi degli Liladiava in mano tumpal governo come spagnoli Sua Privato, is era posto rielpenisero maue, Inghilthe principio della ma Paivanna di farqualche tena. accione che fosse per sinscipadi grande, gloria, e di gran beneficio alla Coropa. Prefentato-Andunquemet Configliodiffe che hif og posta fimirla unavendra con la Regista Haretica. & id sangento de amaitan ancier candinate de causanta di etune le Forze maritime del Re Catolico, con provipichi , e numero di Militin di peco ecredenti à quello s'aro fetto foure l'Invincibile . e di muofta Armana Navale ne venne de-, chiarato Generalissimo del Mare Oceano Don Adamino di Padiglia, Adenkrado di Spagna, con ordine de metertinella vela prima del Mefe di Luglio di quell'anno 1602, per batter la Florta Inglele, e perfare sbarco in Inghiltersa. Elifabena restoal quanto sorpresa, poiche in fatti s' era posto nell'animo, che ad ogni altra cosa pensasso iknuoro Governo di Spagna che à farle la guerra da buon senno. Z 3 Ma Ma

734 VITA DI EEISABETTA zi glielo accele maggiorineme, de accordile à tempo debito degli alteti cativi dilegit; comando al fuo Vice ammiraglia Luyffeis, dipreparar con diligenza la Potta Navale; es politicon quelta in Mare de baou bora; procuraffe di portar daniff e spavento, a tittete le coste di Spagna, e scontrando Valcel<sup>2</sup> li Spagnoli batterii vigorosamente, Rilliste mere del disavantaggio de Legni, militalienrarlid ogni buon citto, confiderato a valore Inglese.

Era grande il concetto che havea Eliabetta Spagnoli del fuo Comandante, non pieciola Popilifo battuti.

ne de fuoi Vascelli, e ben grande la perfuia-rebbone 20, diquelle di Spagnia, ele quelle 18 porteva dice in quel rempo ceno che ente par ragione può dirfi ai prefente. Balta che son offante questi fentimenti della Regina", per afficurar meglio il fatto fuo, fredi il Cavallet Grana in Pfolanda agli Stati, per pregam, 19 vero per invitatii come diconogii inglett, di volere haver parte a Laini, di alle Paine che sperava di fat raccorre dalla sua Armata Navale în Spagnă; în fomma gli chiefe parte della loro Florta. Gii Stari fentitiono quella della Berattione della Regina con Tonittio Placere, perche quello era il mezzo elle noto veralle

mag-

PARTEIL LIBRO V. 535 maggior rinforzo di Vascelli all'assedio di Os-1600. tanda, con tutto ciò non poterono, per non trovarlo à proposito sprovedersi de loro Vatcelli rispetto all' accennato affedio, pure diedero ordine che le ne metteffero alla, vela dicci de migliori, come ne legui l'effetto, lotto al comando dell'Ammiraglio Opdam, che, hebbe ordine di secondare in tutto, e per tutto l'Ammiraglio Inglele. Si messe dunque la Florta Inglese con questa aggiunta di Holandesi, appunto l'ultimo di Maggio nel Mare, e prima d'arrivare di rimpetto à Cales scontratono 10. Navi di guerra Spagnole, che andavano per congiungersi nella Corogna, con tutto il Corpo dell' Armata. L'Ammiraglio Inglese ordinò al primo scoprimento che à tutte vele si corresse à quella volta, e come il vento era contrario fi procurò di pigliar saezzo vento. Il Generale di Spagna, non potendo voltar strada per haver troppo in poppa il vento, fi vide constretto di venire alla bautiglia contro sua voglia, che cominciò con gran furia dall' una , e l'altra parte , e benche ir difendeffero gli Spagnoli con lommo ardire, pure fu forza di cedere alla fortuna, al numero maggiore, & all'esperienza de' Nemici, havendo perso sei Vascelli incendiari, onto presi da Nemici, & il resto tutti sbaragliati e refi impotenti di lervir pen quell'anno; e con sai perdira hiant dagli Spagnoli

435 VITA DI ELISABETTA

gholi, il pensiere di tentar più l'impresa d'Inghilterra. L'Ammiraglio Inglese dati due Vascelli all'Opdam, se ne ritornò con il resto ne'suoi Porti. La Regina intesa la nuova; se ne passò in persona con solenne pompanella Cathedrale di San Paolo, per render gratica Iddio, e sù l'ultima volta che vi sù.

Senlate Carlo Emanuele Duca di Savoia che riufdel Duca ci sempre un Prencipe de' più arditi nell' Indi Savoia
traprele, mà de' più sfortunati nell' esceutiocontro
contro
contro
di seno di rimettere in campo le lue presentio-

dilegno di rimettere in campo le sue pretentioni, o quelle della sua Casa soura Geneva, e renderlene à qualsi sa prezzo Signore, e questa fù una delle principali ragioni che l'obligarono alle sue Nozze, con Caterina figlivola di Filippo II. Rè di Spagoa, credendo che tolle quelto gran Monarca divenuto ino Suocero per spalleggiarlo ad un tanto disegno; ma si trovò molto lontano del concepito pensiere poiche Filippo ad ogni altra cosapensò che à quello che penlava il luo Genero, e quando gli veniva parlato di tal materia foleva rispondere de minimis non curat Prator. Accortofidi non poter far nulla con la Spagna, trovandosi nel punto, di conchiuder la pace con Henrico IV. Rè di Francia adoprò gli offici del Cardinale Aldobrandino che la negotiava, acciò vi si aggiungesse l'articolo, che sarà da questo Rè spalleggiaro all'impresa di : ,, \_

PARTE II. EIBRO V. 517 Geneva per la sua Casa, ce in fatti ne parlo il 1002. Cardinale con qualche affetto ad Henrico, ma da questo gli venne risposto; Digratia Signer Legato non tocchiamo quefta Corda per. che altramente sconcertaremo tutto il Cimbato. Finalmente prese la risolutione di far solo; quello che non poteva fate con altri, e cosi, deliberò di sorprendere tal Città di notte tempo con le Scalate, trama cosi bene ordita,, che al ficuro che non vi è elempio nell' Istoric ... che mai altra impresa di tal natura tu mai meglio delignata, ne mai meglio eleguita, elsendo già entrati 200. Soldati del Duca di dentro, senza che li Cittadini se ne accorgessero; ma o la loro sinistra fortuna, o l'avidità d'efser soll, al sacco, o che non potessero andar contro i decreti della Providenza Divina, bastă che suegliatisi i Cittadini, eprese le Armi (questo successe la notte delli 22. Decembre) si liberarono da tale loro ultima ruina; molti si gettarono dalle mura, rotte le Scale dal Cannone, parte furono uccifi, e 13. presi viyi quali tutti Conti, Baroni, o Nobili, che non oftante che la matina folle un giorno di Domenica, vennero la stessa matina tutti impiccati per ordine del Configlio. Questa nuova venne portata alla Regina Elilabetta. dall' Ambasciator di Francia, che l'havea ricevuta da Pariggi, già arrivata à quel Rè con Corrieri espressi; ne mai persona era restata

1402. più sospresa di quello si Elisabetta nell'intendete la descritione d'un tab Successo, &c
una risoluzione così andita d'una electricine
di talmattra, lascimphosi dice in presenza dell'
Ambasciatore istesso, bora che son vicina a
morire; comincio ad haven banna oporione del
Genevrini; e più volte sit ancpes innesa dice;
Quattro Meroantuoci di Simisti d'una Bicocca sar perder la vita di lacciona 13. Nobili in
un giorno di Domenica, è una risoluzione che

mai si è fatta da qualsissa maggiore Monarca.

Maviga mone.

Venne supplicata la Regina in questo mentre di voler permettere ad un tal celebre & atdito Capitano derto Yeimouth, d'ogni mage giore elperienza nell'atto Marinatelca, per andare à cercare qualche passagio nel Nort-ovest, acciò si rendesse facile il pallagio nella China: & à questo fine la Regina l'accommodò una Patente niceffaria, & i Mercanti di Londra lo providero di due Vascelli ben provisti di viveri, ediquanto ora dibifogno, ad oppimodo dopo haver fatto più di 1500. Leghe-e combatturo quali: un'anno con la diversità de ven-, ri, le ne ritornò senza effetto, molestato ancora'dagli occessivi freddi, però intrappule poi un'altra volta il camino con migliore clipo. In questo medesimo tempo haveado risoluta gli Stari d'affahir l'Asciduça nelle hie Terre, lupplicarono la Ricgina , sche oltre alle miline ordinació, ili perincuengli di poter levare an-COIS PARTÉ II. LIBRO V. 1995 cora al loro foldo 3000. Soldad che volonne. 16622 ri gli accordò.

· Nell' Inverno di quello anno elle vuol di infermiverfo I fine , comincio la Regina à renders tà d'Elidraft del tutto impotense al governo, fopra glunta alla lua ve celiala di fettama anni, de inun'anno elimaterico, un chrema malinconia. che la lece cadere in una febre lenta, che l'andava pian piano confirmando; e tanto più che: per confervatfr in quell'humore che haveva sempre havato contro la Medichia, non aggradiva, ne riceveva rimedi di Medici, rifpondendo à quei che glieli andavano proponendo, Non ho voluto Medici mentre ero giovine, che baurebbono bavuto la gloria di darmi la vica per settanta anni, eperche li chiumero hora che non vi è più luccignuolo nella candeta, per farli perdere il credito d'havermi dato la morte? Ét in fatti non volle intender parlare nè 🦝 Medicine nè di Medici, languendo con certi rimedi feminili che l'andavano infegnando alla gionarta.

Dopo le Feste di Natale si trasferi nel Pa- Vallazzo di Richemont fabricato da Henrico Riche VII. sino Avo, per esser luogo molto salutifero, ed'un' aria grata, vistosa, saluberrima, e vicino cinque leghe di Londra, e prese questra risolutione per ssuggire l'aria nociva di Vestminster: con tutto ciò il male se gli andava sempre più continuando, e la sua debo-

Z 6

'540 VITA DI ELISABETTA,

va più quan reggerh in piedi, di medoche appena poteva più fosto ferivere ne Lettere, ne Patenti, e la malinomia che l'affigurail più, l'haveva ridotta, in uno frato she non godeva più di conversare ne estetueroni fuei.

Domeltici, e molto meno con gli altri.

Etule d una lua Malinconia.

Quelta malincopia che sersonno gli aggravo il (uo male . & abbreviò la vita, fecondo l'ordine semplice della Nuura in voglione che tiralle il lino origine da molta cogioni sepaticolarmente d'esteril accorta peba quando use civa nelle folennità, il Popolo non l'accisimara più come faceva prima, cola che gli mortifica va grandemente l'animo : e veramente dopo la morte del Conte d'Ellen, à sia che il Popolo, s'imaginalle che la Regina l'havera condannato à torto, à lia che haurebhe desidenato che gli facelle gratia, balta che verio di Lei da quel tempo in poi l'affetto Popolare a raffredo di mosto, perche in fatti il Conte era amato dal comune, benche invidiato da molti Grandi, secondo l'ordinaria gelossa della Conte.

Anal dirò di più che pochi giorni dopo la al sonte morte dell' Essex conobbe meglio le procediture di questo Conte e enelle quali vierano errori degni di centura odi morte, di modo che gli resto un continuo si molo nella coscienza, per haven sauo morte così alla leggiera, un Ministro che l'hat veva

PARTE II. LIBRO V. 541
veva cosi ben servito, de el quale fiaveva par-1003,
tecipato gli ultimi favori, dandosi à dredere,
che di ciò ne fosse informato autto il l'opolo;
e però legli era cosi raffiedato l'affetto, parendegli che da tutti ventifie accustata come ingiustra, se impundente y imaginatione che nonpoteva riuscite che semiolie fiel petto d'una
Dienciposta che haveva visteto in così gran
concetto tanti anni, e che poi nel fine teltasse
abbandonata dall' auto Popolare.

. Sentiva assoora gravishinia delplacere nel ve-Perle coden continuare la guerre civilled Irlandia, e che le d'Iteffemionwarrivate in quell' Hola tante akre, alsecrolse, e più gravi, e che cofi felicemente in breve nempors erano calmine con castigo de? Rubelli, e senza quasi spargimento di sangue, ò ben pocco dalla parte Reggiz, emolio da quella de Malcontenti ; e Leral contratio che: habbia havuro questa carriva fortuna; d'effer. obligats à verfas tanto fangue della più fiorita: Mobilità, e Cintadmanza Inglese, es i Rubelli sempre più vittoriosi conservarsi nel loro. polto; quella confideratione in fatti l'affligeva e unto più che conofeeva benissimo che i 🗒 Memici del Conte d'Essex, Phavevano impedito d'abbracciare quei mezi che questo Conte l'have va proposto per dar fine à quella guerra, o che senza dubbio alcuno farebbero sailcitiottimi f di modo che frientiva crucciar Limited effection life intititie plurivate, it Con~

\*42 VITA DI ELISABETTA.

Mes. Course è morte cor is non he sapute prevalerino de suos buoni consigli, anzi Pho precipte ato to modesima, per haver seguiro i consigli altrui; gli Inglest hanno sparso santo sangue in Irland dia sanza fur nulla; i Rubelli trionfano, le guerre continuane, la Religione languisce, e la mia riputatione ste perfa.

In olive l'affligevano ancora gli auvifi che giornalmente gli venivano portati di faori;

in Roma cioè che i Prencipi confinanti che vuof dir Spagna, e Francia convenivano infleme in Roma dove si negotiavano i mezi per impedire che la Corona hon cadelle in mano del Re Giacomo, notifolo per effere Proteffante, mà per evitare alleora che questi due Regni non's uniffero infieme fotto il dominio d'un fol Preneipe, perche con una tárita potenza laurebbe dato troppo da pensare a vicini, d force che gli um rispento à questa gelosia di flato, gli altri à cuufa della Religione, bramando che fosse rimessa la Catolica, ognigiorno andavano tenendo conferenze appreño del Papa; e ne' loro configli in particolare & i Casolici istelli del Regno, andavano tufcitando partiri per havere un Rè Catolico; anzi gliffeffi Olandesi havevano le loro massime, perche se bene godevano di vedere à quel Regno un Rè Profestante, con tutto ciò non gli piaceva l'intentendere che duc Regni similicadessero nel potere d'un folo, non effende bette per una PARTE FA CIBRO V. 1969
Republica reporche d'havere un Processe per 1969
confinance reoppo potente i quelle confidecationi affligevano la Regina, perche reneva
per certo che auto il Regina folse per cadere in
guerre civili, e ciò per il suo capriccio di non
hàversivolato maritare.

Tunte quelle considerationi, con qualche Nemice melongito d'altre, formmertere le verchiair di di rimedi quella Regina, in un baratro di penfieri Malinconici, à legno che non poteva pigliar qualche Medicamento per eccharghillonno. Non haveya più guito di cola alcuna, e dalla ricettione in poi dell'Ambalciator Bicon, , che tostimonio qualche piacere (come si è derro) di comparir fakokaniente, non volle più intender parlace ne di diporux ne di feste, ne d'alcuna ricreatione, mà nell'ultimo anno le gli accrebbe effraordinariamente questa malinconia, di modo che nonfalo non voleva rimedir madi più difficilmente voleva mangiaraje aprando le gli portava dalle sue Dame qualche brodo d'altro, spesso riculandolo soleva dire, Lafriquemi movira gli Ingles sono stancchi di me, co je di lere. Mà quel sh'era peggio che perevicare di pigliar rimedi diceva alle volte, io son fono più maladan.

Fil molestata legglemente alle volte dalla sue inpottagra spesso mà con poco-dolore, di modo dità.
che hapera per costume di dire schezando, la
pedagna mi sa pincere perebe m'al·liga a pigliar
ripo-

544 VITA DI ELISABETTA.

1603 ripofo: la ragione che non era tanto molesta ta da questo male procedeva dalla sua grande astinenza, perche in fatti mangiava poco, e non mostro mai alcun' apettitto di gustare una cosa meglio d'un' altra, e tanto meno per le bevande: onde cra divenuta secca, di dove ne nacque che verso il fine se gli dissipò del tutto la podagra. Non fu mai non più che ben di rado fogetta à quelle coliche che fon tanto comuni in Inghilterra: tutta via non era esente di certi dolori di testa, che dall' anno fessanta in poi della sua età gli davano qualche vertigine, ad ogni modo era così ostinata contro i rimedi della Medicina, che non si lamentava mai d'alcun male, e questo la fece credere, estimare molto più fana, e ben S'impe portante di quel ch' era in effetto.

S'imp giora Jempre Più.

re talmente ad andar pegiorando, e quella sua malinconia ad avanzarsi in un tal punto, che non voleva più intender parlare nè di governo, nè di Consiglio, nè di cola alcuna, appunto come se non fosse stata Regina. Già haveva fatto tempo prima un Testamento, nel quale dechiarava herede della Corona Giacomo VI. Rè di Scotia, e benche per evitare che questo non venisse all'altrui orecchio. P havesse fatto di nascosto, con tutto ciò, molti ne hebbero manifesta Notizia, essendos anche scoperto che in tal Testamen-

PARTE IL LIBRO V. 545 to non parlava cosa alcuna de suoi Domesti-1603. ci, che però venne sollecitata d'haver memoria di quei che dell' uno, el'altro Sesso l'havevano ben servita, e come non era della generola grandezza d'una coli grande Regina, di lasciarli in abbondono senza alcuna rimunerattione, per questo la supplicavano di voler fare un'altro Testamento, acciò i suoi be-nemeriti Servidori godessero i privileggi ch' erano comuni à tutti î Domestri de Prencipi, quali haveano per principal scopo ne loro ultimi giorni, di moltrargli qualche gratitudine; con tutto ciò non baltò alcuna rappresentatione per farla risolvere à fare un'al-r tro Testamento, ciò che faceva arrabbiar molti Corteggiani, che non haveano tralaf-: ciato alcun' atto di maggiore offequio per ben' servirla; e quel che più li metteva in colera; che non volle mai render ragione perche facesse ciò, procrastinando l'esecutione senza dar risposta à quelli, d'à quelle che gliene facevano le propolitioni, sino che non su più tempo di far nulla.

A ben considerare questa Regina nel suo saoi Fahumore sù stravagante. Fù suo gran piacere quello di burlarsi di tutti, col dar speranza ad ogni uno del suo matrimonio, à segno che molti credevano d'haverla nelle mani, allora che di Lei ne dovevano restar più lontani; della sua età di dodeci anni cominciò à compiacersi 146 VITA DI ELISABETTA.

2603. piacersi di Favoriti, mà divenuta Regina lo fece più alla svelata, di sorte che pochi cran-'quei che non dubitassero, che non si fosse altenuta di dargli l'ulcimi favori, e che ciò si, ò non sia io non ero in quei tempi per affirmarne nulla, e quei che vi erano ne ferivono confulamente; bastache hebbe una particolare sodisfattione à sollevar Favoriti, con i quali sino alla sua età di cinquanta e più anni nos spirava nè respirava che per loro, e con loro; pure nelle cole del Governo non fi lasciò mai tirarper il naso da nissuno. Amava d'ingraudirli in carichi, & honori, e che fossero conosciuti i suoi Diletti, mà del resto sapeva benissimo far prevalere la sua auttorità, onde trovandoli un giorno nel suo Cabinetto col-Contedi Leicester, dopo haver patlato lungo tempo di dentro, nell'ulcis fuori la Regina mezo sdegnata ando dicendo, come ben l'intelero quei ch' erano fuori, Cente sai ebe. bò da dirti, che non mi seno maritata, perche il mio bumere non mi perta ad effer comundata da nisuno. Et un'altro giorno fu intefadire al Conte d'Effex : Conto fe volete vivere lungo tempo con me, net goder da Favo-. rito, non ve scordate che siete Sudito. fomma resta in dubio se fosse stata casta quanto bilognava, era Regina, era bella, era giovine, era spiritosa, si compiaceva d'arrdar ben vestita, de' Balli, e passampi per molPARTE II. LIBRO V. 547 molti anni, e d'haver Favoriti, li più belli, 1602. e legiadri Cavalieri del Regno, Altro non, sò che dire al Lettore.

Ma quel che pare più ftravagante in Lei, roco geche ville con un' anuna batto, e vile in fol. nerofa. tanza, e mai l'Inghilterra vide governo più spilorcio di questo, cosa che deve dar tanto più di maraviglia ad ogni uno, quanto che non vide mai non dico l'Inghilterra', mà l'Europa tutta, Regina più di questa fastola, & iinclinata allemagnificenze, e fópra tutto agliormarmenti degli abiti, & a farfi vedere in publico trà le pompe, le grandezze, e lisuperbiapparati; mà in softanza tutto suaniva in fumo. Per primo non usò mai atuo alcuno di: generolità con thi fi sia: ben' è vero che regalava nobibneme gli Ambulciatori, & in cole di miesta natura appareinti, mà del resto, à fuoi Domestici, & alle fue Dame appena dava il falario ordinario, onde hebbe ragione un Corregiano di dire un giorno ad un Fran-. cefe che fi lodava delle generofità del filo Rè,. Tu yazan d me (chile) ferontana Regina, che: ci fa pader l' oro; senza toccarlo. E veramente act fuo tempo molte Fimiglie fi Iono. ruinare, per compiacere alla Regina, chenon predicavaratiro che il faito, fenza die alcuno siralle arefoldo de benisicenza da costei. cofe poco haveva:l'animo portatolà benefaca--: reanche chi la lerviva ; e con ultro cho, non

548 VITA DI ELISA BETTA, vi fù mai Regina meglio di quelta lervita; 'nè di Lei più honorata, e'stimata, perche haveva questo di buono per Lei che sapeva con una: indultria particolaré palcer tutti di speranze:

Horsà balta per li particolari, perche li-

pera de-

Non hà fatto, al nalthaente si possono trovar ragioni per acculauna O-re i Domesticiche non habbino faputo rendersi degni delle rithimerationi, e periscularela Regina che non habbia voluto farlo: mi per il publico quale 'ilcula trovaremo' Noi 2: Qual miggior vergogna di quella in gratia; una Regina fimile the tanto il compiaceva. delle pompe apparenti, elië pateva nata perle magnificenze, e per il falto, amata per tanto tempo da luoi Popoli; con un Parlamento coli inclinato à complacella, che baforvà di voler poco per llaver futto, 1se dal quale ouenne fomme immente, Che vinte con tanta sua gloria i Nemici di suori, che disfece tutto il rello dell'Abatic chi erano flate ri-Rabilite da Maria, che s'applicò la rendita di tante Chiefe eveleovadi; 'e che quella Regina habbia villuto quali mezo lecolo fenza fat cola alcima degna di memoria. Let in fatti non si trova in Inghilterra ne fabrica; ne sondatione di Chiefe, di Capelle, d'Hospitali, di Colleggi, di Palazzi, ne di Giardini, ne di Palchi, ne di cofa alcuna clie possa la Navione Inglese sodarsi, e dire, questa operae. fatu fatta dalla nofira Regina Elifabetta.

PARTE II. LIBRO V. 549 -: In quanto al mio particolare nel vedere il 1603. Ritratto della Regina Elifabetta, mi dembra vero indi xeder quello d'una grande Heroina, poi-de Prenche in fatti chi ben confidera la sua vita a tro-cipi quaverà cole degne da fare inarcar la ciglia , soccante la natura del luo Gogerno - con quelta sola differenza, su quali nemica di quella gloriolissima Massima de' Prencipi , ristresta in quelle parole Non sihi fali pivere, sed o alis proficere pessendo vero che il Prencipa deve haver lempre nel cuore quella grandezza d animo o questo Reale oggeno nella mente di benificar tutti, che a far conoscera a propri Suditi . & a' Prencipi Aranieri , ch? egli non sostiene lo Scettro, per vivere à lestesso, e perché coli lo ricerca il suo inseresse, ma per cercar mezi da beneficar mutil e da render la propria Nattione sopra ogni altra più gloriosa; e questa gloria, e questa considerattione hà fatto perder cosi gloriosamente la vita à tanti Prencipi combattendo nel Campi con le Armi in mano, & in fatti le un Re, un Monarca, non havelle altra oggetto che il luo interelle, il luo piacere, il luo fa-Ito, la sua gloria particolare, se ne statebbe nella sua Corte per goder con tranquillità d' animo le sue Grandezze, le sue Magnificenze, le sue Carcie, le sue Comedie, i suoi trions, la sua Servità, il suo Coruggio; e le pure un Prencipe suda, stenta, e s'affatica

950 VITA DI ELISABETTA.

fatica nelle cure del Governo; se corre dietro i richi & i pericoli senza risparmio del sangue, per suo proprio imeneste, questo interese non riguarderà mai il presente, maben si il suturo, e questo vuol dire la sua heradità; la sua posterità, e l'immortalità del suo nome in sutti Secoli.

Oblig de Protestanti ad Elisa

Di quelto mancò Elifabetta, poiche perve che non havesse havuto mai altro scopo, nè altra massima che quella sola di vivuere, e sast ciar vivere, e di non cumufiche del prelemes come le fosse stata nemica giurata della Poste rità, non curandoline d'haver figlivoli, già che odiò il maritaggio, uè di far cola che potelle rendere immortale il luo nome negli al-Li Procestanti inalgano questa tri Secoli. Regina sopra i Cicli con títoli d'Hesoiga, d' Amazzone, effendo alcuni caduri sino all'indiscretezza di chiamatta Elisal esta la Grande. Jo non nego, che di Protestami non fi debi ba ad Elisabettaquella gratitudine di locialia, e celebrarla come Hicroina, perche in famile lua rilolutione di abbornire il Paparo, e, lettenere il Protestantissimo, al sicuro che i Lance rani in Germania, & i Calvinishi in Francis correvano pericolo dell' ultimoschiaconos. 10, per cosi dire, nè mai haurebbe hanne corlo ne la Riforma, ne la libertà in Holdada; di modo che non è picciolo obligo que Ro, mentresono obligari i Protestanti di

PARTE II. LIBRO V. re, senzated Elisabetta, non haurebhomo bo-1601. ra vicanell' Europa. Sò che molti dicono, emolti vogliono che questa Regina non sù nemica di Roma per odio che havesse al Papato, nècosi inclinata alla Riforma della Chiesa per ado di Religione, mà per interesse di stato, essendo cola impossibile d'esser Catolica e Regina, per le raggioni già allegate nel corlo di quelta Historia, non volendo la Corre di Roma affolvere dalla Scomunica una, che con tante Bulle era stata dechiarata baltarda, e con ingiulto e sagrilego il divorsio di Caterina, e lo sponsalitio della Bolena; di modo che amò meglio d'effer Regina, e Protostante, che Catolica & Elifabetta.

Per me non penetro quale fosse il zelo di Religioquella Regina nella Religione, poiche delle ne quale
cose occulte nel petto degli Huomini soura la
Terta non ne tiene la chiave che quel Dio solo-che stàne' Cieli: ma per quello riguarda si
vissibile, eche si puo dagli Huomini penetrase per tamegiudicio, certo è che molte surono le massime di stato temporali che obligarono indispensabilmente questa Prencipessa ad
esse nemica del Paparo, e così Zelame promanice della Risorma della Chiesa in Inghilturra, senza di obe haurebbe corso gran pericalo di ponder la Corona: quello che io non
suedo, poiche haurebbe possuro spossore Filippo II. che al sieneo gli haurebbe sottenuto

552 VITA DI ELISABETTA,

1603. la dispensa di Roma, e così sarebbe stata Regina Catholica, e moglied un gran Rè se havesse voluto, che bisogna però credere, che habbia havuto qualche inclinattione verso la Riforma. La verità è ad ogni modo che non fù troppo scropolosa nelle cose di Religione, & era cosi data al fasto & alle pompe, che quanto appariva in Lei nel lagro, tutto pareva nell'estrinseco più tosto derivante dall'apparenze, che dal fondamento del cuore. Queto nasceva perche non affettava gli esercizi publici, se non fosse allora che si trattava di fargli con fako, e con pompolo apparato, e molti vogliono che non haveste mai mostrato l'animo intento alle preghiere, ma quali sempre distratto, & alieno, sia che venisse rispetto alle cure grandi del Regno che glielo tenevano occupato, o pure da poco Zelo. Ma questa Regina è morta, e la sua Casa estinta, di modo che si può dir la verità senza censura di passione, e questa verità è ch'essa beneficò molto la Religione Protestante, e che se Lei l'havesse abbondonato sul principio, al sicuro che conservandosi la Religione Catolica nell'Inghilterra, tale che la sostenne, e stabili Maria, non potevano sperar che il loto ultimo precipitio gli Ugonotti in Francia, P intiera caduta delle loro pretentioni di rimettersi nella libertà gli Holandesi; & in quale stato fosse per cadere la Germania, allora che COR

PARTE II. LIBRO V. 553
congiuntia Cefare fossero statigli Inglesi, e 1693.
Spagnoli, non lo sò, ma mi vado persuadendo che haurebbono passato mosto male il loro tempo. Certo è dunque che giusta, ragionavole, e piena di gratitudine è quella buona dispositione che conservano li Protestanti verfo la gloriola memoria di questa Regina.

poiche al secto che gli hà salvato, & impene d'Elidito il loro ultimo naufraggio, non dico rif-fabenta setto alla sua protettione verso gli stessi, ma Protesa causa della sua conservatione nel Protestan, tanti. tismo. Del resto non intraprese mai con zelouna ferma risolutione d'abbracciare il Partito del Protestanti alla suelata, e con buone forze, secondo alle instanze che gliene vennero fane più volte, edalla parse di Germania, e d'Holanda; contentandosi solo di parteciparli cerre affiftenze, alcuni foccorsi, e le sue raccomandattioni, non più oltre di quello portava il bisogno della sua propria confervatione, e del suo riposo. Lasciò perden la Roccella, senza voler nè anche ascoltare le instanze de' Roccelless. Soccorse gli Ugonotti all'instanze del Prencipe di Condè ma con suffidi cosi deboli, che si videro confinerti di far la pace, per non poter sostenere la guerra, lasciando perdere Havre de grace, che haurebbe possuro mantenere se havesse voluto mandar Navi, e Gente quanto faceva di bi-Part. II. fogno.

era VITA DE ELISABETTA,

1601 logno. Mache dico? Se la Regina Caterio ne, & il partito Catolica non li fellero accorti che quella Regina non fi curava di protesgere gli Ugonotti con un cuore di ferro . me con qualche fola lettera di raccomandattione che vuol dir con parole, e non congli effetti, si sarebbe risparmiato il sangue di tante migliaia d'innocenti, essendo certissimo, che mai si sarchbe, passato alla risoluttione di eleguire quella con barbara stregge di San Bartolomeo, ma persuasa la Corte di Francia, (come fù troppo vero) ch'Elifabetta non fi curarebbe molto degli Ugonotti la conchiufero, & eleguirono , anzi molei fono quei che affirmano, che i Catolici iltelli li scanda. lizzarono di vedes ch' Elifabetta procedeva cosi lentamente verso gli Ugonomi, e prima e dopo la stragge..

10 gli Holandeli.

Come fi Diqual lode fu mai la procedimera di quecompor fia Regina in quello che appartenne agli interessi delle Provincie unite? Gli logies più appassionati della gloria di questa, dicono che Lei fù quella che stabili la Ropublica d' Holanda enell' Holanda la Religione Rifoe. mata; mail Signor van Benninghon, mentre era Ambalelatore in Inghilterra, porlandosi in Camera dell' Ambaleistor Ronquillo sopra all' obligo che havevano gli Holandesi agli Inglefi per quello fatto bavez in fervitio di quelli Elifabetta risposa. Questa Regina ci

PARTE II. LIBROV. 555 foce gran bene; per la buona insentione che has 1405. movachifarame, ma del refle li febi fiborefi non ca professorono mui cinulla, perche, è che ce ne davia pochi che ferriteiano a favel del male, mouve accombowing al fueco, e non l'effinguemeno, è obe ce nie drava ir biofeanza, ma voji tare di du vores foresusos a riente. A nofito favere me finiesse mai Elisabettà, se non allors obseride formacoù prime foutlament e de l'a nofervisioned; emosfapas, le difficulté, le presentioni, e le pretaditioni, similevano quasi improvinibili li seneieni de Transani, che non directions the fluo that fair interess gliele permeffero. Effu fo fervi fempre dell' Holanda come d'un Balvardo alla fue confervattiono, oper questo lo sosteneva per vonservursi, e non havendone più de bisogno lo lasciava in abbandono. Più volte ci lasciò sul'orlo del prevapisio, everso di Evoi abbondo sempre più de parole the difatri. Tal-volta ci voleva por amici, e compagni, speso per Sudmi e dipendenvi, ve mai seppe rifolversi in nostro sevano ad an arricolo finale. Quat più redicolo fucesso di quelle della spedicione in Finalta del Conve de Leisesfer? Fix an Transate con gli Molantoff, accepteda formuità, spédifos al standard for Laughtenente, e poi tra brevi Mais so richiance, e to fie rithroces per richiamarle in breve. Permenon trovo she gli

Inglesi kabbino dato la cien alla liberticalità

Aa 2

Ho-

156 VITA DI ELISABETTA,

con sante dubbioso promosti, ma pou tosto si pui direbe la rivolea degli Halandes sostenne sul Trono Elisabetta, poiche sa Fisippo non soste stato occupato à sostene, con sutte de sua forze ana guerra cost terribile na Paesi bassi, guai all' Imphilterra; es è certo che quei li quali volossero foneun ofatta raesolta de serviggi, edell'assistenne che gli Stati diedero alla Regina, con bistoro Vascelli più voltenello sue speditioni, es i saccorsi e la protessione che sistem ditroni, es i saccorsi e la protessione che filisabetta partecipò apli altri se es quali di fanti con dicto, che penderebbodi non poca la tilancia della partecle si Holandes.

Elogio" Confesso che nella vita di questa Ringina vi è d'Elita un lustro di virtu degno di ellere amnigato da bena.

una parte, me certe nebbie d'imperfeccioni

una parte, ma certe nebbie d'imperfectioni molto oscure dall'altra. Una Donna regiar 44 anni e più in un Regno pieno di spini (se pure è vero quel che d'altris serio di novità, e portati alle soditioni, se alle sivolte? Una Donna entrata al Governo in uno stato entro diviso ne sentimenti della Religione, e quel ch'è più maraviglioso, che quella era la più debole, eche prevaleva, il meno ch'esta professas. Una Donna che havea tanti perio di deniro, ranti invidiosi di suori con intali al Potentati all'intorno che volcano precipitaria;

PARTE II: LIBRO V. 757 tàrla; con ribellioni di dentro, e con tante 1603minaccie di fuori : 80 in tanto à dispetto degli uni e'degli altri ) più con la destrezza The con le Armate seppe rendersi il cuore de, Taoi Papali; Herrore de Juoi Nemici, e l' ammirattione di tutta l' Buropa. Fù Commediante e vero, mà a che gli servirono le « Comedie ? dico le sue Comedie politiche ? di fare un trastullo de Prencipi Stranieri à beneficio de fuoilintereffi, & à tenere i fuoi Popoli allettati, eldeluli in un tempo istesso. Qual gloria potrà mai uguagliarfi alla fua, d'. haver vinto, abbattuto, humiliato, e dirò quafi constretti à ricevere le sue leggi e Roma, eSpagnà, e Francia, e l'Imperio senza sfodrar Spada, che nella più eltrema ne-· cellità ? Il cozzare coli gloriolamente per lo spario di 40. e phì anni contro Filippo II. che haver là maggior patte del Mondo fotto alla sua ubbidienza, el altra ò confederata per timore, o dipendente per massima di flato; e questo Filippo che havea giurato tante volte di esterminarla, e che ella volontà corrispondevano le forze; non-folo non potè mai colpirla, mà appena impedirsi d'offer da Lei colpito.

Che fi considerino se può farsi senza inarcar Contile ciglia, quella sua maravigliosa condotta logio. quella destrezza così oculata, quelle massime cofifine nella feeka de fuoi Favoritià Luogo Si à tempo, e per la più due à tre secondo,

1/3 VITE DI ELISABETTA

wos. elle fo frimava convenevole a dioi interest ricenendo la gelolia degliani e degli altri, fetta pa che mai ne lorgette difundio alcuno, tirate done fempre vantaggi per leskulla fe per il Rel gno. S'mgharia allaborton d'effére Alta Co. nictiane; e quit maggior giora; chelline gnarcon tanti giona facendo Comença E qual politica de comparanti alla sua "tiligoret" introno ? Fu fempre ministrianti (d. 4611111). di fuori; pareva che le distil galentale la ro inondaria; di in lanto in tin con l'angle file gno follenne l'empre la pace d'Aliai Capille. periore al VIIIIe, White Michigan and Annie Company te con Andinate coll theegante, infelication porchial pervenile Prescipe algunopelistical do; effendo verdinas che mariali Claracia fi trovo Moharca, the finale ad Elliberal fraveffe havino l'ingegno el acce di la perilica cartivare l'amicittà di muri l'opolit, Citibilist p firamerì, fenza mai fraccioni d'un cole imio gogoverno. Ella fi fenspic'il cuose', l'Ainima, Pitolo de fuoi Sueiti, non official la dis . Willia di Religione, & il manuale muchoile degli Inglefi. Da Prencipi firmieri vernie fempie amara, riveita, e flimata, & infomma ficonfervo edentro, eficiris e condinici, econnemici in credito, in auttorità, & in copresso de 5 4 1 grande.

BARTE II. LIBBO V. #59
gende Heroina. Sino al fuo sempo i Secoli sesson ne hebbero altra fimile, e se simile ne haveranno quei che seguiranno dopo Noi, que sto mi è ignoto.

In tanto quello prodiggio di buon Gover, Bialimano, quelto distillatoio di massime riguarde. voli nel ben reggere Popoli, non volle haver dopa di le, mè figlivoli, mè merica d'evernità, contentandoli folo di far cole quanto baltaliero à ben minere, & à ben governme, mà nongià apere degne di sendere immortale il luo Nome. Pende le più belle occassioni d'immortalirfi, nè tenne che à Lei diricuperar Cales, sia nell'unirsi con gli Spagnoli contro i Franceli, ò vero con Henrico contro! Arciduca, che tenso siè premuta, e sempre non l'offro di darle primadiagni cola Cales, e le bavelle voluce unire le fue forze con quelle degli Ugonoui, ma da buon fenno, haurebbe fatto progressi masevigliosa Almeno doveva ordinare qualche Holpitale, qualche Colleggio qualche Palazzo, qualche chiciz, qualebe Appartamento... Quei che conplicono il naturale del fesso l'iscutano, poiche la Donna pure che habbia di che mantenere il suo fasto, la sua vanità seminile, Gemme & abiti da mutar spesso; pure che sia amata, incensata, e corteggiata, poco gli importa che visia, è che non vi sia Mondo dopo di fc.

A a 4

Ho:

## 560 VITA DI ELISABETTA

Hora vedendosi dunque Elisabetta troppo Regina aggravata del male, nella magior parte del tempo senza fare altro che levarsi, e coricarveno.

si, credendo di trovar sollievo a' suoi dologia del senza senza del male, nella senza senza del senza senza senza del senza senza senza del senza senza del senza senza senza del senza senza senza del senza senza del senza se

si, credendo di trovar sollievo a' suoi dolori, & alle sue malinconie, non volendo più nè Musiche, nè altri diporti, cominciò à farsi intendere, che non piglizva più gusto che le venisse rotta la testa con gli intrighi del Governo. Accortofi in tanto il Reggio Configlio che la Regina si trovava ridotta in uno stato inhabile del tutto al governo, & incapace di dar più ordini, anzi che non potes più dire alcuna parola con ragione, o con fondamento, dilcorrendo come se Regina non folle, per quelto deliberò il Consiglio, d'aba boccarfi col Maire & Aldermini del Gover: no della Città di Londra, & abboccatofi tuttrinsieme, si messe sul tapeto quello era da farsi in un'affare di così grave conseguenza; temendoli che i nemici, che vuol dire gli Spagnoli che haveano tanti partiggiani di dentro; & in buon numero li Catolici; non fossero per prevalersi dell'occassione dell'impotenza della Regina per turbare, e seminar rivolte nello Stato. Questo Configlio dunque, e questo Governo dopo haver maturato in due loro sessioni quello era da farsi conchinsero sinalmente, che senza dilattione di tempo si convocaffero i principali Signori della Nobiltà, con tutti i Vescovi, che vuol dire tutta la Cam-

PARTE II. LIBRO V. 161 Cammera alta, formando per cosi dire la Ca-1665. mera bassa il Governo di Londra; poiche la necessità del rimedio premeva troppo, non vi essendo tempo bastante da convocare un Parlamento intiero con il solito ordine, però vennero ammessi quei Parlamentari de' comuni che poterono (contrarsi.

Questo Corpo dunque di Consiglieri, e Consul di Magnati, tanto Ecclesiastici che secolari siguati. portò nel fine di Febraro al Reggio Palazzo di Richemont, dove si trovava la Regina, e quivi si fortificarono tutti insieme in quel miglior modo che li fù possibile, non solo con le Guardie ordinarie della Regina, ma con l' aggiunta di qualche Cavalleria che andarono con le maggiori diligenze arrollando, tanto che la brevità del tempo gli permesse, havendolo giudicato cosi a proposito & oportuno di comune accordo, per difendersi degli inconvenienti che potrebbono succedere, dando à credere, o che pur vero fosse, che i Catolici di dentro, fostenuti da quei di fuori e dalla Corte di Roma in particolare andavano formando un gran partito a loro vantaggio, facendo in oltre vedere che fossero per sorgere altri Partiti di quei che pretendevano alla Corona, Cosi rinforzati questi Magnati consultavano glornalmente sopra a quello che far si dovesse in congiunture che minacciavano gravi disordine nel Regno, succedendo la morte della Rc-

Aa s

see VITA DI ELISABETTA,

ness. Regina, che la vedevano così vicina, oltre che poteva riputarsi morta già che non era più capace da poter sostenere in minima cosa lo Sceuro per il governo.

Conful-.

dici,

Furono chiamati prima d'ogni cosa i più tadi Me-esperti Medici del Regno, per vedere se si trovasse mezzo di rimettere la Regina nelle sue forze di spirito, & in fatti secero due consulte più tosto per sodisfare all'ordine di quei Magnati che l'havevano fatto raunare, che per altro, vedendo due cose che sacevano grandi ostacoli ad ogni qualunque arte medicinale, l'una era quella dell'auversione ch' Elisabetta haveva sempre testimoniato (come già si è detto ) non solo verso la Medicina ma verso li Medici istessi, de' quali ne abborriva anche la vista, di modo che quando anche fosse stato possibile di risolvere qualche rimedio. l'auversione che haveva l'haurebbe reso inutile. In secondo luogo vedevano i Medici una età di 70. anni logorata, e quali distrut-, ta dalle fatiche di 44. anni, di governo con tanta applicatione, oltre che prima d'effer Regina haveva affaticato il suo spirito nelle persecutioni, e nelle prigioni, di modo che non vi era più rimedio da rimettere un' Arboreche non haveva più sugo. Aggiuntosi che il cervello era troppo imosso dal suo luogo per esser rimesso.

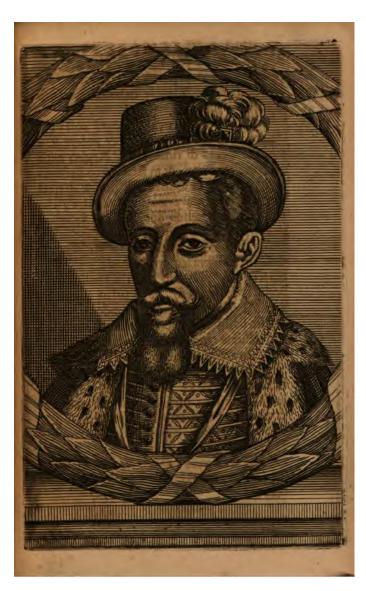

564 VITA DI ELISABETTA,

Corona

GIACOMO VI. Rèdi Scotia, figlivolo unico di quella infelice Maria, che havea perduto la testa per mano del Boia, d'ordine d'Elisabetta, era quel Prencipe che si stimava più propinquo, e più legitimo alla successione, e contribuiva à renderlo tale, ancorche tale in effetto fosse, la ragione che tutto il Governo tutti quei Magnati, e più delli tre terzi del Regno erano della Chiela Anglicana, ò vero Calvinisti che però volonzieri concorrevano à dar la Corona ad un Rè che havea in horrore il Papato, e che havea in Scotia perleguitato li Catolici sino all'ultimo oltraggio. Conchiulero dunque i sopradetti Magnati, che già attendevano à reggere il Regno, che si dovesse chiamare alla Corona il detto Rè Giacomo, subito che sarà successa la morte d'Elisabetta, e benche conoscessero l'imbeccilità di questa, ad ogni modo stimarono a proposito di passar 20. di loro de' principali co' Pari Ecclesiastici, e dieci Secolari nella sua stanza per parlargliene, non stimando à proposito di far maggiore il numero, per non confonderle tanto più lo spirito, Giovanni Whizgifz, Arcivelcovo di Cantorberi gli portò la parola, e la proposta della risolutione presasi in favore del Rè Giacomo di Scotia, più tosto per una certa formalità che per altro; con tutto ciò la Regina rispose con solidità di spirito, quello che non PARTE II. LIBRO V 465 hivea fatto era già più d'un Mese, Ben fatto 14034 l'approvo, che su stimato un miracolo, onde venne risoluto di fare un'atto con mano di Notaro, di questo consentimento della Re-

gina.

Non vi era altro che il Segretario di stato segreto. Cecil, e due altri che sapessero quello vi fosse nel Testamento, che da tutti si sapeva che ve n'era uno di fatto, mà come li trèo quattro che n'erano consapevoli, havevano prestato giuramento di non rivelarlo sino che fosse aperto dopo la sua morte non ne dissero, parola alcuna; e fù in oltre ammirato il segreto maraviglioso in ciò che la conclusione di chiamare alla Corona il Rè Giacomo, ché passò tra quel gran Numero di Magnati, & altri Configlieri, restò tra di loro, senza che se ne scoprisse ad altri parola alcuna, sino all' esecutione, e pure erano più di 140. persone da che si può argomentare la buona fede degli Inglesi verso il segreto, contro à quel falso concetto che di loro corre che non possono cosi facilmente obligarsi alla segretezza.

La Regina in tanto cominciava sempre più Deni ad illanguidirsi, e non solo à non potersi più ne due muovere dal letto, ma annoiarsi anche della ultimi vista di quelle sue Dame che le crano state più giorni. care; mostrando una malinconia di spirito molto grande, mancando a questo la forza a mifura che se gli indeboliva il corpo. Ad ogni

166 VITA DIELISABETTA;

2503. modo successe un fatto che era li Catolici si sarebbe preso per un miracolo poiche, non oftante che per più di sei Settimane non dicesse con alcuna con giudicio, & appunto come le fosse in una continua smania di febricitante, con tutto ciò ne' suoi tre ultimi giorni della vita, il luo spirito si rimelle così bene nel suo posto, che da buon senso. Ma come si conosceva che la natura in Lei farebbe in breve il luo corlo , li radoppiarono per quelto le Preghiere publiche in tutte le Chiese. L' Arcivescovo di Cantorberi, ch'era stato dall' àffetto di questa Regina ingrandito, volle afsisterla ne suoi ultimi respiri, per accompagnarla all' altra vita con falutiferi raccordi, rappresentandogli, Quanto haveva da sperare dalla misericordia divina rispetto al suo zeto, O à quellu sua gloriosissima epera, di baver contro alle vielenze, le insidie, le trame, e le Armi de' Namici di fuori, O i sentativi de Papisti di dentro, stabilita la Riforma alla Chiefa, abbattuta la Religione Romana, eliberato qual Popolo dalla Tirannia de Papi. La Regina stava voltata dall'altra parte del letto mentre l'Arcivescovo gli teneva quelto discorio, ma senza lasciarlo finire rivolta al quanto la testa gli rispose Milerd. La Corona m' bà daso affai vanità nella vita, non me ne date più di gratia nella morte. Tacque l'Arcivescovo ne altro soggiunse che queste

PARTE II. LIBRO V. 989
quelte sole parole di la ad alcuni momenti, 2000
non dubito che costra Machanen sa hen dispesta alla morte? Scà quelta domanda rispole
la Regina l'Informità èssata assai langa per
darmi tempo u disponerusi.

Quello che hebbe di più cattiro. Elifabetta mone. nell'ultimo periodo della fua vita, fiù l'angonia della morre che duro 18. hore in un continuo tormento di corto fossio, senza paro, la, senza cognittioni, econ gli occhi mezzi chiusi contro all'uso di gente di quella età, che sogliono spirare parlando. Alcuni dissero che quelto fece conoscere quanto attacaticcia fosse alla carne questa Regina; & altri che la fuzanima era coli ben collocata in un Corpo cosi degno, che l'havea cosi gloriolamente sostenuto, che non trovava modo di separarfr. Spirò ad ogni modo con assi quiete, la matina delli tre Aprile, lecondo allo stilo Gregoriano, che vuol direli 24. Marzo in contormità del Vecchio stile di Inghisterna. Nel punto istesso d'ordine del Consiglio vens nero aperte le porte delle Stanze, per sodisfaq re la curiolità de' Correggiani, e Domestici, & un numero ben grande d'altre persone ch' erano concorsi alle voci della sua angonia, Quei che conolcevano l' humore di questa. 1-1 Regina assai parco, esobrio negli atti di ge. nerolità, con una inclinattione poco portata alle beneficenze, & & alla liberalità s'erano

168 VITA DI ELISABETTA.

sos perfuali, che morta caderebbe in un comune disprezzo, già che non havea esercitato quei mezzi nicestarii a Prencipi per guadagnarsi l' amore de Popoli; con tutto ciò fi vide fatto il contratio, mostrando i suoi Domertici, & altri, cofi dell' uno, che dell'altro Seffo una tenerezza ben grande nel lagrimarla, e nel baciarle la mano. D'alcunt Catolici si ferive (Dupleis, Campana & altri) che non vi fui. rono che quei soli della sua Religione che la lagrimaficio, con lagrime non già lesturire d'amore che havessero verso di Lei, ma peruna loro propria passione, poiche non fapen-" do quello che vi fosse nel Testamento ne meno di quel tanto s' era risoluto da' Pari del Regno e Governo di Londra, per il Successore, onde si andavano persuadendo, che fossero per sorgere trà li Pretendenti alla Coronave gravi disturbi, e seditioni del Regno tuno, si può fare che le perfone più zelanti lagrimalle." ro per quelta ragione, effendo vero che molei erano quelli che dicevano con planti innanzi il suo Corpo , Dio sa quello che sara di Noi, hora che voi stete morta cara nostra Regina, equal farà per riufcire il Governo, dopoil voftro felicifimo.

Denice Ecco come fini il corso della sua vita di 70.

pione anni, e quello del suo Regno di 44. quella

motabili. Elisabetta detta per sopra nome d'alcuni l'

Heroina Vergine, e d'altri la Commediante

PARTE II. LIBRO V. 169 politica; che io non metto in dubbio che non 1603. sia stata Vergine à suo tempo, e Comediante politica in molte sue attioni. Cosi morì quella Regina che fù sempre in coft gran concetto nella spirito del Pontesice Sisto V. (come si è fatto vedere in alcuni luoghi di questa Historia) che spesso s'era inteso dire, chenel Monde non meritavano di vivere che tre soli per il governo de Prencipati, Henrico Rè di Navarra, Elisabetta Regina d'Inghilterra, e Lui, i she in quante agli altri Prencipi non meritavane di vivere perche non intendevano il loro mestiere. Etakre voke facetamente s' era lafciato dire con Confidenti Per far nascere un' Alefandro nel Mondo, che non volendo Eli-Sabetta maritarficon altri, che pigliasse à me per suo Miariso. Enal contrario quella Regina allora che venne un giorno nel 1586. Pregata di volersi maritare, perche era ancori tempo rispole, Nonvoglio altro Marito che Papa Sisto, se questo può far si son contenta.

Hora morta Elifabetta, mentre gli Offi-mento di ciali, e Domestici di Casa attendevano all'Elisabetintorno del Corpo, & à preparare le cole ni-<sup>10</sup>. cessarie alla sepoltura privatamente prima, eper le pompe funebri in publico poi, tutti quei Magnati dell'uno, e l'altro ordine lecolare, & Ecclesiastico, & i due Consigli Reggio, e della Città di Londra, se ne vennero in tutta diligenza in questa Keggia, edo-لمد داء

.. .:

to VITADIELISABETTA

2603: dove raunatisi nella solita Sala del Parlam insieme con tutti quei Pari, e Parlamenta che poterono scontraria da Roberto Cec primo Segretario di Stato, venne prefe à quella Raumanza numerosa di può Persone il Teltamento della Regin con tre ligilli, che aperro, elero a e dal Segretario istello, nel prim trovato, che per quallo secces della Corona Ella Regina Elefah vis suo legitorno borride. a succe COMO VI. Re de Seseia p que era discaso da Margarisa figlionia co VII. forethe d. Hancica VIII Re d' Inghilsonna. . a Maglie di Giaban fuel Avi. En colo macarieliota, che a tunque durante la lunga malatia della. Re da' Pretendentialla Corona li moontalle po segrete trame di Rabilir molte l'attioni di dene tro assistici gli uni dagli Spagnoli, e gli altri da' François, per impedire che l'Inghilterra non cada nelle mani del Re Gincome, con tutto ciò non si tosto su letto il restamento in fa vore di quelta, che celsò agni minima oppofitione.

Continuossi a leggere il Testamento, po-Ingrati-co stimato in quanto al resto, non trovandosi cosa degna d'annotattione; anzi che sosprese e scandalizzò molti, per l'ingratitudine che si conobbe di questa Regina verso i snoi

PARTE II. LIBROV. Domestici che l'haveano cosi ben servita, e 16031 particolarmente le Dame, moke delle quali havevano ruinaro la for Cafa, in un lungo fervicio, e carteggio, per corrispondere con iliono continuo ornamento d'Abiti al fasto. & alle pompe efferiori che volcva questa Regina nella fua Cone; & in unto non hebbe il cuore portato, per debito di giusticia, non folo digratitudine, ad ular di benificenmiestamente alle sue più benemerite Da-" mit di tanti attifi di letvitio; anzi d'alcune, e Palemi Donielici il leordo anche di parlare del filario che gli era dovuto. "Certo è che le questa Regina havesse havuto à cuore, altre tanto che hebbe schipre la vanità, il falto, e le pompe, la generolità, e le autions deroiche d'Anthornalità, al ficuro che, fattible riulcito il maggior prodiggio di tutti iSecoli, pure non legli può torre il titolo di Miracelo del fuo Secole, le non per altro, per la raggione che seppe farsi amare, e viva e morta, e fare in modo che si lodasse il suo nome, anche da quei che non haveano ricevuto che giulto loggetto di biafimarlo. Li fuoi Pavoriti furono beneficati con Titoli. Honori, e carezze particolari, ma in quanto alle ricchezze fù scarfa anche verso di loro. Nè mai alcun' Ambasciatore hebbe regalo corrispondente al merito del suo Carattere.

I: Durique Guito di Leggene il Teftamento.

572 VITA DI ELISABETTA, mo pro che per la morte della loro Regina Elisabetta clamato il Serenissimo Prencipe Giacomo Re di Scotia, era divenuto legitimo berede, e Signore de' Regni d'Inghilterra, e d'Irlanda, e di tutti gli altri Titoli, Dominii, e Pretentioni appartenenti a queste Corone, come anche de Titoli di Re di Francia, e di Difensore della fede, e che tale lo riconoscevano, e riconesceranno sino all'eternità, cost à Lui che a suoi legitimi successori, O heredi. Nel medesimo tempo alzata la mano (benche esente il Rè nuovo ) gli presentarono giuramento di fedeltà, pregando Iddio di voler benedire per sempre la sua Casa Reale. Questo giorno medesimo cloe 4. Aprile, secondo lo stile Gregoriano, d'ordine del Maire, & Aldermani, venne proclamato nella Cittàdi Londra, e si mandarono ordini, acciò si facesse lo stefso in tutti gli altri luoghi del Regno, e da per tutto legui con tanto applaulo, e tranquillità di spirito che gli stessi Catolici stupiti l'applaudivano; non fentendoss per tutto il Regno che voci d'acclamattioni, viva Giacomo primo Red' Inghilterra, di Scotia, e d' Irlanda: In somma questo è quel Giacomo Stuard; altre tanto amatore di Lettere, e protettore di Letterati, ch' Elifabetta n'eta stata aliena, e pure haveva sufficiente ambitione d'esser lodata. Lui somma questo è quel Gia•

PARTE II. LIBRO V. 573
Giacomo dico, il di cui governe fu coli mol-1603.
le, & effeminato, che diede motivo à quel
Poeta di cantare.

Rex fuit Elisabet, sed nunc Regina Facobus Error natura sic in utroque fuit.

Aportarne la nuova al Rè Ciacomo nella RèG Reggia d'Edimburg in Scotia, venne spedi- fasterto dall' Assemblea de Pari Roberto Carrey, preso ch' era Cogino della Regina Elisabetta; con tender P ordine di pregarlo in nome di tutti, acciò si aviso. compiacesse di partire senza minima dilatione di tempo, per venire à pigliare il posesso di quella Corona, alla quale era stato chiamato dal Testamento della defunta Regina, e dal consenso di tutti i Magnati, oltre che con grandi voci di viva era stato acclamato da tutti. A Carrey fece una diligenza maravigliosa, havendo corso le poste, notte e giorno onde non ostante che molti Pari fossero partiti per andare a salurarlo nel suo particolare, e che pure ciascuno si affrettasse di volere essere il primo, con tutto ciò il Carrei fù quello che gliene porto la prima nuova, e véramente non vi fu mai Huomo nel Mondo, con tutto il suo Dottorato, e con il suo Capo pieno di scienze, che restasse più di Lui sorpreso, parendogli che ciò fosse un sogno, e pure crano già ducanni, che correvano le voci, che ſo574 VITA DI ELISABETTA.

603 fopra il suo Capo folle pencadere la Corona d'Inghilterra, ad ogni mode reltè cosi autonito chenon leppe quello rispandere al Carrey, essendo vero che più tosto sperava, che credeva, di vederti quella forsuna sependo. per cola cerra che arrivaren bono canti sorbidi; e tante guerre civili, che lo scacciarebbono, dalle fue pretenzioni, canto rispennalla fua Religione, che al partito degli altri Practiori. In oltre egli era benilime perinale che: li Francesi, e li Spagnosi sostero per postucli gravissimi ostacoli non estende di logo imerelle, che lorgefle una Monambia coli gua de nella persona d'un solo, o peno pop due" bitava che non fiano per faummasere unito il: Regno per torgliene il public. En ecco la ragione che lo fece reftar speries , quando intele dalla bocca del Carsey, che il rouso, era feguito fenza che vi faste minima discrepanta. o disparità di parere.

come Rimefiosi al quanto da una pule aggradente ricevesse le sorpresa postosi inginocchioni in presente la nuova dello stesso Carrey con gli occhi ippoliti al Cienti dello stesso Signore Iddio, dominaren de Cienti de cella Terra a terendo gratie segundo dio, come à celui che tiene le chiaci de apprili degli Huommi per farti aggradine quit.

Prencipi, che tu vuei sabilire samuli Taqui, come ti sei degnato per sua misoricordia di desti de me n'esempia verso di me. Propo poi le stesso

PARTE II. LIBRO V. 577 for Carrey di rimietteri nel viaggio per il risomo d'Inghilterra, per render gratte da luaparte à tutta quella Affemblea di Magnati, dalla quale era fizito ipedito, e per afficurar entri che confervatà altre tanto obligato verlo di loro che amore verio quel luo caro, e nuovo Popolo, e che non mancherà frà poco tempo d'andate a trovarfo confervando non meno impatienza di farli constrere un'affetto da Padre, già che l'havevano voluto loro Prencipe con tanto amore. In tanto che il Carrey si rifocciliò, e riposò alcune hore, rispole Giacomo alle lettere dell' Assemblea de Pari, e della Città di Londra. In somma non oftante che grave fosse la porta in Londra, e per tutta l'Inghilterra, con tutto ciò non lasciò di mettersi instrada, e con le Maggiori diffigenza infieme con la fua famiglia paffarfene in Londra, pochi giorni dopo che da Lui parti il Carrey.

Mel mentre che quelte cose passavano verso sepoluil nuovo Re, s'andava disponendo la pompa sabeta.

funebre per la sepoltura del Corpo d'Elisabetta. Moltifurono di sentimento che si dasse
estetticone dello prima della venuta del nuovo
Rè; ma la plumistà de' voti portò che si aspettasse il possesso del Rè per rendere più superba supompa; contribuendo in ostre l'impossibilità di petersi ben raunare la pompa rispetso alla pette; e così venne il Corpo inbalia.

576 VITA DI ELISABETTA,

Mos. mato, e ritenuto in Richemont fino che tutto fù ordinato. Il Rè comparve in Londra in abito di scorruccio, con tutta la sua Cor-Prima d'ogni cosa venne transferito il Corpo della Regina, da Richemont in Londra, con un' ordine funebre de' più reali, almeno non vi era memoria che si fosse mai visto un concorso di Popolo cosi grande, poiche tutto quel gran tratto di strada da Richemont sino in Londra fù pieno d' una calcadi infinità di Popolo gridandosi da per tutto, Benedetta fii tu che viva e morta ci hai salvato, & hai salvato la Religione. Tutti i Consigli, tutti gli ordini de Nobili, e de Pari, tutti i Corpi de' Magistrati, e de' Colleggi, e Cittadinanze furono alla pompa, con ceremonie delle meglio ordinate, essendosi fatto il conto che costassero più di 30. mila lire Sterline; molti Catolici che l'odiavano andavano però dicendo ch' era ben giusto di sar portare ad Elisabetta il fasto, e la vanità sin dentro il tumule. Comunque sia concorsero à tal sepoltura indifferentemente nel loro ordine li Catolici, e Protestanti, & il tutto seguì senza minimo disordine. Fù portato il Corpo in una superbissima Bara nella Chiesa di Westminster, e sepolto, o per meglio dire depositato nella Reggia Cappella, vicino al Rè Odoardo suo fratello. Il Rè Giacomo appena prese il posesso della Corona, con la füa

PARTE II. LIBRO V. 577 fua Coronattione, che diede gli ordini per 1633 far fabricare un tumulo di marmo particolare a questa Regina, molto superbo, vicino all'altro della Regina sua Sorella; e finito poi in capo à tre anni, se ne sece il transporto, con una stessa magnificenza, e pompa funebre, come se fosse stata morta di fresco; concorrendovi infinità di Popolo, continuando

ad ammirarsi il grande amore di quello. Dirò ad ogni modo che da molti fù trova-menti to strano che il Rè Giacomo testimoniasse contro il verso questa Regina, sia verso la gloria della Rè Gialua memoria tanto ardore e tanto zelo, perche finalmente haveva con scandalo universale fatto morir la madre per mano d'un Carnefice, e dissonorata la sua memoria a perpetuità, che si può far più? Almeno se il Rè Giacomo non voleva scordarsi li benefici d'Elisabetta doveva ancora rammemorarsi che come figliolo era te nuto di difender le ragioni della Madre, benche incenerita: dove che tutto al contrario confirmò quanto da Elisabetta s'era fatto contro Maria sua Madre, nello scordarsi intieramente di questa e nel rimembrarsi troppo vantagiosamente della memoria di quella: & in fatti da che il Rè Giacomo diede principio à far trasferire cosi solennemente il corpo d'Elisabetta, & a far mettere sopra alla sua sepoltura un' Epitafio di tanta gloria alla memoria di. quelta Regina, senza che mai pensasse alla Вb mor5.78. VITA DI-ELISABETTA,

1603, morte ignominiosa della Madre, non vi su
chi non si dasse à credere, esser tutto vero
quanto contro Maria s'erascritto nel suo precesso.

Ignatio Cherdan Gesuita che su uno di quei che sotto abito di Mercante (come egli del Char (tello l'accenna) era stato spedito in Inghilterra dal Pontefice Sisto V. all' instanza del Rè Filippo nel tempo della sua Armata Invincibile, per inanimire in quel Regno i Catolici, e per offervar gli andamenti degli altri. scrive cosi del Rè Giacomo in una sua lunghissima. Lettera indrizzata al Seguctario della Congregatione de Propaganda side., e stampata in Parigi nel 1624. Qual sia di questo Rebora regnante in Inghilterra l'edio perverso che. conserva contro lu Religione Catolicassi può chiaramente conofuere non solo dalle sue aperattioni trà vivi, mà anche del suo perverso procedere verso limorti, bavendo usato somma ingratitudine verso la Madre, quasi che in Lui fose viren lo scondarsi della nuoura istessa, per meglio testimoniare il suo horroreverso la Catolica fede: essendo stato oservato che non dise mai (almeno fino à questa bora) parola alcuna. in tode della Regina Maria nafira gloriofissima Murtire, edignissima Madre, d'inderno figlio. Memre fie in pripione Marie non si mossernai a suo survere, er hebbel amme di sentiar. la fua morte, dallo mani d'un Carnefive senza, dit

PARTE II. LIBRO V. 540
chir nulla: non già obeloumave egli non fosse; 1694
mà perche la considerattione della Religione
Catolica nella Madre l'obligò ad abborrarla,

Ca dimenticarsi d'essergli figlio. Dove che si
vede d'altramaniera procedere querso Elisabetta l'empia Regina, alla memoria della quale
benche indegna di vivuere trà gli Luomini, per
esser sepolta nell' Inserna erà Demoni, alza
Mansolei, Caguzza il suo ingegno à sonmare elogi non per altro che perravviviar quell'heresia che mai potè estinguersi nè mai satiarsi di
sangue innocente nel petto di questa Barbara
Regina, il di cui Epitaso senito del Rè Giacomo sa lagrimare quel sasso contessa la impreso.

Questi sono sentimenti di Carolici, e di Gestiti di più, mè per dire il sero, son pochi quei Protestanti desinteresati, che nellegge-re l'Epitasio d'Elisabenta sandatio da Giacomo, e da Lui medesmo anuposto, che non ne tirino qualchemetivo distandalo, col dire, Almeno se non volva sar dal male ad una. Donna che necilela made, do veva saccessi, e

non fargli delbene.

Sò che non manano diqualche finana, effere flato chiigate Gianomo ad Filishetta, per offere flato da qualla chianaro all'henedità della Corona d'inghilterra, che forse nan poteva faro il contrario, paiche il Harlamento, e i Grandi, e Vesconi camo risoluti dinon volero altro Rische Republique, nevi gra che Bb 2 Gia-

CO VITA DI ELISABETTA.

redità con questa conditione, di modo che Elisabetta fece quello che bisognava fare. Mà che quesso sia, atmeno (come altristimano) non doveva fare profile alla memoria di questa Regina tanto, più che tutte quelle particolarità accenhata in questo Elogio non concorrono in Elisabetta. Ecco l'Elogio sa chiuso nell' Epitasio di detta Regina, che da ettiti si veda, e si legge come qui sotto.

# ME MO ROLL BURNERS WAS AND A STANDARD

" Religione ad primavam sinceritatem restautata. Pace fundata, Moneta ad juftum valsremvedutta: Stotia Gulli liberata Rebellione demetica vindicata. Callin malis untefficia pracipue sublevata. Belgio sustentato. Hispani. 🖖 🦟 ca Glasse prostigata. Hibernia, pulsis Hispainio Grebellibus na destitionem redallir, paenatu: Reditibus neriasque Avademia lege annuriu plurimium undauchis, tota denique Anglia Mithed, prudentiffind que Annes X L V. administrata, Elisabethu Rogina Plebric, Tris amphatrix. Pittutis stadinfissma, fulicisfima, plácidamorte septuagenaria feluta, mortales reliquius, dum Christo jobente resurgano immortales, in hat Evolesia celeberrima ab ipfa confervata Gr donne fundata depofuit. PARTE II. LIBRO V. 181 Obiiv. XXIIII. Martii. Annefalatica 1606. Regni. XLV. Biatic LXX. 1011

### CAMENORIA ATERNIANO

Elifabetha, Anglia, Francia; C. Hibernia Reginie, Reg. Henrici VIII. Filia Reg. Henrici VII. Nepti. Reg. Eduardi IV. pronepti. Tersia panenti Religioni. Or bonarum artium altrici, plurimarum tinguarum peritia praclara, tum animi tumcorporiu dotibus Regiifque correntibusfupra fexum Principum.

Incomparabili. Jacobus Magna Bristannia, Requesa, & Hibernia. Rex virtuum & Regiorum haxes vine marenti.

Rie pasuit. Ragna consortes Crurus, his abdorminus Elisabetha & Maria Sorores, in sperializationia.

Ecro il fine d'Elisabetta nella mia Histo-Gindisria de ecco gli ultimi periodi delle fatiche catione
rascokte per informare il publico della vita d'tore.
Elisabetta. Non dubito che moltinon fiano
quelli, che restaranno sorpresi, e che forse
mi censuscranno con acerbe punture, per elfermi del tutto quasi allontanato dall'. Historia d'Elisabetta scritta da Guglichno Camden. Nel tempo che il Vescovo sia Arcivelcovo di Rodes, poi di Rarigi, scriste la vita
di Henrico IV. Radi Francia in due volumi
Bi 3

582 VITA DI LLISABETTA

darono maravigliando, eheiloignor Le gram, Configliere, e Maestro delle Richieste che scrisse il primo sin nell'anno 1633. la vita di questo Re, non haveste saparocche mulia ò ben poco, di quelle particolarità che furono poi scritte das detto Areivescovo, e che questo si sia così poco è niente servito, di quet tanto haveva scritto innanzi Legrain. entro qui lo à penetrare il penfiere del Signor de Rodes verlo à quello che riguarda la fua Historia con quella del Legram, ma questo. posso dire', che mentre scrivevo la vita di Eit. fabetta havevo fempre înnanzi gli occhi aperto il Libro dell' Historia di questa Regina scritta dal Camdeno; e quello che trovavo corrispondente alle mie memorie, ordi nečessita allamia Fishoria, me ne icerivo, per rò (ono andato distillando il tetto in modo a che non fi conofceffe più la folkanza def Cam-्रवेंशाठ mà la mia', onde porte afficutate से Lict= ··· rore, che non vi è cofa alcunia di più riguardevole in Camdeno, the new fa ipremota in miche interaction

Credo che il disegno del Rodes nella vita d'Henrico I V. sosse stato quello di raccorre, e scrivere quel tanto che s' era trafasciato dal Legrain, o sia per trascuraggine, o vero per qualche passione. Almeno se questa non su sua tale è stata la mia nella vita d'Essabetta;

PARTE IL LIBRO V. & in fatti quei Cavalieri, & altri Letterati, 1603. che si compiacquero fornirmi memorie, m' andarono afficurando che di tali memorie il Camden non ne haveva fatto mentione, ma però non mancailo di lciegliere il meglio di questo celebre Auttore, e rannodarlo nella mia historia in modo che non si vedesse l' annodattione. Se il Lettore trova qualche punto dubbiolo, si riccordi che questa è la vita di quella Elisabetta, la quale diede ad un' Hola conquistata dagli Inglesi, il ritolo di V ERGINIA, ch' era il più dubbio: so di turte le sue qualità, come ben lo differo alcuni'allora. Ma già che quelta Regina è rifuscità hora nuovamente in questa Cirià col mezzo della mia penna, sarà benedi far vedere al Lerrore che se gli dà condegno ricetto in una Cicià, molto meglio purificata di quello fù mai ne' tempi andati, prefuppot nendo per cola certa che non rinfeirà di difcaro à chi legge di saper le qui sotto annotateparticolarità d'una Città tanto frequentata di paffaggio dalla vagante Nobiltà, che si vede nel frontespicio di questa Historia, essendo vero che finis coronat opus.

#### INFORMATTIONE.

Per il commodo degli Stranieri che viaggiano, O alla gioria di quella Parria, della quale l' Austore porta il tisolo, e l' bonoraria emelumento di Hiftorica.

A Città di ASTERDAMO, che senza minimà taccia d' adulatione porta il vanto della più bella del Mondo, della più riguardevole de' Paesi bassi, e trà le più grandi dell' Europa la quinta in ordine; mettendosi da parte, quello che di più potrebbe dirsi delle sue Richezze, che per essere nella maggior parte invisibili, non può farsene paralello. Quelta Città dunque così augusta nella sua decorattione delle fabriche, si trova con Araordinario commando del tráffico, tramezzata da un gran numero di Canali tutti navigabili la maggior parte larghi, e ipatioli, che di corrispondono l'un l'altro colmezzo d'altri più piccolini; & oltre al commodo vi è la waghezza di lunghe strifcie d' Alberi dall' una, ed altra parte là ilidi, onde con tagione può chiamarii tutta quelta Città in le stessa un ve-ro diporto boscareccio, & aggradevole Primavera all' altrui spassegglate.

il gran ritardo del corso de' sudetti Canali sel Mare, o vero nel fiume Amstel, che dà

PARTE II. LIBRO V. 585
il nome alla Città, rispetto alle Porte che vi 1603.
si scontrano con intravature per sitendrili, ca.
gionavano non solo incommodo nel continuo setore, ma gran danno con se continue
infermità mortali, originate dalla corruttione dell'aria che s'andava essando da quelle
setide lordure; poiche cadendo in detti Canali tutti i Condotti delle Latrine d'una Città
cosi Popolata, & altre sporchezze di Cocine,
e non trovandosi quanto sarebbe stato nicestario l'esto, la gran putrefattione dell'acqua,
rendeva putrefattissima l'aria onde, s'corpi non
potevano riceverne che continue, c gravi
malatie.

Il Signor Borgomaestro H u D p E , espera tissimo non meno negli affari del Governo che nella più ingegnola Matematica, e più inge dustriola Meccanica, non potendo tolerare, patimenti così grandi, ne luoi cari Compatriotti, dopo una lunga fatica di spirito, e di corpo, trovò il mezo con ingegnolissime macchine di dare un frequente elito all'acque. impure da una parte de' Canali, riempiendo. finel punto istello dall'altra delle più chiare restando in questa maniera spurgati senza mai mancar d'acqua. Si può, e li devedunque dire per gratitudine, e per giustitia alla gloria. d' Amsterdamo, & all'eterna memoria del Signor Huppe, ch'egli collugingegno, col suo zelo, col suo amore, ha sorpassato Bb ≰ nell

586 VITA DI ELISABETTA,

connell anatre ; e'nel 2210 ; adrogal aliso: Consi. dino del Mondoverfe la Patria, havendo egli. liberato la fua da um consimuo morbo, effendoli offervato da Medica, che da quel tempo in poi son ratissime le infermità, & appens s'offerva la metà del numero de' morti, di quello era prima, non è dunque maraviglia, se il suo merito è tanto considerato, e rivetito nella Città, e che ciascupo si ssorza di rendere immortale il suo nome. Il Signot Borgomaestro Six attempato negli anni, ma-· suro nelle virtà, e quanto ogni altro benemerito, egratissimo, non volendo dalla sua parte trascurare il suo talento Letterario, che conserva fiorito, trà le nevi del Capello canuto, allagioria d'un tanto benefattore della Patria comune, compose sopra ciò il seguente spiritosissimo Chronosticon nel quale si vedreffiggiato l'anno di tale Opera. ...

CONSVL AQVIS PVRIS ORNA VIT

It Fine della Seconda Parte.

INDI



## INDICE

Delle cose più notabili di questa seconda Parte, della Vita della Regina Elisabetta.

| A me                                                        |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| A Blancourt. Vedi Fromon.                                   |               |
|                                                             | 49 <b>'</b> 9 |
| Alano. Vedi Guglielmo.                                      |               |
| Agnese Mansfeld e sue fortune. 108.                         | 113           |
| Alansone. Vedi Duca.                                        |               |
| Aldegonda Ambasciatore.                                     | 35            |
| Alberto Gondi in Londra 11. suo rapporto al Re 12. rivio    | né            |
| Elisabetta nella buona amicicia. 13 sue persuasive, e tr    | ar-           |
| tato. 14.                                                   |               |
| Aleffandro Farnese in Fiandra. 59. 60. si lamenta di Etilab |               |
| ta. 131. sue massime per la pace. 253. sue provigioni. 2    | 66            |
| Alessandro Cardinale Pereiti Nipote di Sixto. 137: suo I    | 112           |
| tratto mandato alla Regina.                                 | 7             |
| Ambalciatore di Polonia in Londra, e suoi successi da h     | ) <b>)</b>    |
| tarfi. 43 5. 43 6. 43 7. di Marocco. 478. di Moscovia. 4    | 7             |
| Ambasciatori Holandesi in Londra. 5. si lamentano con I     | "             |
| del Duca d' Alba.                                           | ,C1           |
|                                                             | P             |
| Ambasciatori Inglesi disputano la precedenza con gli Sp     |               |
| gnoli. 453.454.4                                            | 5.5           |
| Amori d'Elisabetta quali. 361. sino al.                     | 7 I           |
| Anna Ofton Dama Inglese. 245. sino al.                      | •             |
| Andrea Doria Ammiraglio.                                    | 2             |
| Angiò. Vedi Henrico.                                        |               |
| Anglesey. Vedi Conte.                                       | •             |
| Ansiatiche Città e successi. 419.44                         | 0             |
| Antonio Silli Ambasciatore. 505. 506. 50                    |               |
| Apprensione degli stati.                                    | 6             |
| Bb 6 A                                                      | -1            |

| INDICE (DE & A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ardita rifolutione d'una Donna contro la Regina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Armara Invincibile & efito. 2 cs. finoals:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Armata Navale Inglese, 404. sino al.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Armata Navale Spagnola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Armata Navale Inglese, 404. sino al. Armata Navale Spagnola. Articoli matrimoniali. 86. 87, della Lega tra Hensico a &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Elifabetta., 7 1 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Elifabetta, et 11, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1427 Affemblea di Bloisque, 17, 16, 00, 1, 10, 10, 144 Affedio della Rocella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Affedio della Rocella.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Assedio della Rocella.  7. 8.9 Assemblea di Magnati abbracciano il Governo. 561. 562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Chiamano all'heredita il Ke Calarenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Attione di disperato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Atto di rinuncia del Leicester.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Battaglia Navale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Attione di disperato.  Atto di rimuncia del Leicester.  Battaglia Navale.  Brienna. Vedi Francesco.  Buffone d' Elisbette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Buffone d' Elisabetta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bussion sue negotiaticon Elisabetta. 393.401.420.421.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 426.410.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| #2.5, 430. Bulla di Sifto contro Elifabetta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bulla di Sifto contro Elifabetta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cales allediare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cales affediate, Vedi Ducanic our francis and Sales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Caltira d'Elifabetta e folhetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Caftirà d'Elifabetta e sossette delle Nozze del Figlio e tagioni. Caterina di Medici rompe i dilegni delle Nozze del Figlio e tagioni. Catre Cavallete spedito in Roma. 236. divern suoi negotiati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ESCHOOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Carre Cavallere Inedita in Roma and diverti fina perceiosi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| col Papa in favore d' Elifabetra, 137, 138, 139, 205, 314.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| and I and it in the resident and a second an |
| Carrei in Scotia perportar la muova della Corona al Rè Gia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Como.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cecil Segrenario di stato o suoi negoriari con i Erancesi. 396.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 397-398-399.<br>Clemente VIII, tratta la pace-<br>configlio di Magnati vedi Affemblea-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Clemente VIII, tratta la pace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Configurations against Elichanness                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| routhirstnoue contro Entraction 121 121 121 123. Course u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Re Giacomo, 474, 475, 476. del Conte d'Effer in finc-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Conte di Worceffer in Panigi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| The state of the s |
| Eonte .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

SECONDA-PARTE Conte d' Effex Favorito d' Elifabetta 48, come al Favore, 49 fue Maffime col Leicester. (2. spedito in Fiandra all Alanzone. 82. accoglie la Mansfeld. 113. suo consiglio toccante il Carre. 134. toccante Sisto V. 145. Mezze il L'eicester in diffidenza. 292. fuoi amori con la Regina. 370. diviene impertinente. 381. inganna Henrico IV. 387. al comando della Flotta. 404. sino al. 413. passa in Irlanda contro i Rubelli. 421. sua conspirattione, esito, è morte, & elogio. 490. lino al. Conte di Leicester e sue Nozze. '50. 12. Governatore in Holanda. 155. 156. ritorna in Inghilterra. 196. 197. suoi disgusti, con la Regina. 293. sua morte. 295: spoi amori quali. 368 Conte d'Anglesei e suoi sospetti. (1920 and 19 Conte d' Edmond in Parigi. Detti notabili diversi. 316. 317! sopra gli amori di Elilabetta. 364. 365. di quelta ne luoi ultimi giorni. 565 altri curiofi e notabili. Detto del brienna ad Henrico terzo nell' offrirgli in Nozze

Detto del brienna ad Henrico terzo nell' offritigli in Nozze la sua Favorita. 33. del Requesens. 38. del Vitello. 39. di Elisabetta sopra al suo amore tem l'Esser. 49. di Don Giovanni. 58. di Filippo secondo nella presa del Portogat-lo. 66. sopra la morte del Prencipe d'Orange. 104. di Sisto Vinela in la Chinea. 138. sopra la morte di Henrico terzo. 304. di Essabetta nella guerra di Portogallo. 314. sopra la morte di Filippore di Essabetta: 468. di Esisabetta toccante la morte dell'Esser. 498. della stessa. 38. Disegni degli spagnoli per sit inficite Essabetta, 38. essabetta.

338.339.340.

Discotto del Gondivalla Regina Elisabetta 11, di Caterina di Medice toccante le Nozze del Figlio. 22. 31, 41 Conte di Leicester da Elisabetta. 53. si pira alla Cassilia disbissiosa di Elisabetta. 55. di questa collendario: 97. 98. della stessa sopra al nuovo Calendario: 97. 98. della Conte d'Anglèse. 22. 243: di Sisto al Cavalier Carre. 307. a Deputati Catolici. 316. del Sates con Estabetta toccante la conversione del Rè Pentico 386. 387: di Elisabetta

| P-W               |                                                     |                       |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| I.N.              | DICE DE                                             | LLA                   | 7          |
| fabetta al Duca   | di Biron. 523. di que                               | sto à quella.         | 1.         |
| Difficon in Lode  | del Signor Hudde.                                   | ٠. ٢                  | 86         |
| Don Antonio alli  | stito dalla Regina per                              | la guerra in Portog   | al-        |
| lo.               |                                                     | 309.1                 | IC         |
| Don Giovanni d'   | Austria in Fiandra. 4:                              | 2.43. lua morte.      | ς8         |
| Don I moi di Re   | ouelens in Fiandra.                                 | 35. pretende le Noz   | ZC         |
| con la Regina.    | 27. lua morte.                                      |                       | 28         |
| Direa d' Alanton  | e propoito ad Ciliant                               | etta pet le Nozze. 1  | ٥.         |
| • dechiarato      | Governatore in Fiand                                | iia, 67. 71. icrive   | ·ad        |
| Elifaherra 71     | 71. riceve rilpolta e o                             | iuale. 83. ii conchiu | ıde        |
| il fina maritace  | io. 86.87. Vain Lo                                  | ndra e come ricevu    | to.        |
| 88. 80. 90. Tit   | orna in Fiandra. 91.                                | diverie particolarit  | àà         |
| I ni spettanti q  | 9. 100. 101. lua mor                                | te                    | 02         |
| Duca di Pastrana  | porta Oltacoli alla pa                              | ice.                  | 34         |
| Duca di Savoia e  | ue guerre. 484. 485.                                | lue icalate contro (1 | Ę-         |
| neva.             |                                                     | ς                     | 36         |
| Duca di Lerma F   | vorito del Rè Filippe                               | o terzo procura la p  | 2-         |
| SC                |                                                     |                       | 88         |
| Duca di Biron Ar  | nbalciatore in Londra                               | a, e cole notabili    | 10         |
| tale Ambaiciar    | ie. 518. sino al. 531.                              | congannato sira ten   | <b>a</b> • |
| 532+              |                                                     | a sama li sama        | ٦.         |
| Duvenvoorden A    | nmiraglio d' Holand                                 | a come il comparti    | r-         |
| te con gli lugi   | ch. 413. riceve letter                              | zams vekus moi        |            |
| ablicame 416      | 437. 418. 12 12 VCCC                                | re agui Omciani. Ai   | 14         |
| Editto di Nantes  | n favore degli Ugano                                | 1111. 442. thin at 42 |            |
| Edmondo. Ved      | L'Opte.                                             | con un' Inglese       | ~          |
| Pringbetta Llazer | e suo caso occorsole                                | on 140                | -          |
| molte curiole     | particolarità. 345. fin                             | ozie say.             | n.         |
| Lillabens Regins  | d'Inghilterra promi                                 | occorrere i Roccello  | 6          |
| balciatori Hola   | ndefi. 6. non vuol fi                               | deller Madrina T      | 0.         |
| e un rapolta le   | prucio, 9. invitata a                               | arrelima. 12. rilal   | ve         |
| iuo Ambalcias     | pre in Parigi per il B                              | erecherche 18 ra      | 0-         |
| . armatitatii ij  | diffusia da tal pensi                               | male Norresol D       | か<br>U-    |
| gioni che le gli  | allegano, 19. 20. bra                               | an facelebrar leel    | e-         |
| Cad Alanzone      | AI da chi impediti.<br>X. 230 naconde in Fi         | rancia le suerre civi | li.        |
| Time of Carlo     | A. CHINESES AND | ozze con Henrico te   | Ι-         |
| - E4125. Buarnp   | offa toccante le lue N                              | Adendary a version of | _          |

•

SECONDA PARTE

20, 24, manda Ambalelatore in Francia. 30. stroi ordini per la pase degli Ugonotti. 34. lea risposta alle instanze del Requelens. 36. gli vengono proposte le Nozze cot Requelens, 38. spedisce Ambasciatore à Don Giovanni. 47. preme accio il mandino via gli Spagnoli di Fiandra: 44. Opera in favore degli Ugonotti. 47. siro amore col Conte d'Esse come introdeto. 49. honori che gli partecipa. 50. si sidegna col Leicester per le sue Nozze con la Contessa d' Histor 91. sospetti sopra alia stra castità: 53. 54. 55. suo trattato con gli Stati d' Holanda. 16. come sentisse la venuta del Parnese in Fiandra. 60. 61. avisata delle Cabale de' Gefuiti. 63. lua gelosia & apptensione nel vedere il Ré Filippo Signore di Portugalo. 66. preme il Duca d' Alanzone a voler passate in Flandra. 67. suo serviggio reso agli Ugonotti. 68. procura di sapere il loro Stato, è numero. 69. 70 risponde ad una Lettera del Duca d' Alanzone. 7 (. surdistrors col Buffone. 77. 78. convoca il Parlamento. 79.80. suo rigore contro i Gestriei. 82. manda il Conte Lifex in Figndra. 81. sita Lettera al Duca d'Alanzone. 83.84. fi conchiude il fao maritaggio con questo. 86.87. · come ricevesse il Duca d' Alanzone in Londra. 88. 89. diversir sentimenti sopra a' tali sue Nozze 91. 92. 93. 94. 95. le gli propone il miovo Calcidatio e fito patere di accettacio. 96. 97. manda tar fue Géntil Intomo all' Alarizone. 101. some femnise la morte del Prencipe Guglicimo: 104. sua Lewera, e complimento alla Preiteipeffa vedova. 10 (. fuoi sentimenti sopra gli affati de Pacit Baffi. 107: lira Lettera all' Arcivescovo di Colonia Truches. 109. 110. sue procedime con la moglie di mecles venues in Londra . 1 3 . 114. 114. conchinde Lega ett, Protestanti. 114. munda ad Henrico di Navarra l'Ordine della feiarrettieta, 121, fi obliga di softener la Lega con un numero di gente. 125. manda Ambasciatore in Pariggi, 127- suo trattato con gli - Statid Hofanda. 140. accule contro di Lei. 141. fuerifpolic: 132: come fentille l' Electione di Sisto V. 133: rifolvedi mandate il Cavalier Carre in Roma. 134. fuo dif-"corio dol Conte d'Affor encouste siste V. 124. riceve il Ri-. TNDACE DELICE

Ritratto del Gardinal Montaleours se manda il Conte di Luicefter in Holanda, 151, ignita, il Re Pilippani 17. 158. acculata d'effer Commediantes Elifabetta fatta avisarendal Papa dei disegni del Rè Filippo. 168, confoirmioni contro did sic 170, 475, 572, 1274, 174. zichiama il Leicofter emgioni 4,7644,7,70478. 1 pos sirdiand I procedo . a femerate contro la Regine Maria firmat. 183. lino. al. 206. sumproverate. 2092 lita hippocrifia in quella morte, 210. scommentar da Sulto. 218. diversi inc atti Notabilidi guffitia 227 ofino al 1240 yuole che il Leicesterrinnei il Governo di Holanda a co, preme la stpedegli Holandeli 2 çi due mallime e dimenic zç; quali fossera i successi dell' Armatanneincibile coperade Lees e "fuoi buoni occini. 25 fu fino al 242 direntis il Ratlamento. I 1249. publiczosdini zoursogli Ecclefictici 290. fuz alkgrenza per il passaggio del Navarra alla Goromedi Francia. -301: gli maida l'ordine della fristrettiera. 1502 : anoma 'al Re di Sonia. 202 : miventimenti chotiveve da Sifso.: 107. fue rappresemmaiatria Sisteduración arisolve di des las goodra in Portogallo e a que esto. Ana. o plus e accidinali a ut. rioda le presedime di Sido a par ritto transmo per dar foctoric al Paper of the foctore which identico an followdianiche for impedime las Navigatione sloud Spagnoti. 3 9 2. difegni controla fun perioda per farta mostre. \$582 efecutioni i contro il colpevelta 3400 ine dal avito 2 Picucipi Armieri: 442. Suc diligenze in Francia; 328. thus proceedore con Elifaberra Plazen 343 pino aby y r. orafxura il aliquisto di Mamedo grace, per 1925 194, plege carlal Rè Giacomp per eller madrina 4 38 di alcimi avin mil' Arcichicae aj que funcionabrimento i due Favorini Unicedien y & Effer quali y to aparlo the foprateior hedertoe Her Atoms Agerrae aultidomos. No s. Isonit. 10 s. comale 474... 3779 . Palquinage compa di Lerita 781 475. marida F Effectin Francial \$81. fi. fidegna della conversione di Heni Tico L.V. 122 ... 184. Lavorilou glie Digbautin 1841 pronier to loccorfied Manuico mananifilm and and 1879 588 221 49694 il wronieledan Audigent in concentration accorden 400

SECOND & PARTE.

20-994. lo folletita a dethiana la Querra agli Spagnoli. 402. manda l'Effer con Armana contro quelti de efito. 405 fino al. 412. sodisfarrissima dreli Holandest. 424. 414. fita Lettera all' Ammiraglio d' filolanda: 416: 417. conchinde Lega con Flenrico. 42 4. 426: quello gli succedelle con l' Ambaltiarer di Polonia. 435-436: 437-438. lue procedieure in favore degli Ingleti fraccisti dalle Cina Anfiaciche. 459. 440: 447: fence gran piacete dell' Editto di Names. 451. munda Ambasciatore agli Statin 458. sua perplessità di pensieri. 449 informatione che ricere della buonadispositione degli Deprocuiverso di Lei. 466. 461. 460. fuo paralello di Mascira con Luigi X.I.V., 45 5 altro

rtrail Ino Regno, equelkudet Re Filippo. 486.

Elifaberral con quale manquillirà fentiffe la mocte di quello Rò. 467. fun procederonelle guerne d'arlanda per materia di Religione. 469. 4701471. 472. manda il Conte d' Esfex al comando dell' Armis 472 : fi rallegra de' buoni succoffi. 474, come fentific le conspiratione contro il Re di Scotia. 474.475.476. manda: Ambalciature per congratularfi del buon efito. 478. faltofa son gli Ambafciatori. :47 90 continue le lue vanità faminili : 48 il confpitatione del Conte di Effett come innefa da Elifabenta, o procedinito, 1990, ago al 0497. comptantlam dagli. Smit Generalie dilegrio senur quell'Ambelciatori. 498 pavilata delle Nozgred' Henrico IV. 499 fun discorto senura all' Ambasciasore lopració. soos aoz. spedilce Ambalciatore al Re Hennico a perchen 5071 como lemific d' accommodamenta di quello con la Spagna. 51 m. defidena di wedere Henrico z Amenia laptació lucadallem 131. 1519 1910 1516 Blagna del rifinto e que placata das Henrico con la midiva di una lologno Ambalcata nella otromadel Birona 3 d B. come lo ricevalle se l'accelle et qu'ilmond, 13 a come fidifendelle controla Tentanivi degli Spagnoli stani conte intendelle le fralate contro Goneva: \$380 concede la navigatione al persmouth 38 9: fun Informitals 39-value Richemont. 539-940 dua madinconia da qualitragioni caudata. 5401541.548. memica di simodili 4 4 4. Assimposso (444. lua procedere COD.

### INDICE DELLA

| con i Favoriti. 546. poco generosa. 547. si accusa di non                                                                                                                                                                                          |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| haver farro mai opera degna. (48), nemica delle vere maf-                                                                                                                                                                                          |   |
| sime de' Prencipi. (49, quanto eli fossero obligari i Pro-                                                                                                                                                                                         |   |
| sime de Prencipi. 549. quanto gli fossero obligati i Pro-<br>testanti. 550. Religione quale in Lei. 551. 552. sua protet-<br>tione verso i Protestanti. 553. come si comportasse verso<br>gli Holandesi. 554. sentimenti sopra ciò del van Beunin- |   |
| tione verlo i Protestanti. cca. come si comportasse verso                                                                                                                                                                                          |   |
| gli Holandesi, (54. sentimenti sopra ciò del van Bennin-                                                                                                                                                                                           |   |
| ghen fuo elogio                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| ghen. 555. Iuo elogio. 556. 557. 538. in che bialimata.<br>559. diviene in habile al Governo. 560. Iuoi detri notabi-                                                                                                                              |   |
| li. 565, lua morre. 567, luo Testamento. 569, sucri acti d'                                                                                                                                                                                        |   |
| ingratitudine. 571. sua sepoltura. 5.75. 576                                                                                                                                                                                                       |   |
| Elogio dell' Essex. 497. di Elisaberra.                                                                                                                                                                                                            |   |
| Esempio dell' Autrore.                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Essex. Vedi Conte-                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Esecutioni contro quei che volevano sar morire Elisabetta.                                                                                                                                                                                         |   |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Euvenimenti da notarfi. 33.34                                                                                                                                                                                                                      | ÷ |
| Figura dell' Alanzone. 21. di Henrico terzo. 17. di Don Gio-                                                                                                                                                                                       |   |
| vanni. 40. dell' Essex. 49. dell' Orange: 102. della moglic.                                                                                                                                                                                       |   |
| 105. della Mansfeld. 108. di'Sifto V. 1111. mel Cardinal'                                                                                                                                                                                          | • |
| Alano. 148. del Montalto. 150. di Filippo secondo. 166.                                                                                                                                                                                            |   |
| d' Anna Ofton 144, del Rè di Navarra: 300, di Elifabetta                                                                                                                                                                                           | , |
| Plazet. 345. di Havre de grace. 354. di Cales. 390. di Fi-                                                                                                                                                                                         | , |
| lippo terzo. 487. del Biron. 518: del Rè Gizcomo. 564                                                                                                                                                                                              | ŀ |
| Filippo secondo in Portogalio, 65, 66, sua venderra contro                                                                                                                                                                                         | ) |
| Elifabetta. 157. provigioni. 165. ferive a Silto. 166. fua                                                                                                                                                                                         | ŀ |
| Armata Invincibile, 255, fino al. 288, malcontento di Si-                                                                                                                                                                                          | • |
| fto. 317. contro Elilabetta. 343. fite pretentioni. 357. ar-                                                                                                                                                                                       |   |
| ma contro Elifabetta. 464. 465. 466.                                                                                                                                                                                                               |   |
| Filippo terzo alla Corona. 487                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Frati odiati. 296                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Fromon d' Ablancourt. 296                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Gebardo. Vedi Truches.                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Gesuiti in Inghisterra. 62. 63. 64 Leggi, & esecutioni contro                                                                                                                                                                                      |   |
| di loro. 80. 82. 171. altri ordini,e Leggi. 321. odiati. 343                                                                                                                                                                                       |   |
| Giacomo VI. Rè di Scotia. 358. 474 564. 572 573. 574                                                                                                                                                                                               |   |
| Gondi. Vedi Alberro.                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Guglielmo Parreimpicate.                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Gu-                                                                                                                                                                                                                                                |   |

#### SECONDA PARTE

| Guglielmo Prencipe d'Orange.                         | 107            |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Guglielmo Alano.                                     | 156.213-       |
| Guerra civile in Francia.                            | 24.25          |
| Guerra contro gli Spagnoli.                          | 1 404          |
| Plauvre de Grace.                                    | 352.353        |
| Henrico Duca d' Angio. 21. diviene Re di Francia     | . 26. pre-     |
| tende Elisabetta.                                    | 29             |
| Henrico Duca de Monpensier.                          | 29             |
| Menrico Rè di Navarra. 116. 117. sue proteste.       | 179: 120.      |
| riceve il Collare. 121. 122. diviene Rè di Fran      | 1cia. 300.     |
| 301. ferito. 343. si fà Catolico. 382. 383. 38       | 4. chiede      |
| foccorso ad Elisabetta. 386. malcontento. 391        | . 392. de      |
| chiara la guerra agli Spagnoli. 403 fua Lega cor     | ı Elisabet-    |
| ta: 426: ordina la numeratione degli Ugonotti.       | 443 • 444 •    |
| fuo Editto de Nantes, e ragioni. 445, 446. fal       | a pace con     |
| la Spagna. 452. la procura con Elisabetta. 453. s    | ue guerre.     |
| 484. fue Nozze. 498. avila Elilabetta. 499. lucce    | lo in Ma-      |
| drid al Ambasciatore. 505. sua apprensione. 50       | 8. fue dif-    |
| crepanze quietate. 510. và nella Piccardia. 511.     | rifiuta l'     |
| abboccamento con Elifabetta e ragioni. 512.          | 513. 514.      |
| manda alla stessa il Duca di Biron per placarla. 51  | 8. fino al.    |
| 532. dr che accuiato.                                | \$3 <b>2</b> . |
| Flolandess Lodati sul mare.                          | 415            |
| Horron Milord.                                       | 375            |
| Hudde Borgomaelkro d' Amsterdamo,                    | 58.c.          |
| Infermità d' Elisabetta. 539. sino al.               | 548            |
| Ingless in Germania e success. 43,9. 440. 44. barror | rin Irlan-     |
|                                                      | 47¢.           |
| Ingrathudine d' Elifaberra.                          | 57%            |
| Informationi toccante Amsterdamo.                    | 584            |
| Imraprefacomro Afgeri:                               | 483            |
| Interest de Pienerprinigenerale.                     | 549            |
| Invincibile. Vedi Armara.<br>Irlandefi fi ribellano. | · •            |
|                                                      | 89.470         |
| Invincibile. Vedi Armara.                            |                |
| Ismbrun. Vedi Margarita.                             | _              |
| Legade Protekami. 119. 124. 12 f. Catolica:          | 124            |
|                                                      | Leggi          |

## INDICE DELLA

| Leggi del Parlamento. 80.84                                    |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Lettera dell' Alanzone, 73. di Elisabetta in sisposta. 75. al- |        |
| tra. \$3, al Truchen 199, da Filippo a Sutto. 166. della       |        |
| Stuard ad Elisabetta, 189. di quelta ad Henrico. 330. all'     |        |
| 'Ammiraglio d' Holanda. 416                                    | ,      |
| Luigi XIV. e suo paralello con Elisaberra. 465                 |        |
| Magnati. Vedi Configlio.                                       |        |
| Manifesto del Rè Filippo.                                      |        |
| Margarita Lambrun e suo ardire.                                |        |
| Maria Stuard. 183. fino al. 209.                               |        |
| Mcdaglie. 130                                                  |        |
| Morredi Carlo IX. 23. del Cardinal di Lorena, 27. del Re-      |        |
| quesens. 38. del Vitello. 39. di Don Giovanni. 58. dell'       | )      |
| "Alanzone. 101. del Prencipe d' Orange, 101. del Leicester.    |        |
| 295. del Re Filippo.                                           | L.     |
| Mavi Spagnole prefe.                                           | •      |
| Nozze pretele da Elilabetta. 17. 20. 31. proposte al Luxem-    | _      |
| "burg. 33. del Requeseus. 38. del Leicester. 50. 51. dell      |        |
| Alanzone con Elifabetta,                                       |        |
| Offici resi dagli Olandesi agli Inglesi.                       |        |
| Ominione negrense                                              | -      |
| Ordini contro gli Ecclesiastici. 289, 280, 280, 280            |        |
| Parlamento e Leggi stabilite. 79.80. \$1                       | ī      |
| Pareri diversi sopra le Nozze d' Elisabetta. 91. 91.9          | •      |
| Palquinare. 90. 329. 378. 37                                   | )<br>Æ |
| Portogallo agli Spagnoli.                                      |        |
| Prencipe di Conde.                                             | •      |
| Protestanti obligati ad Elisabetta. 550.55                     | •      |
| Danking 11- 17 17 F1:C1                                        |        |
| Darmelone - Vadi Dan I mai                                     |        |
| Risposta del Brienna ad Henrico. 33. di Elisabetta al Reque    | ٠.     |
| sens. 36. della stessa. t 32. del Cecil al Sancy. 396. di que  |        |
| fto a quello.                                                  |        |
| Ritratti diversi. 146. 14                                      |        |
| Roberto d' Evreux. Vedi Conte d'Essex.                         | •      |
| Roccella assediata. 7. 8.                                      | ٥      |
| Sancy Ambalciatore in Londra. 386.396.39                       |        |
| 6:H                                                            | í      |

#### SECONDA PARTE.

| Silli. Vedi Achille.                                            |
|-----------------------------------------------------------------|
| Sisto V. 132. 137. quale versoil Carre. 138.139. sue Mai-       |
| sime. 163. 164. riceve Lettera dal Re Filippo. 166. avisi       |
| datiad Elisabetta. 169. altre sue Massime. 212. 213. altre      |
| verso Elisabetta: 1 rg 275: 216. premuto contro Elisabetta.     |
| 217. la Scomunica. 218. lospetti che habbia Favoriti. 224.      |
| si rallegra della perdita dell' Invincibile. 295. suo proce-    |
| dere verso le cose di Francia. 302. come sentisse la morte      |
| d' Henrico terzo. 304. altri avisi ad Elisabetta. 305. 307.     |
| si sdegna per le Cose di Portogallo. 313. riceve 1i Deputari    |
| Catolici. 315. chiede soccorsi ad Elisaberta. 319 contrario     |
| a' Gesuiti. 320. vuole che si chiamino Ignatiani. 321. suo      |
| trattato con Elilabetta. 324. sua morte. 325. si crede au-      |
| velenato.                                                       |
| Six Borgomacitro Ind-Diltiton \$86                              |
| Sospetti falsi verso Sisto. 241.1010 origine. 444               |
| Sospetti contro il Leicester. 293. del veleno di Sista. 3284    |
| Spagnoli eloro maneggi, 294. loro tentativi. 533.534            |
| Stati Generali loro Ambasciarori ad Elisabetta, 6. loro trat-   |
| tato con quelta. 56. 130. fi rallegrano con la Regina. 292.     |
| Authorized (April 1)                                            |
| Successo all' Ambasciatore in Madrid.                           |
| Zotamento d' Linabetta.                                         |
| A reolo di Geruiti bianinato.                                   |
| Trattati diversi. 16. 56. 130. 3241                             |
| Truches. Vedi Arcivescovo.                                      |
| Van Beuninghen e suoi sentimenti.                               |
| Vendetta fatale agli Spagnoli.                                  |
| Vervins luogo della pace.                                       |
| Ugonotti allediati nella Roccella. 7, 8, 9. Ioro trattato. 14,1 |
| protetti dalla Regina. 385. loro numeratione. 443. rice-y       |
| vono l'Editto di Nantes e perche concello. 445. 446.447.        |
| 448.                                                            |

F N.E.

٥

.

•

•

•

•



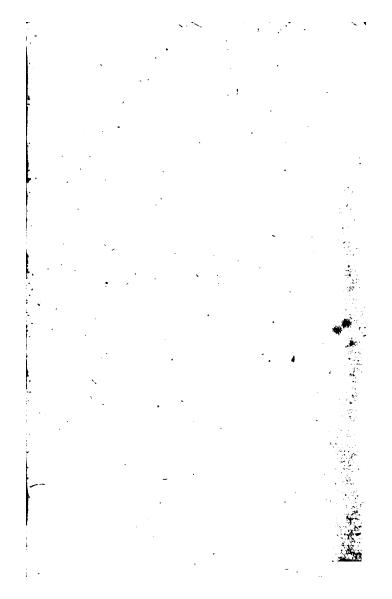